



5-3





523867

Vul. B. 3.74

## VOLGARIZZAMENTO DELLE PISTOLE

DI

# SENECA

E DEL TRATTATO

PROVVIDENZA DI DIO.



In FIRENZE nella Stamperia di S. A. R. M. DCC. XVII.
Per Gio: Gactano Tartini, e Santi Franchi. ) ( Con. Lie. de Sup.



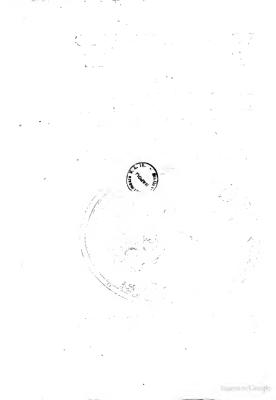



### PREFAZIONE.



A diligenza, e la cura, che s' adopera nel coltivamento della propria favella, non solamente s'appartienea coloro; che vogliono venire in fama appreffo agli nomini per pregio d'eloquenza, ma eziandio è detrutto necessaria ad ogni cittadino. e ad ogni uomo libero; conciossiachè sarebbe troppo sconve-

nevole, e sconcia cosa a chicchesia, l' effere così neghittofo, e non curante, che nel proprio paefe, il linguaggio di quello non sapesse. Quest' obbligo poi è di gran lunga maggiore, e in modo più speciale in coloro, che son nati in quelle patrie fortunate, dove le buone, e pregiate favelle si parlano, e si scrivono, a' quali fa di bisogno, non che il vegliare sollecitamente al conservamento della purità, e schiettezza di esse, ma sì ancora a renderle sempre viepiù ricche, e purgate, e adorne. Per la qual cofa essendo io nato in Firenze, dove si parla quella dolce, leggiadra, e maravigliosa lingua, che supera di bellezza tutte l'altre viventi, e colle morte più celebri contende di parità, e forse aspira alla maggioranza; ho riputato, che per soddisfare, per quanto mi permette la scarsezza del mio povero talento, a quell' obbligo, che ha ciascheduno



verso l'idioma della sua patria, possa non riuscire affatto inutile il pubblicare per mezzo delle stampe gli scritti di quegli avventurofi ingegni, che vissero in quel secolo felice, in cui fu di tutti particolar dote il ragionare, e scrivere correttamente; dimodochè quei, che son venuti dopo, gli hanno sempre riconosciuti per padri, e maestri della nostra Toscana lingua, e da' loro scritti, come da fecondissima miniera, ed inefaufta, da cui quanto più fi trae de' più nobili metalli, più ricca ne risponde sempre la vena; e più perfetta, hanno tratto le regole di ben parlare, e le frafi, e le locuzioni più purgate, e più scelte. In que sta guisa mi sono avvisato, che mi verrà fatto di confervare a i posteri questi preziosi avanzi dell' antichità, ne' quali il nostro bellissimo Toscano idioma a maraviglia risplende, acciocchè il tempo, d'ogni cofa distruggitore, non eserciti in loro la sua feroce posfanza, e di essi non avvenga, siccome di molti con danno gravissimo, e irreparabile è addivenuto, che fi fono imarriti, e perduti, o pure ne fon rimali gli esemplari così guasti, e manchevoli, che sarebbe grandiffima pena il voler da effi trar fenfo, che bene stef. fe. Ed oltre a ciò, penso, che di questa mia fatica, qualunque ella fi fia, mi dovranno saper grado tutti gli amatori della nostra lingua, che tanti sono, quanti sono coloro, che le buone Arti pregiano, ed ammirano, i quali non avendo agio di vifitare, e di ricercare minutamente i particolari Archivi, e le domestiche Librerie, dove questi antichi scritti stanno rinchiusi, volentieri gli vedranno tolti una volta da quelle profonde tenebre, dove giacevano, per così dire, fepolti, e con allegro animo gli riceveranno, e di effi fervendofi, e facendovi fopra le loro offervazioni, ed i loro studi, giugneranno all' intero conseguimento delle perfezioni, e delle squisitezze di questo nobilissimo linguaggio, per un fentiero più agevole, e più

dilettofo. Ma comecchè molti fono gli antichi feritti, per entro i quali il puro parlar Toscano si conferva, ed essendo questi fra di loro differenti, e di materie affatto diverse, nè in altro essendo uniti, se non che tutti allo studio del Toscano idioma appartengono, ho amato meglio di non darli alla luce tutti insieme, che troppo lunga impresa sarebbe, e rincrescevole, ma uno appresso l'altro, acciocchè all' utile di quest' opera vadia unitamente congiunto ( esfendo le parti di essa ristrette in più convenevol gito) il diletto della varietà. Per mettere in esecuzione questo mio pensiero, ho deliberato di dar principio a quest opera dal volgarizzamento dell' Epistole di Seneca, fatto con voci molto pure, e naturali, e schiette, ed in cui gran ricchezza del volgar nostro si contiene; delle quali ora fa di mestieri di ragionare partitamente, acciocchè il lettore avendo piena contezza di quello, che a quell' opera s' appartiene, possa trarne più giocondo piacere, ed insieme ancora profitto più ficuro, e più certo. Furono quell' Epiftole trasportate nella nostra lingua avanti l' anno 1325. ficcome nelle loro savissime, ed utilissime Annotazioni lasciarono scritto quei valentuomini Deputati l' anno 1573. sopra la correzione del Decamero. ne del Boccaccio. Si mossero essi ad avere questa credenza, perciocchè offervarono, che il volgarizzatore afferma d'aver fatto quella traduzione ad instanza di Riccardo Petri, che fu un ricco mercatante della nobil famiglia de' Filipetri, che fino dell' anno 1280. come uno de' mallevadori per la parte de' Ghibellini, intervenne alla famosa pace, che sece in Firenze il Cardinal Latino; onde fapendo, che Riccardo morì appunto nell' anno 1325, vennero quindi in cognizione, che ella avanti quel tempo dovea effere stata fatta. Dicono i Deputati, che due sono stati i Manoscritti, che di tal volgarizzamento hanno H 4

veduti; uno quello donde traffero la notizia, che fosse egli fatto a richiesta del Petri; l'altro, che essi giudicano di tempo alquanto più basso del primo: quindi passando a dare sopra questi due manoscritti il giudizio loro, la prima traduzione afferiscono, che fi vede piena d' antiche, e native voci Toscane, l' altra affermano, che alcuni direbbero tradotta di nuovo, e pure chi ben la riguarda vede, che ella fu come vestimento vecchio, raffettato da uno dell' età più baffa, al dosfo degli uomini del tempo suo, perchè il panno stesso, e la materia, e buona parte della forma è pur rimafa la medefima appunto, e così mostra pur troppo, che ella non è stata tagliata dalla pezza. Questa medesima opinione, che sopra questi due manoscritti ebbero i Deputati tutti insieme, l'ebbe ancora Monfignor Vincenzio Borghini, che uno di esti fu, da se solo, siccome si raccoglie dal Codice 02. de' suoi scritti, che si conservano presso Gio: Gualberto Guicciardini, Cavaliere non men chiaro pel fuo nobiliffimo fangue, che per la copiad' ottimi Testi a penna, che egli possiede, ereditati da' suoi virtuofi maggiori. In questo del Borghini così di queste due traduzioni si ragiona: Epistole di Seneca volgarizzate innanzi l'anno 1325. ad istanzia di Riccardo Petri . e fu de' Petri nobile Fiorentino, e gran mercatante, ed banno molta, e buona lingua di quel secolo; fu poi il medesimo libro di nuovo fatto volgare, o più presto, come si conjettuva, preso questo nel tempo più basso, e ridotto alla lingua d' allora, che fu intorno al 1380. e l' un per l'altro fa bene, e può servire il secondo (così s' è notato) in certe voci vicine ; di comento . Prima ancora de' Deputati, e del Borghini fi trova fatta menzione di questo Testo. dove si parla del Petri; e questa si è nella traduzione, che di tali Epistole ne fu fatta dal Toscano nello Spagnuolo, ma in questo volgarizzamento, che fu dato alle stampe in Alcalà l' anno 1529, il traduttore Spagnuognuolo non s' accorda con ciò, che scrissero dopo i Deputati, imperciocchè egli non dice, che il volgarizzamento Toscano sosse satto ad instanza di Riccardo Petri, ma bensì, che egli medefimo ne fosse il volgarizzatore. Niuno di questi due Testi, che videro, e considerarono i Deputati, non solamente non sono pervenuti, che si sappia, all' età presente, ma si puote riputare a buona ragione, che nè pure si conservassero fino a quella, in cui dal Cavaliere Leonardo Salviati furono fatti gli Avvertimenti della Lingua, poiche favellando ivi di tal volgarizzamento, e giusta il suo finissimo discernimento dandone il parere, dice: L' Epistole di Seneca, che d' antica scrittura, e corretta ba messer Baccio Valori, furono tratte dal Provenzale avanti l' anno 1325, come ne' loro discorse mostrano apertamente quei del sestantatre, il qual libro altrettanto stimiamo, e più, che si facciano quei valentuomini, e quanto alla favella, e quanto alla scrittura tra le migliori prose del miglior secolo crediam, che sia da riporlo. E benche sparso vi sia per entro qualche voce gramaticale, e alcuna anche ve ne abbia delle Francesche, sono tuttavia piccol numero verso le tante pure, e natie, che continuo vi si ritrovano, e gran ricchezza del volgar nostro in quel volume è racchiufa. Le medesime in tutto, che queste del Valori , e della steffa mano , e bontà , fon quelle , che nella I.ibreria de' Medici sono state riposte. Da cio, che ragiona il Salviati, manifestamente si ricava, che niuno de' due manoscritti, di cui egli fa memoria, e ne conta le qualità, e le prerogative, è di quegli , cho ebbero i Deputati, che se fosse stato altrimenti, non è da credere, che egli come uomo accuratifia mo, e che i Deputati aveva benissimo conosciuti, e trattati, avesse tralasciato di farne parola; ed inoltre ne abbiamo ancora per altro mezzo affai chiero, e indubitato rifcontro, perciocchè conservandosi tuttavia i Testi, de' quali sa menzione il Salviati, quello di Messer Baccio Valori nelle mani di Gio: Gualberto Guicciardini, dove presso il Senatore Luigi Guicciardini fuo Padre il citano gli Accademici della Crufca nell' ultima edizione del loro Vocabolario, e l' altro stando nella Libreria, anzi nell' insigne tesoro di antichi fingolarissimi manoscritti, cioè nella Mediceo-Laurenziana, dove fu da principio riposto, si vede, che in niuno di essi si parla di quel Riccardo Petri , dal quale prendono argomento di giudicare i Deputati, quella traduzione effere stata fatta prima dell' anno 1325. nè ci si ravvisano quelle racconciature più moderne, nè quelle voci, e quei modi di dire, che pongono nelle loro Annotazioni, per far conoscere la differenza, che passava grandissima fra quei due testi, e che fanno credere loro, uno effere stato rassettato, e quasi risatto dall' altro ne' tempi più bassi. e fanno sì, che Monfignore Borghini penta effer questo addivenuto intorno all' anno 1380. Anzi essendo esti. siccome afferma avvedutamente il Salviati, di pari antichità di scrittura, in quello della Mediceo-Laurenziana sembra, che vi sia motivo di pensare, che egli fosse scritto intorno all'anno 1313. conciossiachè in fine di quel volume, effendovi posto, come s' usa. va alcuna volta in quell' età, l' ordine di trovare gli anni, i giorni, e i mefi di ciascun tempo, che si voglia, vien questo ragionato sempre dallo scrittore all' anno 1313, che ivi mostra esfer quello, in cui egli scriveva. E per nuovo, e forte motivo di riputare. che niuno di questi due ottimi Testi, che ora noi abbiamo, sia stato veduto da' Deputati, ci puote servire il confiderare, che oltre all' effere di eguale antichità, come la scrittura dell' uno, e dell'altro chiaramente il palefa, ficchè non vi può effere occorfo quel mescolamento di voci moderne, che era feguito negli altri due, che fecero giudicare a i Deputati , uno effere stato ricavato dall' altro ; questi ,

avvengachè le voci, e le forme del dire fieno egualmente naturali , schiette , ed antiche , sono però così diversi fra di loro, non che nelle parole, nelle frasi, e nel giro del periodo, ma sì ancora nel trasportare nel volgar nostro i sentimenti di Seneca, che penso, che sieno due volgarizzamenti fatti da differenti persone di quei tempi, delle quali forse niuna abbia saputo dell' altra, il che credo, che riputeranno ancora tutti coloro, che questi due manoscritti si porranno con diligenza a confiderare; a i quali incontanente si farà avanti agli occhi un modo affatto diverso di tradurre, in uno più largo, e più pompofo, nell' altro più stretto, e più semplice, e in uno vi troveranno gl' interi periodi, che vedranno mancare nell' altro, il che fovente va feguendo a vicenda, dimodochè in ciascheduno di essi tratto tratto s' incontrano queste mancanze, e quest' aggiunte. Per dare un saggio di ciò, che io dico, da cui, chi non ha il comodo di vedere, e di riscontrare questi due pregiatissimi manoscritti, possa tuttavia in qualche maniera darne il giudizio, porrò quì una di queste Epistole, secondo che ella sta nel Testo del Guicciardini, ed in quello della Mediceo-Laurenziana, la quale avvengaehè per isfuggire il tedio della soverchia lunghezza, abbia io scelto una delle più brevi, spero non ostante che fervirà acconciamente a far conoscere la diversità. che passa fra di esse, che se in una così breve Epistola è tale, e tanta, farà ragione il discreto, e avveduto lettore, quanta ella debba effere nelle più lunghe.

#### Testo Guicciardini. Testo Med. Laurenz.

Merito exigis ut boc inter nos &c. Merito exigis ut boc inter nos &c.

PIST. XXXVIII.

PIST. XXXVIII.

Tu richiedi, e addomandi, e Tu mi richiedi, e non fannon fanza ragione, che moi ci
ci
ti

ci mandiamo spesse volte pistole P uno all' altro . Quello parlare fa grande utilità , che entra nel co raggio appoco appoco. Nella difoutazione, che l' uomo fa gran. de appensatamente innanzi al popolo, ba più di romore, che di familiaritade . La filosofia , e buo. no configlio , neuno nomo dà all' altro gridando. Alcuna volta fono da ufare ancora quelle quafi prediche , e dicerie , quando vogliomo indurre a ben fare alcuno non dispostovi. Ma poi che vi è difposto, e ba folamente ad apparare , l' uomo gli dee ufare cofe baffe, e umili , imperciocche l'uomo le riceve , e ritiene più agevolmente . E' non gli conviene fare troppe parole, anzi e effettuofe, e utili . L' uomo le dee fpandere a guifa di seme , il quale giaffiacofacbe fia piccola cofa , quando e' cade in buono , e in disposto luogo, e egli spande sua forza, e di piccolo crefce , e multiplica , e fa grandiffimo frutto . E così fa la buona parola , imperciocche ella non fi dimoltra troppo, ma fe tu riguardi bene, ella cresce in opern . L' nomo dice poche parole, ma fe il corag. gio le riceve in buona maniera, elle inforzano, e crescono. Tutta cotale condizion' è de comandamenti , come del feme , che fono il feme piccolo , e fanno affai frutti . Tuttavia, ficcome io bo detto che buono coraggio , e convenevole , riceva, e tragga a fe, impercioca chè ve-ne 'ngenera affai più di fe medefimo , e renderanne affai più , che non ne ricepe.

feriviamo spesso. Quel parlare fa gran pro, ch' entra nell' animo poco pervolta. Nel diiputare, che si fa grande dinanzi al popolo, ha più romore, che familiarità. La filosofia, e'l buono configlio non fi dà gridando. Bene è vero, ch' alcuna volta fi dee ufare quelle dicerie, quando noi vogliamo inducere a benfare alcuno non dispostovi. Ma po' che v'èdilposto, avendo solamente ad apparare, l' uomo gli dee mettere innanzi cofe umili . e baffe, perocchè elle fi ricevono, e ritengono meglio. E' non gli fi convengono dire troppe parole, ma poche, e che fieno utili, ed effettuose L'uomo le dee spandere a guisa di feme, il quale benchè sia piccolo, fe cade in buono, e ben disposto luogo, egli spande la fua forza, e di piccola cofa cresce, e multiplica, facendo gran frutto. Così avviene della buona parola, che con tutto che ella non fi dimoftri troppo, se tu la ragguardi bene ela cresce in opera. L' nomo dice poche parole, ma fe l'animo le riceve in buona maniera, elle inforzano, e crescono. Tal condizione è de' comandamenti, chente de' femi . e' fon piccoli, ma e'fanno aflai. Tuttavia, secondo che detto è, che buono animo, e convenevole le riceva, e tragga a se, perocchè ne genererà affai più di se medesimo, e renderanne più, che non ne ricevette.

Tut-

Tutte due queste traduzioni sono flate satte dalla savella Provenzale, come avverte il Salviati, ovvero dall' antico Franzese, il che forse è più facile, comecchè pochi scrittori di profa vi abbia nel Provenzale, ma bensì molti, e molto puliti, e netti, fecondo l' uso di quei tempi, nel vecchio idioma Franzese; ma la fama, che giultamente hanno avuto grandissima i rimatori Provenzali, congiunta forse alla poca pratica, che hanno alcuni della differenza, che vi ha fra queste due antiche lingue, ha fatto prendere loro, e scambiare l' una per l'altra; onde quelche era antico Franzese, è stato da loro per Provenzale giudicato. Ma checchè si sia di ciò, egli è certo, che queste due traduzioni non sono state prese dalla Latina lingua, come alcuni hanno creduto, nel che hanno esti preso abbaglio, conciossachè oltre all'autorità del Salviati, che diversamente afferma, la quale, come d' uomo della favella Tofcana finissimo conoscitore, debbe effere ripurata di grandissimo momento, manifestamente apparifce, a chi questi due volgarizzamenti si pone attentamente a considerare, perciocchè non solamente molte voci prette Franzesi per entro di essi vi fi trovano, come trabelio, tracaro, traorgogliofo, trabusno, volagio, borboglio, cernire, conostaboliere, ciambertate, giaffiacofache, trafcotato, di buon aere, buonaeretà, l'umuno definato, e altre, di limil forta in gran copia, insieme coll' intere frasi, e forme di dire tolte da quel linguaggio; ma pur troppo si riconosce, che quei volgarizzatori non videro giammai il Tefto Latino di Seneca, poichè se l' avessero una sol volta veduto, se ne ravviferebbero in qualche parte le vestigia, come appunto fegue fovente del Franzese, e non vi sarebbero tante, e tali diversità, e così strani muramenti, quanti ad ogni tratto vi s' incontrano, che danno manifesto segnale, che il volgarizzatore non attinfe dalla prima, e vera forgente, ma da altro rivo da quella per

#### PREFAZIONE.

xiiii lungo corso allontanato. Di queste variazioni ne noterò io quì alcuna, e ciascheduno potrà agevolmente, facendone il riscontro, ancora da per te soddisfarsi, e in maggior numero annoverarle. Nell' Epistola seconda il principio è diverso da quello della Latina, e così fegue nella festa, nella 26. 35. 58. 59. 62.75. 77. e 114. La quarta, l'8. la 28. la 58. e la 101. fono mancanti in vari luoghi; nella 58. falta quattro verii di Virgilio, come per lo più fa di tutti i versi, in cui s' avviene, e l'87. vi manca quali più di mezza. L'88, poi non vi è punto, ed è posta nel principio come un' opera da fe , ed è intitolata , Libretto fopra le fette arti liberali ; talche quell' Epistola , che nel volgarizzamento è l' 83, nel Latino è l'89, e l'89, del volgarizzamento è una parte della medefima 89. latina, la quale è stata divisa in due. Per le quali cagioni potra effere ben chiaro, a chi vorra confiderarle, effer quest' Epistole trasportate nel nostro idioma dal Franzese, siccome appunto era il costume di quei tempi, non già dal Latino, in quell' età poco conosciuto, e posto in opera. Nè dee servir diargomento per credere in altra guifa, il vedere, che ad ogni Epistola il titolo, e cominciamento Latino è stato soprapposto, poiche, oltre all'esfere stato il sar ciò costumanza di quei tempi, come molti esempli ve ne hanno, fono questi principi così variati, guasti, e corrotti da quelli, che fono nell' Epistole Latine, che chiaro dimostrano, esfer questa una traduzione cavata da un altra traduzione, che sempre più dal primiero autore si dilunga. E nè pure dee recar maraviglia il vedere in alcuna parte i nomi propri colla terminazione latina, come Socrases, Metrodorus, Severius, e altri tali, perchè questo non è talmente certo, e particolare nell' idioma Latino, che anzi è un uso proprio ancora del Franzese, laonde il nostro volgarizzatore per seguitarlo, non che adoperi spesso questa terterminazione, ma ancora collantemente il fa in altri nomi, i quali a quella guifa finifce, e quando debbe nominar Giove, sempre con Franzele vocabolo il chiama Giuppiter. E in questa occasione eziandio, fecondo il fuo folito, fcambia, e muta da quelche è nel Latino, e quei che è Diadumenus, egli l'appella Dumenos, e Marullus il fa diventar Manillo , e Calvus, Tullio, c Ancus, Apreus, e altri di fimil forta. Di questi due volgarizzamenti io ho dato alla luce delle stampe in quetto volume quello della Libreria Mediceo Laurenziana, non perchè egli sia per veruna cagione migliore di quello, che possiede il Guicciardini, il quale è innalzato con chiare lodi dal Cavalier Salviati, di cui si son serviti gli Accademici della Crusca per trarne le voci per la grand' opera del loro Vocabolario, e che in vero è da riputarsi d'egual pregio, e d'egual bontà dell'altro; anzi che ferve maravigliofamente a far vedere la ricchezza, ed abbondanza grandillima della nostra favella, mostrando con quanta varierà di parole, e di forme, scelte tutto, e pure, e naturali, il medefimo fentimento sia stato detto; ed a me ha giovato moltissimo a dar lume, ed illustrare quei luoghi, che nell'altro della Mediceo-Laurenziana erano ofcuri, e per corregger talvolta quelli, che non erano intelligibili, e ridurhi alla loro vera lettura. Ma folamente di quello della Mediceo-Laurenziana mi fon fervito, perchè di esso me ne venne prima il pensiero, ed ebbi l'agio, per alto beneficio, di poter di ello far prender copia, o perchè pure abbifogniva sceglierne uno, che peravventura il volerli frampar tutti due non farebbe stato nè comodo, nè proprio. In questo, che di presente si è stampato, ho proceurato, che apparisca con intera fedeltà, e che fieno confervate quell' antiche parole, ed espressioni, che per entro di esto fi ritrovano, per non incorrere nella taccia di coloro, che

#### i PREFAZIONE.

che avendo poca perizia negli antichi testi, francamente mutano, e correggono, e fovente tolgon via quelle voci, e quei modi di dire, che facevano la bellezza, e la grazia di nostra lingua, ed erano propri, e particolari di quelle vecchie feritture, e in quella vece ve ne ripongono delle nuove, non punto confacevoli a quei tempi, ne così naturali, ed espressive, e in questa guisa impoveriscono la lingua, spogliandola ingiuriolamente di quei beni, e di quelle adornezze, che fono fue proprie, e che la rengono, non meno vaga, che ricca, e abbondevole. Perciò tralasciati i molti Testi a penna, che di quest' Epistole di Seneca vi fono, i quali fi è riconosciuto, che tutti sono stati copiati, o da quello del Guicciardini, o da questo della Mediceo-Laurenziana, ma con questo peggioramento, e con quello scapito, che i copiatori, comecche di tempo più baffo, ne baftevolmente scienziati, ciascheduno di questi Testi hanno ridotto nella ferittura al loro costume, e fattolo parlare colla lingua del tempo loro, e con troppo scortese, e villano ardire mescolando spesso qualche cosa del loro, e per tutto mutando, e scambiando, l' hanno, come dicono gentilmente in questo proposito i Deputati, in tal modo appoco appoco imbastardito, e come podere senza padrone, e di gran tempo trascurato, di molti pruni, e sterpi, e male erbe insalvatichito, che forse il proprio autore tornando in vita, non l'avrebbe potuto facilmente, nè così alla prima, per lo suo proprio parto riconoscere. Per simil cagione, di non alterare ciocchè il proprio autore aveva posto, non ho voluto nè pur togliere alle voci la loro antica foggia. e rivestirle, per così dire, e raffazzonarle alla moderna, ma le ho lasciate nel loro abito primiero, così per servare la sede, ed aver questo rispetto all'antichità, e non corrompere, e guaffare il Tefto; come anco-14, perchè stando racchiuso in quest' antichi fortti,

le maggiori ricchezze, e le fustanze, e il fondo del volgar nostro, non mi son fatto ardito di dissiparlo. e scialacquarlo, ma ho stimato di doverlo mantenere intatto, e di non aver riguardo a coloro, che amano stemperatamente gli abbellimenti, e le lisciature moderne, e tuttociò, che fente d' antico, di leggieri schifano, e abborriscono, come rozzo, ed inculto; poichè a chi vorrà passare oltre la scorza di questo volgarizzamento, che forse ad alcuno di gusto soverchiamente delicato, parrà talvolta ruvida alquanto, e diforrevole anzi che no, troverà tosto un fapore fuavissimo di squisitissimi frutti, che largamente ricompenferà, e ristorerà la noja, e la crudezza passata. Perciò ficcome in quell' ottimo Testo si legge, ed era l' usanza di quei tempi, ho lasciato neuno, neente, sanza, matera, catuna, infertà, effempro, fantà, contradio, e tutte l'altre di fimil forta; e l'ho ancora lasciate con quella nativa guifa di scrivere, che nel manoscritto alcuna fiata si trovano, e perciò talora, il lettore vi troverà, filosafo, vertà, segnore, guerire, segurato, piggiore, e peravy neura fimili altre ancora, le quali quando fi fon trovate, il che non fempre addiviene, ho creduto di dover conservare nel loro grado, e non iscambiarle con quelle dell' uso presente, acciocchè fi veda quante fossero le diverse maniere, che allora si adoperavano, qual foste la lingua nostra in quel tempo. quale il suo genio, e quali le proprietà di essa, e qual cola li fia ritenuta, e quale variata, o del tutto tolta via. e per qual mezzo si debbano dedurre, e mantenere l' origini delle parole. E perchè il lettore possa in qualche modo aver contezza quale fosse la pronunzia di quel fecolo, e la proprietà della favella nostra, che alcune vocali talvolta, che feguitano dopo un' altra vocale, nasconde, per dir così, nella prima, facendole fentire non tutte intere, ma alquanto mischiate insieme, e confuse; quando di simil forta se ne son tro-

#### xviii PREFAZIONE.

vate, non ho fupplito colla lettera, che mancava, come oggi si pratica da' più accurati scrittori, ma ho fegnato la lettera avanti con un apostrofe, per far conoscere ivi essere mancamento di lettera, così si è fatto: tu fa' bene in vece di tu fai bene, e al fu' fine per al suo fine, e tu' sangue per tuo sangue, e po' ch' io, per poiche ia, e fe' cani , per fe i cani , e che' vostri per che i vostri, così tra' beni, e tra' mali, in cambio di tra i beni, e tra i mali, e così l'altre. Delle quali cole ho voluto qui dare ora particolar notizia, acciocche chi vorrà leggere il volgarizzamento di quest' Epistole, fappia quale è stata la maniera, e quale la diligenza, che si è usara, affinchè sieno conformi all' ottimo Testo, da cui si son tratte, e non sieno guaste, e deformate, e tolte dalla loro primiera guifa, come spesso avviene all' antiche scritture. Al volgarizzamento dell' Epistole, ho aggiunto quello del Trattato della Provvidenza di Dio dell' istesso Seneca, il quale avvengachè non fianel manoscritto Guicciardini, nè in verun altro, che io m' abbia veduto, si ritrova in quello della Mediceo-Laurenziana. ed è appunto copiato dall' istessa mano, che l' Epistole scrisse, ed a chi bene il riguarda, mostra colla sua antichità, d'essere componimento di quei tempi, e forse di quel medefimo, che fece l' altro. Nè si dee niuno maravigliare, che in alcun luogo apparifca alquanto oscuro, ed intralciato, e non così piano, e agevole a intendersi, poiche chi avrà bene a memoria il fentimento di Seneca in quel libro, vedrà, che bastevalmente è spiegato, e che qui è succeduto come nelle pitture, che vengono di buona mano, e che sono opera di copiatore, nelle quali chi ha in pratica l' originale, vi scorge quei tratti, e quelle maniere, che servono a mostrore la franca, ed esatta maettria del primo facitore, da cui è stata poscia cavata la copia. E comecche al principio del manofcrit-

#### PREFAZIONE.

xviiii

scritto della Mediceo-Laurenziana, siccome in quello da me celebrato del Giucciardini, vi è posto una breve vita di Seneca, che ivi Prologo viene appellata, e dipoi il Libretto fopra le arti liberali, quale fi è già avvertito, non effere altro, che l' Epistola 88. ed inoltre di ciascuna Epistola di per se, brevi, e sugosi argomenti, che per esfere stati scritti in carattere rosso. Rubriche vengono nominate, e che possono servire quasi d' Indice, o di Tavola a quest' opera, però non ho stimato per verun capo doversi tutte queste cose tralasciare, sì per mantenere intera fedeltà nel dare alla luce questo pregiatissimo Testo appunto come eglista nel fuo originale, come eziandio per essere il tutto degnissimo d' esser veduto, essendo parto d' antica terfissima Toscana penna. Queste son tutte quelle cose, delle quals ho riputato effer di mestieri renderne consapevole il lettore, affinchè possa quindi trar maggior utile, e insieme ancora più giocondo diletto; che se non saranno elle affatto infruttuofe, e di niun valore, io crederò d'aver bene impiegata la mia fatica, e prenderò animo per dar fuori altre fomiglianti opere, le quali. o fono divenute rariffime , o non fono giammai state date alla luce, e potranno fervire maravigliofamente per ornamento della leggiadra, e nobil favella Tofcana, e per benefizio degli amatori di essa, che è l'unico oggetto, che io mi fon prefisto nell' animo, ed a cui mirano i miei deboli studi .



**₩₩**2

Pro-

## Prologo.



fuoi detti le sentenze di un Filosofo, ch' ebbe nome Eppicuro, il quale dicea, che diletto è sommo bene, tuttavia in tal modo, che tornasse a onestade. E fu questo Eppicuro uomo di grande astinenzia, e nel più della sua vita non mangiava altro, che pane, e acqua con erbe crude. Questo Seneca fu di Spagna di una Città chiamata Corduba, e fu Zio di Lucano Poeta, e fu uomo di grande, e d'alta litteratura, e di grande astinenzia, e fu Maestro di Nerone il crudele Imperadore di Roma, che poi il fece uccidere. Seneca avea un suo grande amico, che avea nome Lucillo, che fu di una contrada, ch' avea allora nome Campagna, e oggi è chiamata \*\* 3 Terra

#### xxii

Terra di lavoro, e fu d'una Città chiamata Pompei, posta assai presso a Napoli, la quale nabisto, siccome Seneca medesimo racconta nel libro delle quistioni naturali. Quello Lucillo era procuratore del Senato, e del Popolo di Roma nell' Isola di Cicilia, al quale Lucillo Seneca mando più, e più lettere piene di buoni ammaessiramenti, i quali seguitano in quesso libro. Le quali lettere, e pissole, e ammaestramenti sono traslatate in lingua volgare per utilità, e correzione di tutti coloro, che in questo libro leggeranno, i quali non sanno gramatica, nel qual libro le dette pissole co' suoi ammaestramenti per ordine sono scritte, siccome nell'originale del detto Seneca sono state trovate.



Thus & suite grante

# VOLGARIZZAMENTO DEL LIBRO DI SENECA SOPRA LE SETTE ARTI LIBERALI.



#### VOLGARIZZAMENTO DEL

#### LIBRO DI SENECA SOPRA LE SETTE ARTI LIBERALI.

Questo è un Libretto, il quale fu fatto da Seneca Filosofo, e parla sopra le sette Arti Liberali, le quali egli non pregia sanza la vertù, la quale egli pregia sopra tutte l' altre cose nell' uomo.



E' liberali fudi desseri di spere quello, ch' i' sento. Neuno ne ticevo, neuno n' annovero tra' beni, il quale intende a moneta. Meritoji artifici sono, per addietto utili, s'elli apparecchiano lo'ngegno, e non lo rattengono, perchò nquesti theta di tanvo è da dimorare, quanto l'animo neuna così maggiore può trare. Nosti dia 1022amenti sono anno popre. Tu vedi, porchè sono i pere chia di tratta di tanvo.

perchè sono chiamati fludi liberali, perchè sono degni d' uomo libero. Ma un folo fludio veramente è liberale, il quale fa l' uomo libero, cioè lo fludio della fapicafapienzia, il quale è alto, forte, e magnanimo; tutti gli altri sono piccoli, e fanciulleschi. Or giudichera' tu, che alcun bene abbia in questi studi , i profesiori de' quali tu vedi vizioliffimi , e ditonestissimi? Questi studi non dobbiam noi apparare, ma avere apparati. Alcuni giudicarono, ch' egli era da fare quiftione degli fludi liberali, s'elli facessero l'uomo buono; eziandio ciò non promettono, e la scienzia di ciò non defiderano. Il gramatico s' occupa intorno allo studio del parlare, e se più si vuole ftendere, infino alle storie; e quando vuole lunghislimamente flendere i suoi termini, intorno a' verfi. Quale di queste cose apparecchia via alla vertù? Il narrare le fillabe, e la diligenza delle parole, e la memoria delle savole, e la legge, e la temperanza di versi? Quale di queste cose to via la paura, o caccia la cupidigia, o raffiena la Iufluria? Paffiamo alla geometria, e alla mulica: neuna cosa appresso loro troverai, la quale ti vieti il temere, e il desiderare; e qualunque queste cole non sa, l'altre cole invano Ta. Da vedere è, se queste arti insegnano la verru, o no; s' elle non la 'nfegnano, elle non la danno; s' elle la 'nfegnano, i loro maestri sono filosofi. Vuo' tu sapere, se i loro maestri non s'accordano a infegnare la verru? ragguarda, come li fludi di tutti loro fono tra se dissimiglianti : e certo simiglianza farebbe tra loro , s' ell' infegnaffero una medefima cofa; fe peravventura e' non ti fanno credere, che Omero fosse filoiofo, concioffiacofach' ellino ciò nieghino con quelle medefime ragioni, colle quali il provano; perocchè alcuna volta il fanno Stoico, e che fola la vertù loda, e i diletti fugge, e dall' onesto per prezzo eziandio d' immortalità non si parte. Alcuna volta il fanno Epicureo, e che loda lo stato della Città ripolata, e che vive in conviti, e in canti. Alcuna volta il fanno Peripatetico, che diftingue le maniere de' beni. Alcuna volta il fanno Accademico, che dice, tutte le cose effere incerte. Apparifce dunque, che neuna cofa di quefte è in luiperocchè tutte vi fono, perchè queste cose tra loro sono diicordanti. Concediamo loro, che Omero fosse filosofo, perocchè diventò savio prima, che conoscesse alcuni versi. Dunque quelle cose appariamo, che fecero savio Omero. Certo andare io caendo qual fosse maggiore d' etade o Omero, o Esiodo, non fa più al fatto, che sapere, se Ecuba su minore, che Elena; e perch'ella così male sostenne l'etade. Or che credi tu, che faccia al fatto, cercare gli anni di Patrocle, e d' Achilles? Va' cercando, ove Ulisses errò, piutrosto che tu non fai sì, che noi non sempre erriamo? Noi non possiamo intenintendere a udire , s' egli solamente tra Italia , e Cicilia su gittato dal vento, ovvero fe fu mensto dal vento fuori del mare usato da noi , perocchè non potè in sì piccolo spazio esfere errore così lungo. Le rempestadi dell'animo continuamente ci gettano, e la malizia nostra in turti i mali d' Ulisses ci sospigne. Non manca bellezza, che' nostri occhi commuova, non ci manca nemico; dall' un lato abbiam mostri crudeli, dall' altro i malvagi, e ingannevoli diletti degli orecchi, dall' altro i fiaccamenti delle navi, e cotante varieradi di male. Queste cose m' insegna, come io ami la mia Città, come la moglie, e come il padre, e come a queste cole così oneste, eziandio rotto in mare, io navichi. Perchè vai caendo, se Penelope fu disonesta, e non leale al marito, o s' ella diede parole al suo tecolo, o s' ella ebbe sospetto, che colui fosse Ulisses, il quale ella vedea prima, ch' ella il sapesse? Insegnanti, che cosa è castirà, e quanto bene ha in lei, e s' ella è nel corpo, o nell'animo. Ora passo al musico. Tu m' insegni , come le gravi , e l'agute boci s'accordano insieme , come si fa la concordia de' nerbi, che rendono diseguale suono. Fammi più tosto, come il mio animo s' accordi seco, e i miei configli non fieno ifcordanti. Mostrami, qua' sono i dolorofi verfi. Mustrimi più tosto, come tra l'avversitadi io non getti dolorofa boce. Il geometra m' infegna mifurare i lati foudi: piuttofto, che non mi mostra, com'io misuri, quanto è affai all' uomo? Annoverare m' infegna l' arifmetica, e all' avarizia presta i diti; piuttosto ch' ella non m' insegna, che questi annoveri neente fanno al fatto, e che non è più avventurato colui, il cui patrimonio allassa il notajo. Ma io voglio fapere, come possegga cose di soperchio colui, il quale sarà ilventurarillimo, le farà coffretto d'annoverare per le medesimo tutto ciò, che egli ha. Che pro m'è sapere dividere in parti un campicello, s' io non fo dividere col mio fratello? Che utile è sapere sortilmente raccogliere i piedi dello stajoso, e comprendere ancora, se alcuna cosa il diece piede rrapassa, se m' ha contristato il vicino potente, e alcuna cola del mio occupante? Tu m' infegni, com' io neente perda de' termini miei; ma io voglio apparare, com' io allegro tutri gli perda. Del podere del não padre, e del mio avolo tono cacciato. Or chi può raccontare, chi quefto campo tenne dinanzi alla tua etade, e del tuo avolo; io non dico di quale nomo, ma di quale popolo e' fosse? Tu non v' entrasti come segnore, ma come lavoratore; e di cui lavoratore? Se 'l tuo fatto va bene, della tua reda. Niegano i favi di ragione, che alcuna.

#### SOPRA LE SETTE

vyviii cofa di comune si prenda per propria; e questa è cosa comune certo dell' umana generazione. O nobile arte! fai le cofe ritonde misurare : a quadro rechi qualunque forma ricevi ; fai quanto è dilungi l' una stella dall' altra; neuna cosa è, che nella tua mifura non caggia. Se tu fe' sì buono arrefice, or misura l' animo dell' uomo; dimmi come egli è grande, e com' egli è piccolo. Sai quale è la linea ritta : or che pro t' è questo, se tu non sas qual sia il diritto nella vita? Vengo ora a colui, che si gloria della scienzia delle cose del Cielo; la in qual luogo la fredda stella di Saturno si riposi; in quanti segni del Cielo, e in quanti cerchi Mercurio erri. Questo che pro è a fapere, ch' io fia follicito, quando Saturno, e Marte stanno dirimpetto, o quando Mercurio tramonti la sera, veggendolo Saturno, piuttofto, ch' io appari questo, che ovunque queste cose sono, elle ci sono benevole, e non si possono mutare? Il continuo ordine de' fati le mena, e non si possono mutare nel loro corso; elle vanno per l' ordinate vicende; e gli effetti delle cofe o muovono, o producono; ma s' elle fanno ciò, ch' avviene, la scienzia della cosa immutabile a che è utile? e s'elle il fignificano, che fa il provvedere la cofa, che tu non puoi schifare? O sappiansi tutte queste, cose o no, ellesi pur faranno. Ma se tu al veloce Sole squarderai, e alle stelle seguenti per ordine, giammai l'ora di domane non ti 'ngannerà, ne farai prefo negli aguati della notre ferena. Asiai, e abbondevolemente è provveduto, ch'io sia securo degli aguati. Or non m' inganna l' ora di domane; certo m' ingannerà quello, che m' avviene, non fapiendolo io; e io non fo, che mi fi dee avvenire, fo bene quello, che può avvenire. Per questo neente mi dispererò; ogni cosa aspetto. Se alcuna cosa di bene m' è donata, io consiglio. L' ora mi falla, s' ella mi perdona; ed eziandio così non mi falla; perocchè come i' fo, che tutte le cose possono avvenire, così certo fono, ch' elle non debbono cadere : dunque le cofe prospere aspetto, e a' mali sono apparecchiato: di necessità è, che tu in neuna parte mi meni, ch' io non vi vada per via provveduta. Io non mi conduco a ricevere nel numero delle liberali arti i dipintori, non più che coloro, che fanno le statue, o coloro, che lavorano del marmo, o tutti gli altri ministri della lussuria; igualmente i combattitori, e tutta quella scienzia, che sta nell' olio, enell'otro, i' caccio fuori di questi liberali studi; ma riceverovvi io gli unguentieri, e' cuo-

chi, e coloro, che danno gli 'ngegni loro a tutti gli altri no-. stri diletti ? pregoti, che mi dica, che cosa hanno in loro liberale questi rigittatori a digiuno, il corpo de' quali è in grassezza, e l'animo in magrezza, e in tisichezza? Or riputiam noi quello sia il liberale studio de' giovani nostri, i quali i nostri maggiori esercitaro in gettare atte, in torcere lance, e in menare cavalli, e in trattare arme? Neuna cofa infegnavano a' loro figliuoli, la quale egli dovessero apparare giacendo; ma nè queste cose, nè quelle insegnano, nè nutricano la verrà, perchè non è utilità neuna reggere un cavallo, e temperare i fuoi corfi col freno, ed effere tratto, e moslo da sfrenatissimi affetti. E che utilità è vincere molti in battaglia di mazze, e di braccia, e effere vinto dall' ira? Or mi di': non ci fanno alcuno utile i liberali fludi? Molto utile fanno all' altre cofe, ma neuno alla vertù; perocchè ancora queste arti vili . le quali stanno nelle mani, agli strumenti della vita fanno molto; ma alla verruneentes' appartengono. Perchè dunque i nostri figliuoli ammaestriamo ne' liberali studi? perch' elli apparecchiano l'animo a ricevere la vertù, ma non perch' elli la possano dare Siccome quella litteratura, nella quale le prime lettere si mostrano, e integnano a' fanciulli, non infegna le liberali arri, ma apparecchia luogo iucontanente a appararle; così le liberali arti non conducono l' animo alle vertudi, ma forecianlo, e dispongonto. Disse Posfidonio, che quattro maniere d' arti fono; arti volgari, e vili; arti digiuochi, e di trastulli; arti fanciullesche; e l' arti liberali. Le volgari fono quelle degli arrefici, che franno nelle mani, o fono ordinate a fornire la vira, nelle quali non è alcuno rappresentamento di bellezza, ne d'onore, ne d'onestade. Arti digiuochi, e di trastulli fon quelle, che 'ntendono a diletto d'occhi, e d'orecchi. Tra costoro è lecito, che tu annoveri i componitori d' edifici, i quali penfano alcuni difici. che per se si levano, e talvolta, che tacitamente crescono in alto, e altre varietadi non pensate, o dividendosi quelle cose, ch' erano congiunte, o congiuguendosi per se medefimo quelle cofe, ch' erano divife, o ritornando in fe, e raffreddandosi quelle cose, ch' erano levare in alto. Da queste cose sono feritigli occhi degli sciocchi, i quali di tutte le cole subite, perciocche non sanno le cagioni, si maravigliano. Arti fanciullesche son quelle, le quali hanno alcuna cosa simigliante a liberali, le quali i Latini chiamano liberali. Ma quelle sole sono liberali, e a propiamente parlare, libere, le quali curano della vertù fola. Siccome alcuna parte di filosofi, dic' egli, è naturale, alcuna morale; e alcuna morale, e alcuna razionale; così ancora questa turba delle

liberali arti nella filosofia ha certo luogo. Quando si viene alle naturali quiftioni, e' fi ftà al testimonio della geometria . Dunque è ella parte di quella cosa, la quale ella ajuta? Molte cole ci ajutano, e non sono però parte di noi; ma s' elle fossero parte di noi, elle non ci ajuterebberg. Il cibo è ajuto del corpo, e non è però parte di lui. Alcuna cofa ci fa il fervigio della geometria ; ella è così necessaria alla filosofia. come il fabro a lei. Ma il fabro con è parte della geometria, nè ella della filosofia. Ancora l'una l'altra ha per se i suoi fini. Il favio crefce, e conosce le cagioni delle cose naturali, i numeri, e le misure delle quali il geometra raccoglie, e conta . E per quale ragione le cose celestiali stanno, e che verru ell' hanno, conosce il favio. I loro corti, e ricorfi, e alcune offervezioni, per le quali elle scendono, e salgono, e alcuna volta hanno simiglianza di cofe, che stanno ferme, conciossiacosachè alle celestiali cose non sia licito stare fermo, raccoglie, e comprende il Mattematico. Il favio faprà qual cagione rapprefenti l'immagine nello specchio; ma il geometro può dire quanto il corpo debbia effere di lungi dalla immagine, e chente debbia esfere la forma dello specchio, e chente immagine ella renda. Il filosofo proverà, che il Sole è grande, ma il mattema-tico proverà quanto egli è grande, la qual cosa procede da impetrare alcuni principi; e quella arte non è di sua signoria. la quale ha fondamento addomandato da altrai. La filosofia neuna cofa ad altri addomanda, tutta l' opera da' fondamenti leva, ed edifica. La mattematica è superficiaria; ella edifica. nell' altrui, ella prende i principi, per lo beneficio de' quali ella procede alle cose di poi: s' ella andasse per se medesima al vero, e s' ella potesse comprendere la natura di tutto il mondo, io direi, ch'ella facelle dimolto utile alle menti noftre, le quali per lo trattamento delle celeftiali cose crescono, e traggono alcuna cofa d'alto. Ma per una cofa fi fa perfetto l' animo, cioè per la scienzia de' beni, e de'mali; ella ha da attorniare tutte le vertudi. La fortezza è dispregiatrice. delle cole da temere. Le cole terribili, e che mettono forto il giogo la libertà nostra, ella le spregia, l'assalisce, e fiaccale. Or fortificano i liberali studi costei? La fede è santissimo bene dell' umano petto, ella da neuna necessità è costretta ad ingannare, da neuno guiderdone è corrotta. Ella dice: ardimi, percuotimi, uecidimi, non manifesterò. Ma quanto più cercherà il dolore le cose secrete, tanto più prosondamente ella celerà. Or possono sare i liberali studi questi animi? La temperanza segnoreggia a' diletti; alcuni n' ha in odio .

odio, e cacciagli; alcuni n' ordina, e raccogli a fana mifura. e giammai a loro non viene per loro. Sa quale è ottima mifura delle cofe defiderate; prendere non quanto tu vogli, ma quanto tu dei . L' umanità vieta l' nomo effere superbo verso i compagni, vieta lui esfere avaro In parole, in cose, in effetti il fa comune a tutti, e leggiere. Neuno altro male penfa, e'l suo bene massimamente ama, in quanto e' crede, che debbia effere utile ad altrui. Or comandano i liberali fludi questi costumi? certo non più, che la semplicità, o che la modestia, o che la temperanza, e non più, che la clemenzia, la quale all' altrui fangue perdona, come al fuo, e fa, che l' uomo non dee usare scialacquatamente l' uomo. Conciossiacosa, dirà alcuno, che voi dire, che tanza i liberali studi, alla vertù non si viene, come negate voi, che elli alcuna cosa non le fanno? Perciocche fanza il cibo nou fi viene alla vertù, e per tutto ciò i cibi non s'appartengono alla vertà. Il legname neente fa alla nave, pognamo che la nave si faccia di legname. E certo tu non dei pentare, che alcuna cofa fi faccia per l'ajuto di quella cofa, fanza la quale ella non fi può fare. Puoffi certo ancora dire, che fanza i liberali ftudi fi può venire alla fapienzia, perocchè pognanio, che la vertù fi convenga apparare, ella non s' appara però per loro. E quale è la cagione perch' io non giudico favio colui , che non fa lettera , concioffiacofachè la sapienzia non fia nelle lettere? Ella dà fatti, non parole. E non so se quella memoria è più certa, la quale non ha alcuno ajuto fuori di fe. Gran cofa, e spaziosa è la sapienzia; luogo voto è uopo. Delle cose umane, e delle divine si dee apparare in lei, delle passate, e delle future, delle finite, e delle eterne, e del tempo, del quale solo vedi, come molte quiftioni fi fanno Prima, le 1 tempo è alcuna cofa, o no; poi, fe alcuna cofa fu dinanzi al tempo fanza tempo; e s' egli cominciò col mondo, ovvero se, conciossiacolachè alcuna cofa fosse d' innanzi al mondo, se fu anche il tempo. Innumerabili quiftioni fi fanno folamente dell' animo, onde e' sia, chente e' sia, quanto e' sia, quando cominci a esfere; e s' egli passa d' un luogo a un altro mutando magione, ovvero le palla d' alcune forme d' animali ad alcune altre . ovvero se non serve più d' una volta, e s' egli uscito fuori del corpo si va per lo tutto. S' egli è corpo, o no; quelche farà quando per nos si rimarrà d' operare; com' egli userà la libertà fua, quando e' farà fuggito di questa prigione; s' egli si dimentica delle cose prime, e se quivi comincia a conoscere se medesimo, essendo partito dal corpo, e andato in luogo alto. Qualunque parte delle cose umane . e divine tu comprenderai, in grande copia di cose da domandare, e da apparare t' affaticherai. Queste cose così grandi, e corante, acciocche possano avere libero albergo, da rimuovere sono dell'animo le cose di soperchio. Non si metterà la virtù in queste strettezze. La gran cosa desidera grande spazio. Coccinsi fuori tutte le cole, tutto 'l petto alei si dea. Ma e' pur diletta la scienzia di molte arti; dunque tanto ritegnamo di quelle, quanto egli è di necessità. Or non estimi tu, che colui fia da riprendere, che acquista cose di soperchio al suo uso, e che la pompa delle preziose cose nella sua casa spiega? Or non riputi tu estere altresì da riprendere colui, il quale è occupato in disutile abbondanza di lettere? Volere più sapere, che quello, che basta, si è una maniera d' intemperanza. Che dirai, che questo acquisto delle liberali arti fa gli uomini molesti , pieni di parole , favellatori innanzi tempo, piacenti a se medesimi, e fagli non apparare le cose necessarie, perocch' egli hanno apparate le non necessarie? Quartromila libri scrisse Didimo gramatico. E' m' increscerebbe d' alcun nomo , s' egli avesse tante cose disutili lette . In alcuni di que' libri fi fa quiftione, qual fosse la Città d' Omero; in alcun altri, qual fosse la vera Madre d' Enea; in alcun altri, fe la vita d'Anacreone fu più luffuriofa, che più ubriaca; in alcun altri, se Saso su pubblica, e molt altre cose, le quali sarebbero da disapprovare, se tu le sapessi. Or va , e niega , che la vita fia lunga , ma eziandio quando tu verrai a' nostri , io ti mostrerrò molte cose da ricidere colle, fcuri. Grande spesa di tempi, grande molestia d' orecchi costa questo lodare. O uomo litterato! Siam contenti di quefto più villano titolo. O uomo buono! E per questo modo rivolgerò io le storie di tutte le genti, e andrò caendo chi prima scrisse versi? Or di': andrò io caendo quanto tempo ebbe tra Omero, e Orfeo, e non abbiendo i libri annali, compiterò gli anni, e riconoscerò le sciocchezze d' Aristarco, nelle quali e' contraffece i versi altrui, e l' etade logorò nelle fillabe? Starò io fempre fiso nella polvere della geometria? Emm' egli così uscito di mente quello salutevole comandamento, che dice rispiarma il tempo? Sappia io questo, qual cosa non saprò io? Appione gramatico, il quale sotto Gajo Cesare su menato intorno, e nel nome d' Omero da tutte le cittadi fu adottato, dicea, che Omero compiuta l' una, e l' altra matera, cioè l' Odifiea, e la Iliade, puofe il principio all' opera fua, nella quale e' comprese la battaglia Trojana; e per

go alto. Qualunque parte delle cofe umane, e divine eu comprenderai, in grande copia di cofe da domandare, e da mero de' libri fuoi. Cotali cofe conviene, che fappia, chi molto vuole sapere, e non volendo pensare quanto tempo ti toglie la 'nfertà, quanto te ne toglie l' occupazione cotidiana, e quanto il fonno. Mifura l'etade tua; ella non contiene tante cofe; de' liberali studi parlo. Quanto hanno i filofofi di foperchio, e quanto di quello, ch' è fuori d' utilità? Eziandio e' fono scesi alle congiunzioni delle fillabe, e alle propietà delle prepofizioni , e hanno invidia a' gramatici , e a' geometri. Ciò ch' era soperchio nell' arti di coloro , hanno trasportato nella loro. E 'n questo modo è avvenuto, che fanno più diligentemente parlare, che vivere. Or odi quanto male fa la troppa fottigliezza, e com' ella è molefta alla verità. Pittagora disse, che d'ogni cosa si potea disputare igualmente all' una parte all' altra; e di questo medetimo ancora. fe d' ogni cosa si può disputare. Nausifane disse, che delle cose, che pare, che sieno, non hanno pruova d'essere più che di non effere . Parmenide diffe, che di quelle cofe, che fi veggiono, neuna cofa era, fe non in universo. Zenone tutte le opere dell' opera abbatte, e diffe, che neuna cofa era. 1 Fironei s' esercitano quasi intorno a simiglianti cose, e' Megarici, e' Critici, e gli Accademici, i quali hanno indotta nuova scienzia, cioè, che nenna cosa si sa. Tutte queste cofe getta in quella greggia di soperchio de' liberali studi. Quelle cose mi danno scienzia non utile. Queste mi tolgono la speranza di tutta la scienzia. Meglio è sapere cose di soperchio, che nulla. Coloro non ti pongono il lume, per lo quale l' occhio si dirizza al vero; costoro gli occhi mi cavano. S' io credo a Pittagora, neuna cofa è nella natura delle cofe, fe non dubbiola; s' io credo a Naufifane, quest' una cofa è certa, che neuna cofa è certa; s' io credo a Parmenide, neuna è . le non una; s' io credo a Zenone . eziandio quell' una non è. Che dunque sam noi, e che fon queste cole, che 'ntorno ci stanno, e che ci nutricano, e che ci sostengono? Tutta la natura delle dose è un ombra vana, o fallace. Non leggiermente direi, verso quali io più m' adiri . o verso coloro, che vollero, che noi neuna cosa saressimo, o verso coloro, che ancora questo non ci lasciarono. Sie' sano.

60 60

**ሁ**ሉት

IN-



# INDICE

# DELLE RUBRICHE.

#### ◆5.2.3.2.3.2.50× 50×

Queste sono le Rubriche delle Pistole di Seneca Filosofo, e sono CXXIIII, siccome sono le Pistole.

#### Libro Primo.

Ubrica I. Che l'uomo dee raccogliere, e ritenere, e gnardare dilizentemente il tempo, il quale fi perde in tre andi, è che colui non è povero, a cui puca cofa basta.

Rubrica II. Di coloro, che si mutano spessio d'un luogo in altro, e che vogsieno leggere ora in un libro, ora in un altro, e che di questo si dee l'uomo guardare, e che lieta povertà è ono-revole cosa, pag. 3.

Rubrica III. Del modo di scegliere, e ritenere gli amici, e che così grande vizio è credere a ogni ununo, comi non credere a neuno, e che così gran vizio è stare sempre in sipole, in panza, è in fatica, come sare sempre in riposo, pag 4.

Aubrica IIII. Come l'. nome de foregiare, e avere a vie la morte, e che grande ricchezza è la povertà ordinata secondo natura pagit.

Rubrica V. Che l' vomo non de metterfi in troppa fixemisà di visa, per aquiflare filospia, e feienzie e del male, che feguita della speranza, e della panra . pag. 7; \*\*\* \* 2 Ru-

#### xxxvi INDICE

Rubrica VI. Che gli ammaestramenti per essempri , fono molto

utili , e di grande profitto . pag 9.

Rubrica VII. Che l'uomo si dee guardare di troppa grande compagnia, e di romore, e mormorio di moltitudine. pag. 11. Rubrica VIII Che l'uomo non dea descrete no successioni

Rubrica VIII. Che l'uomo non dee desiderare, nè avere cupidigia de beni di fortuna, perchè sono invescati, e impacciano l'uomo; e che astinenzia è da lodare, pag. 13.

Rubrica IX. Come il favio è contento di se solamente, e non ba bisogno d'amico, e come l'uomo de fare l'amico pag. 14.

Rubrica X. Che l'uomo non perfettamente savio dee schifara solitudine, e dee pregare Iddio puramente, e semplicemente, pag. 18.

Rubrica XI. Che l'uomo vergognoso non si può in neun modo guardare di vergogna nasurale, e che l'uomo dee sempre avere nel cuore la menoria, e l'immagine d'alcono buono uomo per essempro, pag. 10,

# Quì comincia il secondo Libro.

R Ubrica XII. Del bene di vecchiezza, e che neuna necessità ci costrigne a vivere in necessità pag 21.

Rubrica XIII. Dell'utilità dell'esercitarsi mell'avversitadi ; e de'remedi contro a' mali di fortuna, e che il folle, siascum di comincia a vivere, pag. 23.

Rubrica XIV. Che l'uomo non dee fernire al corpo, e che dee febifare possava, che possa nuocere, e che colus è ricco, il quale non ha cura di ricchezza, e sopra tutti gli altri uomi-ni è ricco. pag. 27.

Rabrica XV Che l'aomo non dee ingrassare il corpo, anzi lo dee assare e come l'aomo de il suo parlare, e la sulbocc astemperare, cammisarare, e che la vista del folle ispiace, cammis a la medessare, e nom si tiene contento di se madessare page, 29.

Rubrica XVI. Come l'uomo, che viene a buona vita, si dee confermare in sorza di filososta, e che l'uemo, che viva secondo natura, e giammai non sarà povero, e chi vive secondo oppinione, non sarà giammai ricco, pag. 31.

Rubrica XVII. Che povertà è molto utile cofa a colui , che 'ntende a filosofia. pag. 33.

Rubrica XVIII. Che l' nomo dee il di della fefta paffare fanza foperchia, e fanza luffuria, e de' andare volentieri a povertà, e che cruccio fmisurato genera pazzia. pag. 35.

Rubrica XIX. Che l' uomo fi de' ritrarre dalle occupazioni di questo secolo, e stare in riposo, e l' nomo dee fuggire la moltitudine, e la diverfità delle cupidigie, che fono incatenate. e tengonfi infieme, e che dee conversare, mangiare, e bere

co' fuoi amici. pag. 38.

Rubrica XX. Che la dottrina dell' nomo fi dee accordare colla fua vita, cioè far quelto, di ch' egli ammunifice altrui, e che la vita de' effere tutta' iguale , e d' uno tenore nel bene di povertà , e che colui è buono , e di gran cuore , ch' usa povertà nella ricchezza; ma colni è più fecuro, che fanza ricchezza ft truova . pag. 49.

# Quì comincia il terzo Libro.

R Ubrica XXI. Che la falsa oppinione della prosperità di que-so mondo impedimentiste, e rattiene, chi intende d' andare a filosofia, e che solamente lo studioso ingegno fa l' 20. mo nobile, e dagli grande fama, e dobbiamo menomare la nostra cupidigia in tutte le cofe , che noi defideriamo . pag. 43. Rubrica XXII. Che l' nomo fi dee con favio configlio diliberare

delle occupazioni , e bifogni di quelto fecolo, e non gittarfe. ne fuori lubitamente, siccome caggendo, e tramazzando, e che gli occupati fi lamentano invano , e che noi mojamo pergiori , che noi non nasciamo . pag. 45.

Rubrica XXIII. Della forma, e verace a'legrezza, e della vana, e del malvagio cominciamento di vita. pag. 48.

Rubrica XXIV. Come l' uomo de' penfare i pericoli , che fono avvenire, e come e' non de' temere la morte, tuttavia l' nomo non la dee foll mente, e sanza ragione abbracciare, e domandare, pag 51.

Rubrica XXV. Ch' e' vizj fi debbono correggere, ed eziandio i vizj invecchiati; e che l' uomo dee sempre immaginare in 平水平 3

#### xxxviii I N D I C E

fe il pensiero, è 'l volere d'alcuno buono uomo. pag. 56.
Rubrica XXVI. Che l'uomo non dee binsmare il fallimento di
natura, e che la morte esamina l'opera, e'l merito del buono uomo; eiche gran cosa è apparare a morire. pag. 58.

Rubrica XXVII. Del nocimento de' diletti, e dell' allegrezza della vertà, alla quale l' uomo non pub pervenire per l' altrui ajuto, e che l' nomo non pub giammai troppo dire e racconiare quello, che giammai nonfipuò fufficientemente ap-

parare. pag. 60.

Rubrica XXVIII. Che l'uomo non può malinconia, e triftizia fibifare, per mutanfa d'un luogo in un altro, ma folo per mutamento d'animo: eche l'uomo dee fibifare pericolo, e che cominatiamento di fainte fiè, il conofcimento del proprio percato p. 63.

## Quì comincia il quarto Libro.

R Ubrica XXIX. Che conciossicalche tutte genti non sien degne d'essere ammunite, nondimeno alcuni sono, a' quali
l'uomo de' insegnare, e ammunire, no già tanto contraddicono, o bossius di coloro, che gli ammunissono, e gossisgano;
che 'i sevo ema più piacere a se, c'ò al popolo, pag. 64.
Zubrica XXX. Che colui non ba alcuna speranza di vita, il
quale è condetto alla morte per vecciozza, e mossira, che per

molte cagioni l'uomo non dee temere la morte, pag. 66. Ruérica XXXI. Che l'uomo dee sibifare le lusinghe, e le lode, e uon temere, ma spregiare la fatica, e il tranglio, e del-

la mbiltà, e dell'eccellenza della vertà, e dell'animo, pag. 70.
Rubrica XXXII. Che l'amon si parta dal romore, e dalla grande compagnia, e asi solitudine; e ammuniste, che l'uomo si
des fludiare di vivere, e di correre il corso della vita, il quale si è briver pag. 72.

Rubrica XXXIII. Che sutte le parole de filosofi sono pesant i, e di gran valore, e autorità, e che vituperosa cosa è ad andare sempre cercando, e perjeguitandovi detti altrui per voltes sippere, pag. 74.

Rubrica XXXIV. Che l'astittà del discepolo diletta al maestro, e che gran parte della bontà è il volere essere buono, pag. 76. Ru-

#### DELLE RUBRICHE. XXXIX

Rubrica XXXV. Della differenza, ch' è trall' amore, e l'amifià.

o della viva allegrezza, e della fortezza dell'animo. pag. 77.

## Quì comincia il quinto Libro.

R Ubrica XXXVI. Della inquiecudine, e beatitudine mondana, e della buona asprezza, e che 'l proprio pensiero del buon animo, si è ispregiare la morte, pag. 78.

Rubrica XXXVII. Di due modi di magnanimità dell'animo, e che filosofia mena l'uomo a vera franchezza. pag. 81.

Rubrica XXXVIII. Dell'utile della parola segreta, e del sermone fatto da uno a un altro non tra molti, e di poche parole sanza adornamento, pag. 82.

Rubrica XXXIX. Della differenza del parlare lungo, e ordinato, e dello abbreviato, e che propria natura, è del gentile animo, di prendere grandi, e alte cofe, e che gran danno fa il superchio pag. 83,

Rubrica X L. Qui ci'nsegna Seneca; che noi dobbiamo le nostre parole ammisurare, e per l'esemplo di Tullio ci comanda, che noi siamo tardi al parlare, pag. 85.

Rubrica XLI. Che Iddio abita in ciascuno buono uomo, e che l' uomo è da lodare per la bontà della ragione solamente, pag. 87. Rubrica XLII. Qui riprende Seneca coloro, che sitmano, e giu-

dicauo male de' possente senera cotoro, ese stimano, e giudicauo male de' possenti uomini, e de' remeds contro a i danni de' beni di fortuna, pag. 89.

Rubrica XLIII. Come il modo di comparazione fa presso che tutte le cose parere grandi, e piccole; e che la malvagia vila cerca di nascondersi dal comune sensimento. pag. 91.

Rubrica XLIV. Della vera gentilezza, e nobiltà, e dell'errore di coloro, che desiderano di avere beata vita, pag. 92.

# Quì comincia il sesso Libro.

R Ubrica XLV. Del modo di fludiare ne' libri, e che l' uomo des efercitare la fostilità del fuo ingegno uon in parole, ma in fatti; e chi fia veramente beato. pag. 94. Rubica XLVI. Qui loda Seneca la dolcezza d' un libro, che

\*\*\* 4 La.

Lucillo gli avea mandato, e 'nfegnaci, che a dettare fi dea ficgliere abbondante matera. pag 97.

Rubrica XLVII. Che l' uomo dee avere familiaritade co' feros

fuei . pag 98.

Rubrica XIVIII. Che più tempo bisogna a rispondere a una quistione, che a proporta; e che agli amici tutto è comune; e di coltor, che in tanta menomanza di tempo intendono de spsssini, e alle quissioni fanciulte che, pag. 101.

Rubrica XLIX. Che l' uomo non dee il tempo, che tanto è veloce, perdere in quistioni fanza utilità, anzi il dee ricomporare, e compensare per lo consiglio, e conforto di vertù, pag. 104.

Rubrica L. Della fulfa fusfa de peccaiori, e come la multida indurata fi pouc correggere e che le verstad fono bini activati; e che i vizj fino nemici di natura; e che il cominciamento delle vertudi è malagevole, ma il guardarle, e estemerie è agevole, e leggiere, pag. 106.

#### Quì comincia il settimo Libro.

R Ubrica I.I. Che l' nomo dee schifare le contrade diestevoli, e quesci insegna egli per ragione, e per esimple, pa, conso, Rubrica I.I. Di ire maniere di genti, che pervengono a siosofia, e dell'ajuto, che l' nomo dee siegliere na quessa vita; se delle lode convenevoli, e delle ssourcouvoli, pag. 113.

Rubrica LIII. Lella tempefia, e della noja, ch' egli fofferfe in mare, e 'nfegnaci la differenza, ch' è intra vizi corporali, e spirituali, e parla dell' autorità, e grandezza, e forza

della filofofia . pag. 114.

Rubrica LIV. Della 'nfertà del sossiro, e del singuiozzo, alla quale egli era dato, ovi egli soggiugne un marsuvestios ammaestramento della morte, e che 'l savio non è cacciato della vita, anzi se n'esc. pag. 117.

Rubrica LV. Della Villa d'un ricco nomo chiamato Servilius Vacca, e della fise difposizione; e che il pigro riposo si dee schifare; e che il savio solamente sa vivere a se; e come Panimo sa effere sempre presente gli amici, pag. 118.

Rubrica LVI. Qui riprende la tempeltofa lussuria de bagui; e che tutti i vizi son più leggieri in aperto; e della magnanimisà del savio. pag. 121. Rubrica LVII. Della grotta di Napoli, e che non paura, ma una maraviglia fpaventofa cade in uomo favio; e che l' auima dell' some non si può tenere rinchiuso della stretta pregione del corpo. pag. 124.

#### Quì comincia l' ottavo Libro.

R Ubrica LVIII. Di diverfe divisioni delle cose, e disfrenze, dov'egli mossea per esemplo di Plasene, che assinenzia conduce l'uomo a vecchiezza, cioè, che non muoja anzi tempo, pag. 126.

Rubrica LiX. Della vera allegrezza, e della vana, e come nel pericolofo viaggio di questa vita conviene al favio sempre escretorito di vertudi, ov' egli riprende coloro, che troppo consentono a' lasingatori. pag. 130.

Rubrica LX. Qui riprende Seneca, e condanna cupidigia d'onore, e'l suo soperchio pag. 134.

Rubrica LXI. Come 'I favio ba sempre l' animo apparecchiato alla morte, pag 135.

Rubrica LXII. Della 'infinta, e desiderata occupazione, e che l' uomo puote ven:re a ricchezza per molto corta via, cioè ispregiando la ricchezza. pag. 136.

Rubrica LXIII. Qui conforta Seneca, e racconfeta il suo amito Lucillo della morte d'un suo amico, ch' avea nome Flacens. pag. 147.

Rubrica LXIV. Dell' effetto, e dell' ntile della parola del buono nomo, e che l' nomo dee accrefcere la dottrina degli antichi, e avergli in reverenza. pag. 140.

Rubrica LXV. Del numero delle cagioni del mondo fecondo diverse sentenzie, e che l'animo dell' uomo non dee porre mente a queste cose, ma alle cose di Dia. pag. 142.

## Quì comincia il nono Libro.

R Ubrica LXVI. Come Seneca riprende coloro, che pongono tre gradi ne' beni, conciofiacofach' un bene folamente fia perfetfetto, e compiuto, e assoluto, il quale non riceve accrescimento, e questo è la vertà, per la quale tutti i beni sono iguali, pag 145.

Rubrica LXVII. Come il bene è cosa da essere desiderata . pag. 136. Rubrica LXVIII. Come P uomo dee coltinare l'oziositade . e

che opere vi dee fare. pag. 159.

Rubrica LXIX. Che l' nomo dee schifare diversi mutamenti d' un luogo in altro, e che l' nomo dec ricoverare la certezza del tempo. pag. 161.

# Quì comincia il decimo Libro.

R Ubrica LXX. Che l' womo si lamenta sollemente della tossada, si de acciciata motre; e quando la motre, che troppo tarda, si dee assrettare, e quand' ella si dee prulungare, pag. 163, Rubrica LXXI. Che l' womo dee prendere consiglio della somma

della sua vita, e che la morte è onesta cosa, ed è bene, e utilità del figliuolo. pag. 168.

Rubrica LXXII. Che l' nomo dee tutte occupazioni laftiare, 6

continuamente findiare, e 'ntendere a filosofia, e che l' allegrezza del savio sulamente è perpetua. pag.175.

Rubrica LXXIII. Che principi non debbono più tener care neun uomo, che coloro, che studiano in filosofia, e della traescellente possa del buon uomo. pag. 177.

# Quì comincia l' undecimo Libro.

R Ubrica LXXIV. Della vana paura, e da quale cagione ella vieve, e per quale rimedio ella fi caccia, e che le cose, che le genti tengono molto preziose, non sono buone, e sopra queste cose Seneca oppone, e risponde, pag. 180.

queste coje sentia oppone, e risponae. pag. 180.
Rubrica LXXV. Che le parole del filosofo non debbono esfere
troppo pulite, nè troppo grosse, e de' tre modi di coloro, che

in filosofia fanno utilità. pag. 187.

Rubrica LXXVI. Che l' uomo dee apparare eziandio in sua vecchiezza, e che l'propio, e vero bene dell' uomo è la ragione, e la vertà solamente. pag. 191. Quì

# Quì comincia il duodecimo Libro.

R Ubrica LXXVII. Seneca c'infegna qui per esempli, e per ragione, che l'uomo non dee curare, nè temere la morte. Pag 197.

Rubrica LXXVIII. Che la presenza degli amici, e'l temperate efercizio giova molto a buona fantade, e di tre modi di difa-

gi , ed infermitadi , e de' loro remedj . pag. 201

Rubrica LXXIX. Di due pericolofi luoghi del mare di Cicilia, che fichiamano Scilla, e Carriddis, e di Monginbello, e che la cofa , che fa beato l' uomo , e iguale in tutti , e che gloria è ombra di vertit. pag. 207.

#### Quì comincia il tredecimo Libro.

 $\mathbf{R}$  Ubrica LXXX. D'efercitare to 'ngegno in filofofia, e che vera franchezza , e libertà s'acquista levando paura di merte, e di povertà. pag. 210.

Rubrica LXXXI. Che l' nome non dee ritrarre addietre il beneficio, e dee la 'ngiuria compensare col benesicio, e che nenn altro che 'l favio fa rendere grazie del beneficio, e del bene di conoscenza, e del male di sconoscenza. pag. 213.

Rubrica LXXXII. Del pigro ripofo, e disputa della morte, ebe bench' ella paja rea, ella non è rea, nè buona cofa, la qual contenzione egli ripruova , e 'nsegnaci, che l' uomo dee combattere contro alla morte, non con parole, ma con fatti . pag. 220.

### Quì comincia il quattordecimo Libro.

R Ubrica LXXXIII. Dello stato della fua vecchiezza, e conver-fazione, e dell' ebrezza, della quale egli mette prima la fentenzia degli altri , e poi wette la fina . pag. 126.

Rubrica LXXXIV. Della diverfità delle fezioni, e dello findio, e come noi dobbiamo gli altrui detti fargli noftri propi per trasformazioni . pag. 231.

#### XXXXIV INDICE

Rubrica LXXXV. De desiderj dell' animo, i quali secondo i Peripatetici, il savio puote temperare, ma non sibisare, ma secondo gli Stoici, egli gli puote sibisare, e della persezione della beata vita. pag. 234.

# Quì comincia il quindecimo Libro.

R Ubrica LXXXVI. Come Seneca riprende qui la Iussuria de' bagni, usando esempli di Scipione, poi sa menzione d'aleuni modi di piantare, e d'inessare, che sono dilestose cose a' vecebi. pag-141

Rubrica LXXXVII. Quì ci conforta Seneca ad astinenzia, e povertà voluntaria per gli esempli suoi, e di Catone, e disputa contro a' Peripatetici, che' beni di fortuna non sono buo-

ni . pag. 245.

#### Quì comincia il sedecimo Libro.

R Ubrica LXXXVIII. Dell' utilità della divisione, e della differenza intra fapienza, e filosofia, e come l' una s' accorda coll' altra, e delle parti di filosofia pag 252.

Rubrica LXXXIX. Che l' nomo dee riprendere l' nomo, e mat fuo grado apertamente d' avarizia, di tussuria, e di gbiot-

tornia, pag. 1.46.

Rubrica LNXXX. Che filosofia non è cosa, che si possa donare in mado di benessico, nè di dono, e del primo seco, che sua d'oro, e del presente seco, che sua d'oro, e del presente seco, e soperchievole; e disputa contra a Possanio, che l'arti meccaniche non survon ervoure per filosofia, e che gii usmini di quello rozzo secolo non eramo son say, ma eramo s'any, sur a eramo s'any, sur a gag. 1,88.

Rubrica LXXXXI. Che l' uomo dee fermare l' animo contra a tutte le cose, che possono avvenire, e che tutte le cose nostre sono mortali, come noi medessimi, e che contro al destinato non

ha mestiere di sdegno, ma pacienzia. pag. 267.

Rubrica LXXXXII On) disputa Seneca contr' a coloro, che dicono, che la vertù sola non fa beato l'uomo sanza gli agi, che che vengono di fuori , e s' ella il fa , ella 'l fa beato , ma non beatissimo , e mustraci , che le cofe di fortuna non fono buone , ne ree , e però non fanno l' uomo beato , ne misero, e e della eccellenzia dell' animo. pag. 171.

#### Quì comincia il dicessettesimo Libro.

R Ubrica LXXXXIII. Che l'uomo non fi dee curare della cor-ta vita, e che grandissimo spazio di vita fi è a pervenira infino alla fapienzia. pag. 279.

Rubrica LXXXXIV. Se la parte di filosofia, che contiene i comandamenti è di foperchio, e della vocazione contro al malo

dell' opinione del popolo . pag. 181.

Rubrica LXXXXV Che non fi dee domandare quello , che l' uomo non vuole impetrare, che differenza è intr' a' comandamenti, e' decreti, e che per avere sapienzia compiutamente l' uno non vale fanza l' alero ; e fecondo Poffidonio alcune ala tre cofe vi fono necestarie. pag. 196.

### Quì comincia il diciottesimo Libro.

R Ubrica LXXXXVI. Che l' nomo dee confentire a' decreti,

Rubrica LXXXXVII Che i vizi fono dell' nomo, e non del tempo, e che l' uomo fanza avere vergogna , pecca per mala ufanza, e che i peccatori fecondo la cofcienza non poffono effere a feturo . pag 312.

Rubrica LXXXXVIII. Come P animo fi dee ordinare contro

all' afprezza di fortuna . pag 116.

Rubrica LXXXXIX. Onl conforta Seneta P amico fuo Lucillo della morte del figliuolo, ch' era morto in fanciullezza, e'nfegnaci , che l' uomo dee finire il suo dolore per ragione , s non per diletto . pag. 3.0.

Rubrica C. Che 'l parlare del filosofo de' effere più semplice, e

piano, che curiofo, e advrnato. pag. 326.

### Quì comincia il dicennovesimo Libro.

 $\mathbf{R}^{Ubrica}$ CI. Dei fubito , e non propenfato termine del de-flinato, ov' egli riprende coloro , che vogliono prolungare la vita per tormento, e per ordura. pag 329.

Rubrica CII. On mette Seneta una contrariofa disputagione del lodo, e del pregio, che fi da all' nomo dopo la fue morte, pai

ne parla fecondo il filosofo. pag. 3,2. Rubrica CIII. Del pericolo , che viene all' uomo dall' uomo , e a che f' no pomo è tenuto all' altre, e come l' nome dee ufa-

re filosofia . pag. 338.

Rubrica CIIII. Che ritrarfi l' nomo dalla gente, e darfi al ripofo fanza meglioramento d' animo, non giova alcuna cofa . anzi nuoce, e della magnanimità dell' nomo, e de'l' eccellenza dell' umano fpirito, il quale non dee temere pena, fatica, ne morte, e quetto ci mostra Seneca per esempro di Socrate, e di Catone . pag 339.

Rubrica CV. Che quattro cofe fono, che muovono gli uomini a nuocere l' uno all' altro, e come l' uomo dee schifare il male di ciafcuna di queste quattro cofe , e che gran parte di fecurtà fi è il non fare alcuna cofa malvagiamente . pag. 346.

Rubrica CVI. Qui disputa Seneca gavillofamente, che le volontadi , e' movimenti dell' animo fono corpo , la quale disputagione egli condanna incontenente , pag. 148.

# Quì comincia il ventesimo Libro.

R Ubrica CVII. Delle cofe, che sono da sofferire in questa vi-ca, e che essere avvisato sa le cose gravissime leggierissime, e che l' somo di buon cuore dee fofferire la varietade della mortalità , e del deffinato . pag. 3 co.

Rubrica CV 111. Che l' uomo dee temperare la enpidigia dell' apprendere, e che grande utile è usare spesso col savio, e che i giovani fon più acconci, e abbreviati a ficosofia, che vecch' . ov' egli riprende coloro . ch' apparano filosofia per dilousare, e non per vivere. pag. 352.

Rubrica CVIIII. Qui prova Seneca per molti argomenti, che P numo favio giova all' alcro . pag. 350.

# Quì comincia il ventunesimo Libro.

D Ubrica CX. Che l' nome dee desiderare, che Iddio si crucci verso i rei uomini , e che per i pesto usare filosofia l'uomo può avere cono fcenza del bene, e del male neceffario . e del foperchievale, e che rustica cofa è a dire, che la beata vita fia in mangiare, e bere, pane, e acqua. pag. 363.

Rubrica CXI. Della vera grandezza di filosofia, la quale non non fi può acquistare per fosismi . pag. 368.

Rubrica CXII. Mostra qui Seneca per esemplo della Vigna vec: chia, e guafta, che la malizia dello 'ngegno inveschiato, non

fi può correggere . pag. 369. Rabrica CX 1.11. Seneca disputa qui secondo Loica, epruova per molte ragioni, che le vertudi non fono animali, e aggiugne

una morale dottrina di fortezza, e di giustizia. pag. 370. Rabrica CX IIII. Della molta diversità del vizioso parlamento; e che 'l parlare s' informa, e fa fecondo la qualità dell' animo di colui , che parla , ov egli parla brievemente contre alla luffuria . pag. 375-

Rubrica CXV. Che al favio non conviene effer follicito d' ador-La nare i fuoi parlamenti , e dice della bellezza dell' animo , e che la bratisadine di tutte le belle cofe di quefto mondo , non è vera, nè perfetta, anz' e finta, e dipinta di fuori solamen. te . pag. 379.

Rubrica CXVI. Parla Seneca qui contro a' Peripatetici , come vale a non avere alcuno defiderio, che averto piccole. pag. 383. Rubrica CXVII. Quì argomenta Seneca contro ad alcuno della faa fetta, che 't fapere è bent ; por quafi riprendendofi di questa disputagione, c' insegna, che gli strumenti di vertit non gli argomenti sono da esfere trattati. pag. 385.

### Quì comincia il ventiduesimo Libro.

R Ubrica CXVIII. Parla qui principalmente dello sollecitudine de' secolari, e della securtà, e mostrati, che cosa è bene, e chente differenza è intra bene , e onejtade . pag. 392.

Rubrica CXIX. Dell' astinenzia del mangiare, e del bere, e del tormento della mifera luffuria , e che chi ba quello , che bafta, non ba poco giammai. pag. 395.

Rubrica CXX. Come la prima conoscenza d'onestade è pevenuta a noi , ou' egli riprende coloro , che sempre cambiano lo stato loro . pag. 398.

Rubrica CXXI. Che a ciafcuno animale è stabilito tempo della fua costituzione, e che ciascuna costituzione ba suo fentimento, e che cofa è coffituzione. pag. 401.

Rubrica CXXII. Di coloro, che rivolgono gli offici del dì, e della notte, e che tutte le cofe sono libere, e agevoli a coloro . che fegustano la natura. pag. 408.

Rubrica CXXIII. D' aftinenzia, e di temperanza del mangia... re, e del bere, e che l' nomo dee schifare lusingbe, e piacentieri . e de' due modi delle cose , che ci traggono a lora , e cacciano . pag. 411.

Rubrica CXX IIII. Che'lbene non fi pud comprendere per fentimento, ma folamente per intendimento, e che bene non è im alcuno, fe non in colui, in cui è ragione. pag. 414.

#### Compiute fono le Rubriche delle Pistole di Seneca.

VOL.



# VOLGARIZZAMENTO

DELLE

# PISTOLE DISENECA:

-0550- -0550- -0550-

Quì cominciano le Pistole di Seneca Filosofo

Ita fac mi Lucilli &c.

PISTOLA I.

Mico mio Lucillo fa così, racquifta re a te medefimo, e ripiglia, e guarda il tempo. che per
addietro e 'cra totto, o 'mbolaro, o fuggito per
tua follia, e credimi, ch' egli è come io titro,
vo. Alcan tempo ci è totto, alcuno imbolato,
ed alcuno fuggito; ma fopra tutti è vituperoi
il danno del tempo, che noi perdiamo per no-

fira negligenza. E fe tu portai ben mente, fu vedrai, ch' una grandiffima parte della vita feorre a coloro, che mai fanno, gran parte a coloro, che neente fanno, cutta a coloro, che che tra cofa fanno. Qual uomo mi potra' tu mofirare, che metta cofa fanno. Qual uomo mi potra' tu mofirare, che metta cofa fanno, che filmi, e dia pregio al dì, e che ponga neon.

mente, e intenda, che muore ciascun di? Ed in questo non prevedere la morte, tutti fiamo ingannati. Una gran parte di essa è già passata, conciossiacosachè ella tiene in sua forza tutta l'eride, che è avvenire. Dunque, amico mio Lucillo, fai quello, che tu mi fai scrivere, abbraccia tutte l'ore; ed io ti prometto, che te ne avverrà questo hene, che tu mettendo mano al di d' oggi, farai men penfoso, e men sollecito di quello di domane. Ed intanto che la vita si prolunga, e mertesi a non calere, ella si passa oltre. Amico mio, tutte le cofe ci fono ftrane, e non ci appartengono di neente, fe non folamente il tempo. La natura ci ha messi in possessione di que. fla fola cola fuggitiva, della quale ella ci caccia tutte le volte, ch' ella vuole. Ma la follia degli uomini è tanta, che fi crucciano per la perdita d' una piccola, e vile cofa, e tale, che fi può racquiftare, e niuno crede effere obbligato del tempo, ch' egli ha ricevuto, essendo cosa, che niun uomo il può riftorare avendolo perduto, benchè fia conoscente del beneficio ricevuto. Forse, che tu pensi a me quel ch' io fo, che ti comando queste cose. Io ti confesso liberamente, che m' av-viene come all' uomo delicato, morbido, e lussurioso, e sollecito de' fuoi diletti. I' fo bene il conto delle mie spese. Io non posso dire, ch'io non perda alcuna cosa, ma io ti dirò il che, e'l perchè, e come, e renderotti ragione della mia povertà. E' m'avviene come a coloro, che vengono in povertà fenza loro colpa, avendone ciatcun uomo pietade, fenza averne altro foccorfo da loro; dunque io ti dirò cotanto. Io non credo, che colui sia povero al quale basta quello, che gli è rimaso, benchè sia piccola cosa. Tuttavia io amo più che zu guardi il tuo, e cominci a rispiarmarlo, perocchè, secondo che a' nostri antichi parve, tardo rispiarmo si è nel fondo. e quello che rimane nel fondo, non folamente è il meno, ma è il peggiore di tutto.



Et iis quæ mibi scribis &c.

#### PISTOLA II.

Er quello che tu mi fcrivi, e per quello ch' io odo, io comincio ad avere di te buona speranza, che non ti muti d'un luogo in un altro, fenza averne di ciò n.alinconia, o pena. Volere andare trastullando di quà, e di là, viene da infermo animo. Io credo, che il primo argomento d' animo bene ordinato, si è esfer fermo, ed aver pace, e riposo seco medesimo. Ancora ti guarda, che delle lezioni di diversi autori, e d'ogni altra maniera di libri, non ti venga alcuna volontà vana, e mutabile. E' ti conviene seguitare lo studio d'alcuna cosa certa, e in quella esser nutrito, se tu ne vogli trarre utile, e che sermamente ti resti nell' animo, e nella mente; perocchè colui che ha l'animo in molte parti, non l' ha in verun luogo. A coloro che usano il pellegrinaggio addiviene questo, che egli hanno molti alberghi, e poca amistà. Questo conviene, che avvenga a coloro, che non s'addirizzano a studio di cosa certa, passando tutte le cose correndo. La vivanda, che non si ritiene, non sa alcuno utile. Niuna cosa è, che tanto danneggi la sanitade, quanto il mutare spesso diverse medicine. La piaga non guarisce, nella quale si provano spesso diverse medicine. La pianta, che spello si traspone, non può prender forza, nè vigore. Neuna cosa è di tant' utile, che passando possa far pro. Moltitudi-ne di libri rattrae, e turba l'animo, e la mente. Dunque se tu non puoi leggere tutti i libri, che hai, bastiti d'averne tenti. quanti tu ne possi leggere. Ma forse tu vorresti guatare oggi un libro, e domani un altro. E i' ti dico, che volere saggiare diverse vivande, procede da stomaco corrotto, e pieno di schifiltade. La diversità delle vivande non nutrica il corpo. ma guasta lo stomaco. Dunque leggi sempre i migliori libri, e i più provati, e s'alcuna volta ti vien voglia di leggere degli altri, ritorna a' primi incontanente. E procaccia ciascun dì alcun rimedio contro alla povertà, e contro alla morte, e nientedimeno contro all' altre pestilenze de' vizj, e quando tu avrai veduto molte cofe, scegline una la quale tu appani il dì, e tiella a mente. Ed io tengo questo, che di molte cofe. A 2

#### PISTOLA II.

cofe, ch'io ho letro il di, io n'apparo alcuna. E quella d'oggiè quefta, la quale ho trovata ne' libri d' un Filolofo, che
ebbe no me Epicuro, perocchò i' foglio paffare per li altrui enmpi,
non come fuggito, ma come fipia. Onefla cofi, difè; egli, il è
lieta povertà. E veramente se ella è lieta, ella non è poverto.
Colui è ricco, che con lei ben s' accorda. E colui non è povero, il quale ha poco, ma colui, che più desidera; perocchè
mente glimonta per avere l' arche piene, e, gran famiglia, e
grande rendita, se egli riguarda, e pensa all' altrui ricchezze,
e se gli non conta i beni, ch' egli ha acquistari, ma quegli che
sono da acquistare. E se ru vogli sapere quale è la diritta maniera di ricchezza, io il tidico. La prima missra di ricchezza
fi è avere quello, che necessirà richiede, la seconda si è quello che bassa.

### Epistolas ad me perferendas &c.

#### PISTOLA III

U mi scrivesti alcune lettere, e dicesti, che le desti a recare a un tuo amico. Poi m' ammonisti, che io non mi fidaffi di lui, e non gli manifestaffi tutti i fatti tuoi , perocchè tu medesimo non l' hai usato. E per questo modo il chiamasti amico, e negasti, in una medesima lettera. Tu 'l chiamasti amico al modo, che noi chiamiamo uomini valorofi, ebuoni, i quali per alcuna bonta, che fi fentono, ofano domandare uffici in corte, e al modoche noi falutiamo alcuni iscontrandogli, e non conoscendogli. Se tu stimi tuo amico alcuno, nel quale tu non ti fidi, come in te medesimo, tu erri, e non conosci ben la forza della vera amistà. Tu erri, come colui, che crede acquistare l'amico nella loggia sua, menandolo seco a mangiare. Ma io voglio, che tu tenghi alrro modo, perocchè, prima che l' nomo riceva l' amico per amico, dee deliberare della fua bontà, e di lui penfare, e giudicare. Dunque penfa, giudica, e delibera innanzi se egli è degno d'esser ricevuto in tua amistà. Equando, e' ta piace di riceverlo, ricevilo con tutto il tuo cuore, e parla così arditamente con lui, come con teco medefimo. Alquanti fono.

no, che fanno il contradio, e contro al comandamento d' un savio chiamato Teofraste, ch'egli amano l' nomo sanza averlo provato. Ma tu poi, che hai ricevuto l'amico, ti dei fidare in tutto di lui. Ma nondimeno tu dei vivere in tal modo, che ru non facci alcuna cofa, che tu non possi fare innanzi al tuo nemico. Manifesta all' amico tuo i tuoi pensieri, e tu il farai leale, credendo, e mostrando che sia. Molt'uomini hanno fatto la via d'ingannare, e di far male, mostrando sospetto, e hanno dato materia, e volontà, e dislealtà non fidandosi. Perchè mi guarderò io di parlare innanzi al mio amico, e perchè non crederò io esser solo essendo con lui? Alcuni sono, che manifestano alla gente ciò, che avvien loro, e scaricano in ciascuno orecchie tutto quello, che spiace loro, non possendo tenerlo celato. Altri sono, che fanno il contradio, avendo tofpetto de' loro cari amici, e se egli potessero, e' non fi fiderebbero di loro medesimi. Nè l' uno, nè l' altro si dee fare, perocchè ciascuno è vizio. Ma l' uno si può chiamare meno disonesto, e l'altro men dubbioso. Ancora sono da riprendere que' che sempre stanno in riposo, e in pigrizia, concioffiacolache troppo , e continuo travagliarli fi è quali una pazzia, e'l troppo riposo si è un languire. Dunque gli è da fare come disse un savio, che ebbe nome Pomponio, che disse, che l' uomo dee mescolare il riposo, e la fatica. Colti che adopra si dee riposare, e colui che si riposa dee alcuna volta operare. Configliati colla nasura, ella ti dirà, che ella ha fatto il dì, e la notte.

# Persevera ut cepisli &c.

# PISTOLA IV.

Erfevera, come hai cominciato, e studia quanto puoi, accioche possi avera ellegrezza d'animo bene ordinato, e ben corretto. E tenza fallo tu l'avrai. Ed ancora ti dico più, che tu l'avrai correggeredoti, e dispognendori aciò. Ma altro diletto è quello, che si piglia di contemplazione d'animo netto, e puro di tutte ordure di viz. E ti ricorda bene, che tu avesti allegrezza, quando lasciasti i vesti.

menti di fanciullezza, e fosti menato per la piazza vestito di robi convenevole a uomo compiuto. Maggiore allegrezza avra' tu, quando tu avrai lasciato l'animo di fanciullo, e filofona t' avrà fatto uomo perfetto, perocchè noi non ritegnamo l'etade di fanciullo, ma la maniera, e' costumi, ed abbiamo autorità d' uo no vecchio, avendo noi i vizi de' giovani, e non solamente de' giovani, ma de' fanciulli, conciossiacofachè i giovani temono le cofe leggieri, e' fanciulli le falfe, e noi temiamo ciaschedune. E però studiati, e avanzati continuamente in ben fare, e tu intenderai, che alcune cofe ion da temere, le quali ci fanno gran paura. Niuna cosa può effer grande, la quale è nel suo fine. Pogniamo, che la morte venga a te, certo ella farebbe da temere, fe ella poteffe effere lungamente teco. E' conviene, che ella non venga infino a te, o fe ella vi pur viene, di necessità è che ella passi oltre incontanente. Tu dii, che gli è forte cofa ad avere a vile la morte, e spregiarla Non sai tu, ch' alcuni per piccola cagione l' hanno spregiata non temendola? Alcunos' appiccò per la gola dinanzi alla casa della sua amica. L' altro si gettò dal tetto in terra, per non sofferire la soperchievole signo-ria del suo signore. L'altro si mise la spada per lo ventre suggendo, per nou lasciarsi pigliare, e menare a' suoi nemici. Non credi tu , che virtù poffa fare quello , che imifurata paura ha già fatto? Neun nomo può ficuramente vivere troppo, penfando di lungamente vivere, e darfi a credere, che lungamente vivere sia cosa beata. Ma tu dei pensare continuamente di potere vigorofamente abbandonare la vita, la quale alcuno abbraccia al modo di coloro, che ne sono menati per forza dall' acqua corrente, che s' appigliano a' pruni, e all' altre cofe pungenti. Alquanti cattivi fono, che tempestano intra paura di morte, e tormento di vita, e non vogliendo vivere, e non faper morire. Dunque fai, che tu vivi bene, che'l puoi fare, levando via tutte le follecitudini di vivere. Neun bene'dà agio all' uomo, se non quello alla perdita del quale egli è apparecchiato. E di nessuna cosa la perdita èpiù leggiera, che di quella, la quale l'uomo non può defiderare, poiche l'ha perduta. Dunque confortati, e fermati contro a tutte le coie, che possono avvenire, eziandio a celoro, che son possenti. Pompeo sa possent' uomo, e conquisto molte terre, poi venne a tanto, ch' un fanciullo, e un fervo lo condannaro a morte. Giulio Cefare fu Imperadore di tutto il Mondo, e fece morire molti nobili nomini, finalmente fu morto egli per forza, Fortuna giammai non alzò tanto alcuno, che ella nol

nol minacciasse di farlo cadere della altezza dove ella l' aveva posto, e metterlo a basso. Non ti fidare punto di questa tranquillità. Il mare si turba subitamente, e le navi periscono in quel luogo, dov' elle aveano in quel medefimo di follazzato. Penía, che un ladro, e un tuo nemico ti può afialire, benchè non abbia fopra te maggiore podestà Ciascun servo ha in sua balia la tua morte, se dispregia la sua vita. E ricordati di coloro, che sono stati morti da' loro servi, e per tradimento. e senza tradimento. Dunque, che ti monta quanto sia possente colui, che tu dotti, se ciascuno è possente a quello, che tu dotti? Se peravventura tu vieni alle mani de' tuoi nemici, comanderanno, che tu fii menatolà, ovverper te medefimo vai. E intendi tu ora di prima, quello che tu hai sofferto gran tempo è. lo ti dico, che quando tu nascesti, tu cominciasti ad effer menaro alla morte. Queste cose, e simiglianti si debbono spelle volte pensare, se noi vogliamo aspettare in pace quell'ultim'ora, la paura della quale fa tutte l' altre effere in paura, e in tempesta, in tremito, e in ispavento. Ma per farti fine, togli questo ch' i' ho trovato oggi, e piacemi. Grande ricchezza si è povertà bene ordinata, secondo legge di na-tura. E tu sa' bene, che termine quella legge ha ordinato, e io te lo ricordo, non aver fame, nè sete, ne freddo, nè caldo. Per levar via queste cose, non ti bisogna di seguitare le corti de' Signori, nè fofferire sconvenevole signoria. Quelche natura richiede è cosa presta, e leggiermente s' apparecchia. L' nomo non si affatica, nè tormenta, se non per le cose soperchievoli. Quelle confumano tutta la vita, e fannoci invecchiare in travaglio d' arme, e'n pericolo di mare. Quello, che bafta, è prefto. Colui è ricco, che colla povertà ben s'accorda.

# Quod pertinaciter studes &c.

#### PISTOLA V.

Olodo, callegromene, che tu lafei l'altre cofe, e sforziti ciafenn di di correggerti, ed io ti conforto, e priego, che perfeveri. Ma io ti priego ancora, che non facci come coloro, che defiderano più l'apparenza, che il ben fare, e non-tacci cola, che fia norabue in tua maniera di vivere, vere, e nel tuo abito, ficcome effere ordo, mal pettinato, portare la barba lunga, avere in odio oro, ed argento, giacere in terra, e tutte altre cole, che per disagio tornano a ipocrifia, perocchè i filosofi sono assai odiati dal popolo senza fare queste cose. Ma se noi ci vogliamo partire da' costumi della gente, partianci coll' animo; ma la nostra apparenza s' assomigli a quella della comune gente. Nostro vestimento non fia troppo pulito, nè troppo lordo, e non aver troppo vafellamento d' oro, e d' argento. Ma non si vuole perciò credere, che questo sia segno d' astinenza. Intendiamo a seguitare miglior vita, che quella delle genti comuni, ma non contradia. E fe noi non tegniamo questa maniera, noi cacceremo da noi coloro, che noi intendiamo di correggere, e non ci feguiteranno in neuna cofa, e dubiteranno, e penferanno, che fi convenga, che noi feguitiamo loro in tutte le cofe. Filosofia primieramente permette comune maniera di vivere, e benigno ragunamento, dalle qua' cose ci partirà dissimiglianza di vivere. Guardianci, che queste cose, per le quali noi ci vogliamo mostrare maravigliofi, non tornino in beffe, e in odio, che noftro proponimento si è di vivere secondo natura, ma questo si è contra natura, come detto è di sopra, a dar pena al corpo, aver in odio nettezza, ed usare vivande non solamente lorde, ma crudeli, peroccliè ficcome defiderare le cofe ufate convenevoli, e di piccolo costo, è pazzia. Filosofia dimanda aftinenza non pena, e aftinenza può esfer senza ordura. Quefta maniera mi piace, che noi temperiamo la nostra vita tra' buoni costumi, e comunali, sicchè tutte genti la ricevano, e conofcanla. Dunque, che farà questo, midira' tu, non farà alcuna differenza tra loro, e noi? Certo chi entrerrà nelle case nostre, taprà, che noi siamo molto diversi dagli altri, e loderà più noi, ch' i nottri arnefi, e le nostre ricchezze. Colui è uomo di grande affare, ch' usa vasellamento di terra, siccome fosse d'argento, e colui non è di minore, ch' usa vasellamento d'argento, siccome fosse di terra. Ad animo infermo s' appartiene il non poter fofferire le ricchezze. Ma io tivoglio dare quelch' io ho guadagnato oggi. Un favio, che fi chiama Catone, diffe, che non avere cupidigia è utile cofa a fecurità, perocchè ru cessi paura, se tu cessi cupidigia. Forse che tu vogli sapere come queste due cose così diverse possono stare insieme ? Egli è così, che benchè elle pajano diverse, elle fono congiunte. Così come una catena tiene il prigione, e colui che il guarda, così quelle due cote così diverse stanno insieme, perchè la paura seguita la speranza. Ed io non mi maraviravigito, che quefte cose fieno così, perocchè l'umo, e l'aitro procede da animo pendente, e solicicio di quello, ch' è avvenire. Gran cagione dell' uno, e dell' altro si è, che noi non prendiamo a grado il prelente, ma s'empre badiamo, eda lunga a quelche è avvenire. E per questo avviene, che provvedenza, ch' è uno de maggiori benessi, che noi abbiamo, è tornata in male. Le bettie mute fuggono i pericoli, quando elle gli conoscono, e poichè elle gli lianno suggiti, elle rimangono senza paura. Ma noi facciamo peggio, che noi ci tormentiamo delle cose, che sono avvenire, e delle passare, and pena di paura, e provvedenza la s'a venire innanzi tempo. Niun umo è tormentato s'olamente del prefente.

### Intelligo mi Lucilli &c.

### PISTOLA VI.

Ucil mio, io fento, e conosco, che un di dopo l'altro, nonfolamente m' emendo, e correggo, ma io mi cambio, e trasfiguro. E per tutto questo non ti prometto, nè spero d'essere rimaso netto delle cose, che fi debbono murare, correggere, menomare, e crescere. Ma quefo è un argomento di meglioramento, quando l' uomo conofce i vizi fuoi, i quali non conofcea per addietro, perocchè alcuni infermi sono, de' quali l' uomo si rallegra, quand' egli conoscono la propria infermità. Dunque io partirei volentieri teco questo mio subito mutamento, perocchè allora io comincierò ad avere più certa speranza della nostra amistà, di quella perfetta, che non si parte per isperanza, ne per paura. ne per cura di fuo proprio utile, di quella colla quale, e per la quale l' nomo muore. Io ti dirò di molti, che ebbero amico, ma e' non ebbero amistà, questo difetto non può addivenire, quando uno uguale defiderio d' onesta cosa congiugne gli animi degli amici, e questo non è maraviglia, perocchè i veri amici fanno, che tutte le cose tra loro sono comuni, e più le penose, che l'altre. Tu non mi crederesti, come mi pa-

re mutare, e megliorare continuamente. Tu mi prieghi, che io ti mandi queste cose, nelle quali i' trovo tanta utilità. lo intendo d' infegnarti, quant' io ho apparato, perocch' io apparo volentieri, per poterlo infegnare agli altri. E non è alcuna cofa affai , grande , e utile , che mi dilettaffe dovendola sapere solo. E se mi fosse data sapienza senza mostrarla altrui, certo io la rifiuterei. Possessione d'alcuna cosa non è giojosa senza compagnia, per la qual cosa io ti manderò que' medefimilibri, dove i' trovo questi buoni ammaestramenti. Acciocchè non t' affatichi troppo leggendo per trovargli, io vi metrerò segnali da trovarli tosto. Ma maggiore utile ti faranno udendogli, che leggendogli, e ufare, e viver mcco. Dinecessità è, che tu venghi a me personalmente, per due ragioni, la prima si è, che la gente dà più fede a quelche ella vede, che a quello che l' ode, l' altra ragione si è, che la via de' comandamenti è lunga, e quella degli esempi è corta, ed efficace. Cleontes fu discepolo di Zenone, e molto il somigliò ne' coftumi, e nella fua maniera del vivere, perocchè egli non folamente l' udi, m' e' vivette lungamente con lui, e puose mente a i suoi segreti, e conobbegli, e però vivette a sua forma. Plato, e Aristotile, e gli altri Filosofi della Scuola di Socrate, appresero più de' coltumi suoi, e della vita, che non fecero de' suoi insegnamenti. Metrodorus, e Ermacus, e Polienus diventaro grandi, e buoni uomini, non per la scuola del lor maeftro Epicuro, ma per la compagnia, ch'egli ebbero con lui lungo tempo. E io non ti chiamo fol, perche tu apprenda, ma perche tu mi fij utile , che l' un fara per l' altro. In questo mezzo togli quelch' io guadagnai oggi. Catone disfe, che grande utile è essere amico d'altrui Questo dis' egli, secondo che mi pare, perchè 'l buon uomo è amico a molti, e già non farà folo, perocch' egli ha fempre l' animo con alcun de' fuoi amici.



# Quid tibi vitandum pracipue &c.

#### PISTOLA VII.

U vuoi sapere qual cosa è quella, che tu sopra tutte l'altre dei schifare. lo lo ti dico , il romore, e la moltitudine della gente, perocchè tu non farai al ficuro mescolandoti ancora con lei. I' ti voglin confesfare la mia fragilità l' non torno giammai a cafa con que' coftuni, co' quali io n' era ulcito, sempre mi si intorbida alcuna cofa di quelle, ch' i' avea messo in ordine. Alcuno de' vizi ch' i' avea cacciati mi ritorna. E ci avviene, quando noi cominciamo a guerire de' vizi, ch' hanno tenuto lungamente i nostri animi , come agl' infermi , che per langa infermità fon sì indeboliti, che l' uomo non gli può toccare, nè mutare d' un luogo in altro, fenza far loro male. Compagnia di moltitudine fi è contra coloro, che fi vogliono ammendare, e correggere de' vizi, perocch'egli è impossibile, ch' alcuno de' vizi degli altri non s'appicchi a noi in alcun mode, o per proprio confentimento, o fenza nostra faputa. E tanto maggior pericolo è, ufando colla moltitudine, quant'ella è maggiore, Ancora certamente non è niuna cofa tanto contra i buoni coflumi, quanto ragguardare spesso i sollazi che si fanno intra le genti, perocchè per lo diletto, che se ne piglia, i vizi ritornano occulramente. Che penierefti tu dime, quand'io vo a vedergli? i' ti dico, ch' io ne torno più avaro, più cupido. più luffuriofo, e più crudele, e quetto fi è; perch'io ima fisto tra gli uomini; e perciò l'animo dell'uomo, che ancora è tenero, e con poca fermezza, fi dee allungare dal popolo, perocchè leggermente si conduce l' uomo colla grande compagnia. Socrates, e Carone, e Lelius, che furono molto favissimi, potrebbero avere cambisto l'animo conversando lungamente colla moltitudine. Adunque che farà di noi altri, che leggiermente c'accostiamo a' vizi. Come sosterrem noi un grand' affalto da' vizj. Un esemplo di lusturia, o d'avarizia ci fa afla' male. L' uomo usando con un dilicato, diviene, ma non subiramente, dilicato, e molle. Il vicino ricco smuove a cupidigia; il malvagio compagno corrompe il buono, e 'l femcolla fua malvagitade. Che credi tu, che t'avvenga con que-

#### PISTOLA VII.

12

questi costumi, dove generalmente con impeto si corre? E' conviene, che fieno da te feguitati, o odiati. E l'uno, e l'altro fi dee schifare, sicche tu non diventi simigliante a'rei, benche fieno molti, ne diventi nimico di molti, beuche fieno diversi da te. E però fuggi, quanto puoi, in te medefinio. Conversa con coloro, che ti possano correggere, e megliorare, e ricevi coloro, che possono esfere corretti, e megliorati da te. Queste due cose si fanno insieme, perocchè l' uomo insegnando appara. I' non voglio, che tu ti sforzi d' infegnare, per burbanza, nè per mostrare l'ingegno, e la scienza tua alle genti. nè vadi disputando per le piazze. Ma tu dei scegliere alcun buon nomo, e ben disposto, e a lui infegnare. Ma forfe ru mi dirai: e per cui ho io tanto studiato, e apparato? l'tidico non temere, tu non hai perduta la fatica, a endo apparato per te medefimo. Ma acciocch' i' non abbia apparato fol per me io comunichero teco tre cose nobili, che mi sono venute alle mani quafi d' una medefima fentenza, e questa pistola ti pagherà dell' una di quello, ch' io ti debbo ai presente; l'altre due serbain deposito. Un savio, ch' ebbe nome Democritus, disse, un uomo è a me un popolo, e 'l popolo m' è un uomo. Un altro favio diffe, quando fu domandato, che utilità farà la fottilità della tua scienza, la quale da così poche genti dovea effer conosciuta? A me, diste egli, basta poca gente, e me ne basta uno, e me ne bafta neuno. Ancora scrisse Epicuro molto bene a un fuo amico, e difle, queste cole feriv'io, non a molti, ma a te, perocchè tu se' gran gente a me, ed io sono a te. Tutto questo de' tu metterti nell'animo, acciocche iprezzi, e cacci i diletti, che vengono del confentimento de' più. Molt' nomini ti lodano, or pensa se tu se' degno delle lode, e pognamo, che coloro, che ti lodano, ti conoscano, a te che fa ? I tuoi beni fono in te medefimo,



Tu me inquis vitare turbam jubes &c.

#### PISTOLA VIII.

U mi scrivi. ch' i' ti comando, che schifi la compagnia della moltitudine, e tenghiti appagato della tua coscienza. Ove sono questi detti, che comandano, che l'uomo debba morire operando. I' mi ripolo in quello, di ch' io ti conforto. I' ho chiufo l'ufcio, e fonmi ftato occultamente per fare utilità a molti. Neun di mi fugge oziofo, ed ho ancora guadagnato parte della notte per istudio, e non perdo il tempo in dormendo, anzi dormo il meno, ch'io posto, e quand' io son sonacchioso isforzo gli occhi tegnendogli in opra . I' mi sono partito non solamente dalla gente, ma da tutte le faccende, principalmente dalle proprie. l'ho tutte abbandonato, e 'ntendo all' utile di coloro, che fono avvenire. Io scrivo alcune cose, che possano far loro pro, ciò sono buoni ammonimenti, e buone medicine, le quali i'assaggiai, e provai nelle mie proprie infermitadi, e benchè elle non fieno perfettamente guerite, almeno elle non inforzano. Io mostrerò altrui la via diritta, per la quale io mi sono lungamente travagliato, e tardi l' ho conosciuta. I' grido, guardatevi, fuggite queste cose, che tanto piacciono alle genti, e che fortuna ci dà, ed abbiatene tospetto, perchè sono pericolose, perocchè vo' vedete, che le bestie, e' pesci rimangono ingannati per alcuns sperauza, che gli diletta. Vo' credete, che questi sieno doni di fortuna, ma e' sono aguati. Se gli è alcuno di noi, che voglia vivere ficuramente, partafi il più che può da quefti beni invescati; ne' quali no' fiamo ingannati, perocche, quando noi gli crediamo avere, egli hanno noi, e tengonci suggetti. e fervi. Questo corfo ci mena a pericolare, e il fine di quest'alta vita si è cadere . E poichè l'abbondanza di questa falsa ventura ha cominciato a fospignerci, noi non possamo rattenerci a nostra volontà. Almeno fa' delle due cose l'una, o tu seguita il verace bene, o usa te medesimo, perocchè fortuna non può mettere a terra coloro, che fanno questo, benche ella gli batta, e percuota. Dunque ricordati di tenere questa utile, e fana forma di vita, in confentire al corpo, tanto delle sue volontadi, quanto gli bifogna a buona fanitade, ed ancora gaftigandolo, e tenendolo in disciplina, acciocch' egli ubbidisca bene l'animo. Ma acciocche il corpo non perifca, fi conviene mangiare, bere, e vestire, ma questo si vuol fare temperatamente. E già per iscampare dal freddo, e dagli altri disagi, non ci bilogna cala di marmo con diverfi colori, e adornata d' oro, e d' argento, perocchè così si può l'uomo coprire di paglia, come d'oro. Dunque spregiate le cose, che 'l soperchievole travaglio della gente procaccia per vanagloria, e penfate, che neuna cofa è molto da pregiare, falvo l'animo, il che fe gli è grande tiene per vili tutte l' altre cofe. E fe i' dico queste cose a te, e a coloro, che verranno dopo noi, non pare, ch' i' faccia maggiore utile, ch'ulare a corte, a mallevare alcun uomo, o avogadare, e 'nframmettermi delle bisogne, che gli altri generalmente s'inframmettono. Credimi, che coloro i quali vi pare, che facciano le minor cofe, fanno le maggiori, perocché trattano delle cose divine, ed umane. Ma egla è tempo da far fine, e da presentarti con questa pistola alcun buon boccone, ed io nol prendo da me, perch' i' tengo nelle mani ancora i detti d'Epicuro, ne' quali i'trovai oggi questa parola. E' diffe: fe tu vogli effere fuori di fervitudine, e' ti conviene fervire a filosofia, perocchè, chi si fottomette a lei, non turba punto la sua vita, ma vive continuamente, perchè quello servaggio si è vera libertà. Se tu vuo' sapere , perch' i' piglio sempre queste sentenze d' Epicuro, più che degli altri filosofi, io il ti dico, perocchè i' gli trovo più perfetti. I' ti diro un motto de' fuoi, ch' i' dimenticai, ch' appartiene a filosofia. E' diffe, che noi non dobbiamo tenere nostro neuno bene di fortuna, perchè tutto è strano . E così dic'io a te questo : quelche fortuna t' ha dato non è tuo , perch'ella le ti può torre.

# An merito reprehendat in quadă Epistola Epicurus

# PISTOLA IX.

U vogli fapere, se Epicuro riprende addirito coloro, che dicono, che il favio tenendoli appagato di se medefino, non gli bilogna amico. Questo oppone Epicuro a Stilbone, ovvero agli altri, che dicono, che sovran bene si è animo non fusticiente. Noi possimo du bi-

bitare quì, se noi vogliamo chiaramente in una parola moftrare nostro intendimento , e dire son fofferenza , perocchè ft potrebbe intendere il contradio di quelche noi vogliamo fignia ficare - Colui, che rifiura fentimento di tutto male, s' intenderà colui, che neun male può sofferire. Dunque pensa qual val meglio, o dire animo sì franco, e sì fornito, che neun male il possa corrompere, nè mutare, o animo fuori di tutta sofferenza. Questa differenza è tra Epicuro, e noi. Il nostro savio vince ogni difagio, ed ogni malagevolezza, ed ogni altro male, ma nondimeno egl' il sente bene. Ma il lor savio non ne sente neente. Questo si è comune a loro, e a noi, che 'l favio fia contento di le medefimo, ma con tutto questo fi vuol egli avere amico, vicini, e compagnia di famiglia, con tutto, che basti a se medesimo. Dunque i' ti dirò, come il saviosi tiene contento di se. Alcuna volta e' si tiene contento d' una parte di se proprio. Se perde una mano, o un occhio, o am-beduc per malattia, o per altra fortuna, e' si terrà contento del rimanente, e farà così smozzicato, altrettanto allegro, com' egli era col corpo intero, e fenza defiderare i membri, che gli ha perduti, ben' è vero, ch' e' vorrebbe piuttosto averli interamente, ch' averli menomati. E così ti dic' io dell' animo, che il savio è contento di se, ma non perchè non voglia avere amico, ma per poterfene ben fofferire non avendolo. Ma di vero 'l savio non sarà giammai sanza amico, perchè gli ha potere di farne un altro incontanente. Siccome l'idias il buon maestro d' immagini, il quale perdendo l'immagine sua, e' n' avrebbe tofto fatta un' altra; in questo modo il favio. ch' è maeftro di fare amistadi, farà un altro amico in luogo di colui, ch' egli averà perduto. Se tu volessi sapere, come egli il potrà sì tofto rifare; io lo ti dico con quello parto, che tu mi chet incontanente di tutto quello, che questa pistola ti dec. Catone diste, io ti mostro un modo da fare amico, senza medicina, fenza erba, e fenza incantamento. Se tu vogli effere amico, ama. Ancora ti dic' io, che il savio si diletta non solamente della certa, e vecchia amistà, ma del procaccio della nuova. Tale differenza è intra l'amico fatto, e quello che l' uomo fa di nuovo, come intra colui, che semina il hiado, e colui che lo raccoglie. Un filosofo, ch' ebbe nome Attalus, dicea, che più dilettevole era fare amico, ch'averlo, ficcome al dipintore diletta più il dipignere, che aver dipinto. L' uomo fente più diletto nel fare l' opera, che non fente quando egli l' ha fatta, perocchè facendo e' fi diletta dell' arte propria, ma poiche e' l' ha fatta, e' fi diletta dell' utile, che n' è

feguito. La fanciullezza de' figliuoli è più giojosa, malagiovanezza è più utile. Or torniamo a nostro proposito. Il favio, benchè sia contento di se, nondimeno vuol egli avere amico, non per altro, che per mettere l'amistà in opera, acciocchè sì gran virtà, come clla è, non stea oziosa. Non secondo la senzenza d'Epicuro, che diffe, che volca l'amico per effere aitato da lui, se ne avesse bisogno per infermità, o per povertà . o troyandofi in prigione, ma il favio il vuole, acciocchè gli abbia, a cui e' faccia queste cose, se mestiere sarà, e 'I quale egli ajuti di liberare delle mani de' fuoi nemici. Colui, che fà amistà affine d'utilità, pensa male, perocchè, com' egli avrà cominciato, così finirà, e com' egli farà liberato di prigione, e' fe n' anderà. E queste sono amistadi temporali, perocchè colui, che è ricevuto ad amico per trarre di lui utile, tanto farà piacevole, quanto farà l'utile; egli è di necessità, che il cominciamento, e'l fine s' accordino. Dunque perchè farò io amistà? certo i' la farò per avere, per cu' io possa mettermi alla morte, ed agli altripericoli, che occorrono. Quell'altra amistà, non è amistà, anzi mercatanzia, che la guarda all'utile, ch' ella potrà trarre dell'annico. E fenza fallo l'amiffà verace s' affomiglia alquanto al folle amore degli amanti, ficche potrebbe chiamare quelle degli amanti, amistà pazza, perocchè l' uno amante non ama l' altro per cupidigia di moneta, nè di gloria, ma l' amore spregiando per se tutte l'altre cose, in-fiamma gli animi di cupidigia di bellezza, con isperanza di comune caritade. Forse che ru dubiti, che il folle amore vegna d' onetta cagione, come fa la diritta amiftà. Noi non trattiamo al prefente di quelle cofe, anzi parliamo dell' amiftà, la quale, se gli è, che l' uomo la debba procacciare per aver lei folamente, può arditamente andare a lei colui, che si tien contento di fe, perocchè fi dà all' amistà fenza cupidigia di guadagno, e fenza paura d' alcuna avversità di fortuna. Colui toglie l' onestade all'amistà, e la sua dignirade, che la fa per averne utile. Alcuni fono, che 'ntendono male in che modo il favio è contento di fe, e par loro, che debba effer fuori d' ogni compagnia, e costringoulo dentro alla sua pelle. Dunque si vuole dichiarare, come si dee intendere. Il favio è contento di fe a ben vivere , non a vivere , perocchè a vivere gli bifognano molte cofe, ma a ben vivere non gli bifogna altro, che animo fano, e diritto, e che difpregi la fortuna. I' ti vo dire la distinzione d' un savio, ch' ebbe nome Crifippo, e diffe, che il favio non ha mestiere d'alcuna cofa, con tutto che più cole gli falliscano. E per contrario il folle non

ha miliere d'alcuna cofa, perocchè non ne faneuna ufare, e sì farà egli bilognolo di tutte le cofe. Al favio conviene avere mani, e occhi, e più altre cose necessarie all'uso della vita, ma e' non gli falla neuna cofa, perocchè fallenza fignifica necessità, e al savio non fallisce alcuna cosa per maniera di necessità. Dunque, benchè sia contento di se medesimo, gli conviene avere amico, e egli ne defidera molti, ma non che ne viva però beato. Il tovrano bene non chiede alcuna cosa fuori di se; egli è dentro, ed è da se medesimo. Il savio sì tosto come chiede alcuna parte di se fuori di se medesimo, comincia ad effere foggetto alla fortuna. Dunque, che vita farà quella del favio, quando e' farà folo fanza amico, o 'n prigione, o mandato a confini tra gente strana? Certo ella farà cotale, chente farebbe la vita d' Iddio s' il mondo, e l' altre creature tornaflero a neente, com'elle erano innanzi, che Iddio le creatle, ch' Iddio rimarrebbe tutto folo in fe medefimo . E così fa il favio, e fi ripofa in fe, ed è in fe medefinio, mentre, che può ordinare le cole sue al suo arbitrio. E con tutto che fia contento di fe, sì piglia egli moglie, e tiene la follecitudine de' fuoi figliuoli, ma nondimeno e' viverebbe contento, fegli convenide vivere fanza compagnia d'uomo . Ad amistà il mena, non la sua utilità, ma uno invitamento di natura, che come la dolcezza dell' altre cose è in noi naturalmente, e così è la dolcezza dell' amistà, e come l'uomo ama naturalmente la compagnia, e accordansi insieme, e odia solitudine, così abbiam noi un pugnimento, che ci fa difiderofi dell' amistà. E già sia cosa, che 'l savio ami l' amico sopra l' altre cole, e tengalo caro come fe medefimo, ed allora più ncente meno ha egli tutti i ben fuoi dentro a fe-medefimo, e dice, come diffe Stilpone, del quale noi abbiamo parlato di fopra, avendo perduto la moglie, e' figliuoli, perchè la Città era preta da' nemici , ed arfa, ed uscendo egli della terra tatto folo, essendo nondimeno beato, Demetrius, il Signore di quella gente, il domandò, s'egli avea perduto neente, ed egli rifpuole, che no, perchè tutti i miei beni fono con esfo meco. Questi fu nomo di grande, e di forte animo, che vinfe la vittoria del nemico fuo, dicendo, che non avea neente perduro, e mile il nemico suo in sospetto d' aver vinto. Tutt' i mie ibeni fon con meco, ciò diffe Stilpone, e questi beni s' intendono fapienza, e giustizia, e l'altre virtudi, perocchè le cose, che per qualunque avventura fi poffon perdere, non fi debbono chiamar beni. Noi ci maravigliamo d' alcune bestie, che fanza dannegiarli pallano per lo fuoco. Molto è più da maravigliarli d'

un cotal nomo, che campò per lo mezzo de' nemici, e del fuoco, e della struzione del suo paese, senza alcun danno. Tu vedi ch'egli è più leggier cofa sconfiggere tutta la gente d'una Città, che un uomo folo; e così è di gran cuore Epicuro. che non ridotta alcun danno, perchè si tiene appagato di se; e diffe una buona parola, la quale tu gradirai, bench'io t'abbis foddisfatto, di quanto al di d' oggi si conviene. Se alcun nomo, dis' egli, non si tiene contento di se medesimo, egli è mifero, e cattivo, benchè fosse signore di tutto il mondo; e fe tu vogli questa fentenza, per altro latino, piglialo in questa forma: colui è cattivo, e sventurato, il quale non crede effere, e non si tiene besto, benchè sia signore di tutto il mondo. Ed acciocchè tu fappi, che queste sentenze sono comuni, un poeta diffe così: neuno è beato fe non crede effere, perocchè non fa al fatto, che ft to tu abbi, fe ti pare reo. Quì moftra, che se alcuno avrà fatto ricchezza per vituperoso modo, che farà beato, tenendosi. I' ti dico ch' e' non sarà, perchè non è da calere, perchè dica più, che quello che fente nel cuore, nè perchè egli fenta al cuna volta, e non continuamente. Ma non penfate, che alcuno fi tenga contento del fuo ftato, e de' suoi beni, altri che il savio. Tutti i folli sono pieni di noja di loro medefimi.

# Sic est non muto sententiam &c.

# PISTOLA X.

Gli è com' io t' ho feritto altre volte, io non muro punto mia fentenza. Schifa moltitudine di gente, e foi itudine, ed eziandio ti guarda d' un folo. I' non conofcoalcuno, a cu' io ardifica di fidarti. Pon mente, che configlio tu hai da me, i' ti dico. oh' i' non t' olo fidare a te medefimo. Un favio chiamato Crates, vide un giovane, che flava folo occultamente, e domandando Crates di quello, che facea quivi così folo, ed il giovane rifupofe, e diffe, io favello a me medefimo. Crates gli rifupofe, or ti guarda bene di parlare con reo uomo. Noi logliamo far guardare con

loro, che sono in tristizia, ed in paura, per dubbio, che non usassero pericolosamente la solitudine. L' uonio non savio non dee effere fidato a lui medefimo, perocchè allora penfa egli i malvagi, e pericolofi penfieri a fe, o altrui; allora ordina egli le pessime cupidige, mettendo fuori tutto quello, che tenea celato per paura, e per vergogna. Allora aguzza l'ardire, afferma la luffuria, commuove la fua ira contro a coloro, che l' hanno offeso, e perde l' utile, il quale solamente è in solitudine. Dunque guarda, che quelch' io spero di re non sià più che quello, ch' io me ne prometto, perocchè speranza naice di bene non certo. Ancora ti dic'io, ch' i'non io, a cu' lo ti possa fidare altrui, che a te medesimo. E' mi ricorda, che per l' altre volte, tu mi scrivesti alte parole, e piene di profonde fentenze, ed io incontanente me n' allegrai, e pensai, che queste parole non venieno delle labbra solamente, ma hanno buon fondamento, e vengono del profondo del cuere, e di certo io diffi fra me, coftui non fomigliagli altri, egli è già presso a salute. Amico mio in questo modo parla sempre, è cotal vita tieni, e guarda ch' alcuna cofa non ti rimuova di quest o proponimento, e rivoca a Dio i voti, e le preghiere, che gli facevi per addietro, e fagli nuovi prieghi. Priegalo. che ti dea buoni pensieri, e buona fanità d' animo, e poi del corpo. Questi prieghi son buoni a fare a Dio spesse volte, perocchè tu non gli domandi neente dell' altrui. Ma acciocche questa pistola abbia la sua parre, lo ti mando con essa una parrola d' un savio chiamato Teonodoro, che disse così: sappi, cli' allora farai tu fuori delle cupidigie , quando tu non pregherai Iddio d'alcuna cofa, della quale tu nol possi pregare in palefe innanzi a tutte genti, perch'egli è follia a pregare Idu dio di cose lorde, e ree, siccome fanno assai uomini. E fe alcuno s' appressa per ascoltarli, egli tacciono, e dicono a Dos meneddio quello, che non vogliono, che gli nomini fappiano Dunque tu de' vivere cogli uomini , come dinanzi a Dio , w parlare con Dio, come se gli uomini ti udissero.

## Locutus est mecum amicus tuus &c.

#### PISTOLA XI.

\* Amico tuo mi parlò, ed è di bella maniera, e mostro nmi per le fue parole l'animo, e 'l penficro fuo, e diemmi un fapore di bene, al quale egli risponderà, perocchè non avea pensato dinanzi quelche disse, perchè fu subitamente sorpreso. E nel suo parlare vergognandosi arrossò sì fortemente, ch' appena se ne deliberò. Quello rosfore, cred' io, che 'l seguirà quand' e' sarà sermo, e suori di tutti i vizi, peroch' i difetti naturali del corpo non si possono levare per inpere. La cosa ch' è nata, e sitta dentro, si può in alcun modo temperare, ma non del tutto cacciare. Alcuni fono, che benchè fieno di grand' animo, fudano, e rifcaldanfa innanzi alla gente, siccome uomini affannati. Alcun altri sono, che quando debbono parlare dinanzi a gente triema loro la lingua, e' denti, e le labbra Di queste cose non si può l' uomo liberare per disciplina, nè per uso, perocchè la natura usa la forza sua, ed ancora in quelche son forti, e rubesti. E infra queste cofe ti è il rossore, il quale si spande non solamente in alcuni, ma ancora nel viso de' savi, ma più ne' giovani perchè hanno più del calore, e la fronte più tenera, e nondimeno questo tocca a' ben vecchi Alcun'altri fono, che giammai non fon tanto da semere, quant' e' fono, quand' elli arrossano, quasi com'egli avessero posto giù tutta vergogna, ficcome fu Silla. E Pompeo, che fu di dolce, e di morbida maniera arroffava spesse volte, e maggiormente quando e' parlava al popolo. I' vidi Fabiano, che fu uomo di grande autorità, arroffare dinanzi alla gente, quand' e' doveva dare fentenza d' alcun piato, e quello rossore gli stava bene. Questo non avviene per debolezza d' animo, ma per novità di cofa non usata da que' cotali, i quali sono a quello difetto natural-mente inchinevoli, con tutto ch' ella non gli commuova a paura, nè adaltro male, perocchè come alcuni fono di buon fangue, così fon' alcuni di fangue mutabile, che tosto si spande per lo viso. Queste cose, come dette di sopra, non si possono levar via per lapienza. E le quelto non folle così, la lapienza avrebbe la natura delle cole a suo comandamento. Le cose.

che la natura ci dà al nascimento, rimangono sempre, con tutto che l'animo fi fia lungamente atlaticato di correggerfi, perocch' elle non fi possono cacciare, nè farle venire. Coloro, che voglian contraffare alcuno vorgognoso, abbassano il viso. e guardano in terra, e parlano baffo, ma il roffore non fi contraffa' per volontà. La fapienza non ci permette di queste cofe alcuna cofa, perch' elle vengono fenza comandamento, e fenza comandamento fe ne vanno. Ma per farti fine oggimai to' questa parola buona, e utile. Noi dobbiamo scegliere alcun buon uomo, e tenerlo fempre inuanzi agli occhi, acciò noi viviamo, e facciamo tutte le cofe ficcome, e' le vedesse. Questo comandamento da Epicuro, e non sanza cagione, e ragione. Una gran parte de peccati si lascia, s'alcuno testimone è prefente al peccatore. Colui è beato, che raccoglie non folamente le sue opre, ma i suoi pensieri, e che tanto può temere alcuno, che ricordandosi di lui, egli si corregga. Questo cotale, che può remere, come dett' è, tofto sarà temuto, e te-nuto in reverenza da altrui. Prendi Catone, e se ti par troppo fiero, togli Lelio, ch' è di più dolce animo, o alcun altro buon uomo, e tiello, o per guardia, o per esemplo, e per lo quale noi correggiamo i nostri costumi, perciocchè la cosa torta non fi può dirizzare fanza regolo.

Explicit primus .

#### -0550- -0550-

#### INCIPIT LIBER SECUNDUS.

Quoqunque me verto &c.

#### PISTOLA XII.

N qualunque parte i' mivolgo, i' veggio i fegoi della vecchiezza mia. I' andai un di quefti di alla villa al luogo mio, e lamentandomi delle fipefe, che l'empre mi convien fare per le cafe, che continuamente caggiono, e l'atoror mi diffe, che non era fua colpa, ma delle cafe, ch' eran vecchie. Questo mio luogo è crefciuto tra le mie mani; che sirà di me, fe le pietre nel mi' tempo fon così consumate. Io micrucciai allora, e diffi, e' fi mostra, che questi albori non sieno curati, perocchè non hanno foglie, el rami fon rotti, e pieni di nodi, e' pedali malacconci; questo non farebbe avvenuto loro, fe fossero stati lavorati diligentemente. Ed egli mi giurò, che dalla fua parte ne facea tutto ciò, che fi conviene, e che la colpa non era fua, ma era degli alberi, perch' erane vecchi. E io maravigliandomi, diffi: che farà di noi, che mi ricordo, che gli piantai di mia mano, e vidine la prima foglia. Porguatai verso l'uscio, e domandai il fattore, chi è quel vecchione, che fiede full' ufcio, e quel medefimo mi rispole, o metfere non mi conoscete voi, i' sono il figliuolo, che fu del voftro fattore, al quale vo' solevate far tanti vezzi. E io dissi, coffui mi par fuori del fenno, farebbe già vecchio il vezzo mio, e'gli caggiono tutti i denti di bocca, e certamente può estere. l' debb' amare la villa mia, perocchè per le' i' sono certificato di mia vecchiezza, la quale i' debbo amare, perch' ella è piena di diletto ha chi la fa bene usare come si conviene. I frutti dilettano più nel tempo, che vengono meno, e la fanciutlezza è più piacevole all'uscita. Il sezzio bere è quello, che più diletta a' bevitori, e che dà perfezione all' ebriezza. Il diletto dell' uomo serba alla fine la più dilettevole cola. Dunque è l' etade dilettevole, quand'ella viene dichinando, non effendo dichinata del tutto, e ancora quella diretana età, ch' è presso alla fine, ha suoi diletti, secondo la mia sentenza, o almeno in luogo di diletto succede non esser bisognoso d' alcuna cofa, perch' egli è dolce cofa avere abbandonato tutte cupidigie. Ma forse tu mi dirai, che l' è gran cosa ad avere la morte dinanzi agli occhi. E i' ti rispondo, che altresì la dee avere innanzi agli occhi il giovane, com' il vecchio, perocchè non è più studiato dalla morte il vecchio, ch'il giovane. Neun uomo, è sì vecchio, che non ifperi di vivere un dì, e un di si è un grado della vita. Tutta l' età è divisa per parti, maggiore l' una, che l' altra. Alcuna è, che tutta l'abbraccia, costui la tiene dal di del nascimento, infin al di della compiuta vecchiezza, l' altro non passa l'età di giovanezza, l'altro fi coffrigne dentro alla fanciullezza. E così è dell' anno, e' contiene dentro a se tutti i tempi, per la moltitudine de' quali la vita è ordinata. Il mese è ristretto in minor giro. Il di è del tutto il più riftretto, e nondimeno e' dura dal comincia... mento alla fine, e dal levar del Sole al tramontare. E però un favio, ch' ebbe nome Eracleto diffe: un di è iguale a tutti i di. Questa parola diversi uomini intendono diversamente. Se alcun diffe, ch' un di fia iguale a tutti i di per ore,

e'diffe vero, perocchè, se il di ha'l tempo di ventiquattro ore, tutu i di fono iguali, perocchè la notte racquifta quello, che'l di perde, e'l di racquista quello, che perde la notre. L'altro diffe, ch' un di è iguale a tutti per similitudine, perocchè neuna cosa si truova nel tempo assas sì a lungo, ch' ella non si truovi nel dì, siccome è il lume, e le tenebre, e altre diversità di tempo, e tutte queste cose avvengono di dì, non perchè sia alcuna volta più lungo, o più corto, che l'altra. E però no dobbiamo ordinare tutti i dì, siccome ciascuno fosse il sezajo. Un ilventurato, ch'avea nome Pacuvius, mettendo tutto intendimento a diletto, e a luffuria, fi facea mettere ogni fera nel letto cantando, a suono di Sampogna, goduti, goduti siamo oggi. Colui dicendo quella mala parola per mala coscienza, noi la dobbiam dire per la buona, e quando noi andiamo a dormire, diciamo baldi, e allegri: i' fon' oggi vivuto, fe Iddio ci concede a vivere domane, pigliallo aggrado, e con allegrezza. Colui è beato, e sicuro posseditore di se, ch' aspetta il di di domane fenza follecitudine, o penfieto, o paura, il quale dice i' fon' oggi vivuto. Egli è tempo di far fine, e però to' questa buona parola con questa pistola: mala cos' è vivere in necessità, ma neuna necessità ci costrigne di vivere in necessità. Questo non è maraviglia neuna, conciossiacosachè noi abbiamo più vie leggieri, e aperte a libertà. E rendiamo grazie a Dio. che neuna ci può tenere in vita mal nostro grado. Noi possiamo vincere tutte necessitadi. Tu di', che questa parola disse Epicuro, e ch' io non ho a fare dell' altrui. I' ti dico, che quello, ch'è vero, è mio, ma le sue sentenze i' ti racconterò spesse volte, acciocchè coloro, che spregiano i detti di que' che non sono di lor setta, sappiano, che tutte le cose, che fopra tutre fono le migliori, fono comuni.

# . Multum tibi effe animi scio &c.

## PISTOLA XIII.

' fo, che tu se' di grandissimo nimo, perocchè innanzi, che us fossi ammestrato de falutiferi comandament; tu l' avevi grande contra fortuna, ma più, poichè combattessi com esta, e provasti i tuta sorza, della quale l'uomo non si può certamente sidare, se molte avversitadi non si dimostrano, ed a. B. 4. B. 4.

alcuna volta ci percuotono. Per questo modo si pruova Panimo verace, il quale giammai non verrà in altrui servitudine. Il campione, che non è sperto di combattere, non può entrare nel campo con gran cuore. Ma colui, ch'è uso di ricevere i gran colpi , e ha sparto il suo sangue , ed è stato abbattuto in terra, fanza perdere il vigore rizzandofi incontanente, sì può combattere con grande speranza. Dunque seguitando questa simiglianza, fortuna t' ha assalito fortemente spesse volte . ma tu ti fe difefo, e combattuto vigorofamente, concioffiacofachè la virtù quanto più fortemente è assalita, e combattuta, tanto più cresce. E nondimeno per tutto questo prendi del mio configlio, se ti piace, per lo quale en ti guernischi. Più fono le cofe, che ci spaventano, che quelle, che ci nociono, e più spesso è l'uomo in augoscie per oppinione, e per sospetto, che per verità. I' non favello teco in lingua Stoica. ma in più balla. Noi diciamo, che queste cose, che ci fanno lamentare, e piagnere, sono leggieri, e da dispregiare. Lasciamo ftare queft' alte parole, bench' elle fieno vere, fe gl' Iddit son buoni. Io ti comando questo; non ti tormentare innanzi tempo, conciossiacofachè queste cose di che tu dubiti, forse non avverranno giammai, e ancora non fon elle venute. Alcune cose sono, che ci tormentano, che non debbono tormentarci punto. Alcun'altre fono, che ci tormentano troppo. Alcun'altre, che 'l fanno anzi tempo. O noi accresciamo il no-Aro tormento, o noi il cifacciamo per fospetto, o noi il pigliamo innanzi tempo. Perchè noi non faremmo in concordia, io lascierò stare al presente la quistione, perciocchè quello, che io terrei leggiere, tu il terresti grave, ma io pur dirò questo. I' so bene, ch' alcuni ridono tormentandogli, e alcuni piangono, dando loro una collata. Appresso porrem' mente se queste cofe hanno podere contra noi, o per loro forza, o per nostra debolezza Fammi questo, che quando quelli, che ti vogliono mostrare, che tu se' isventurato, avendo tu avversitadi, t' avranno fatro cerchio intorno, che tu non penfi a quelche dicono, ma a quello, che tu fenti dentro a te, e delibera di ciò colla tua coscienza, perocchè tu ti conosci meglio, che altri, e di' di che semono, e di che fi dolgono costoro di me, qui non ha neun male. Allora tu conoscerai, che queste cose fono di peggior fama, ch'elle non son degne. Se tu vogli sapere fe queste cose son false, o vere, tien quest' a mente, e notalo; che noi ci angosciamo delle cose presenti, o di quelle, che sono avvenire. Delle presenti si può leggermente giudicare, se nostri animi son liberi, e franchi. Di quelle, che sono avvenire, non s' appartengono al dì d' oggi a giudicarle, perch' elle non sono ancora venute, e di cose che sono avvenire, fi vuole prima vedere fe gli argomenti fon certi; perocchè e' fospetti ci fanno danno, e la fama e' inganna, che spesse volte ha fatto perder le battaglie, e più leggiermente iconfigge ciascun per se, che tutta la gente dell' ofte ragnatta. Egli è com' io ti fcrivo: no' confentiam tofto all' oppinione, e tremiamo per paura, e non riprendiamo le cose, che ci mettono in questi sospetti non dovuti. E per queste cagioni ci mettiamo alla fuga, ficcome coloro, che per un polverio ifmoslo dalle bestie, si merrono ad abbandonare tutta l' oste, o come alcun' altri, che spaventano per alcuna vana novella fanza fapere onde sia venuta. I' non so, come questo avviene, che le cole falle più che le vere ci turbano concioffiacolachè le vere hanno lor mifura. La cofa non certa ifinuove l'animo pauroso sanza misura, secondo il vano, e falso pensero, ch' egli ha immaginato, e conceputo dentro a fe. E però neunapaura è sì mortale, e fanza rimedio, come quella, che viene da pazzia, perocchè l' altre fon fanza ragione, ma questa non folament' è fanza ragione, ma fanza mente. Dunque penfiamo diligentemente. Verifimile cofa è, che alcun male debba venire, almeno non verrà egli subitamente. Molte cose son già avvenute, che non furono giammai fospette, e molte cose ha l' uomo temuto, che non iono avvenute. E pognamo, che la cola debba avvenire di certo, ch' utilità è avanzarsi il dolore. Noi ci potremo dolere afla' tofto quand' ella farà venuta. in questo mezzo pigliamo buona speranza promettendoci sempre il migliore. Molte cose potranno avvenire, per le quali il pericolo, che c' è presio, s' allungherà, o rimarrà del tutto, o caderà fopra altrui. Alcuni fono campati del mezzo del fuoco; alcun altri fon campati cadendo d' alto; alcun altri fi è flato lor posto la spada sul collo, e poi è tratta addietro. Alcun uomo è vivuto dopo colui, a cu' e' fu dato per uccidere. Così è fanza fermezza la fortuna contradia, come la prospera. Forse sarà, e forse non sarà, in questo mezzo ella non è. Spera, e aspetta femore il migliore. Alcuna volta, fanza alcuno indizio di male, che avvenir sia, l' nomo sa nel suo cuorealcuna falfa immaginazione, o alcuna parola di dubbiofa fignificazione dispone al peggio, o se alcuno gli ha fart'ingiuria, egli tiene, che l' offesa sia maggiore, ch' ella non è, e non penía quanto quel cotale sia crucciato, ma quanto l' nomo crucciato può fare. Neuna cagione c' è, perchè l' uomo debba vivere sempre in paura. Il male, e la pena non avrà giam-

mai alcun fine, fe l'uomo fempre teme il più che pud. A queste cose dee valere la tua sapienza, e colla franchezza dell' animo dei spregiare la paura, eziandio apparente. Dunque tempera la tua paura colla speranza. E'non è alcuna cosa sì certa delle cofe, che l' uom dubita, che non fia più certa cofa, che le cose dottate rimangono alcuna volta, e che le più cose delle quali noi abbiamo (peranza, ci fallifcono, e rimagnanne ingannati. E però esamina la tua paura colla speranza, e quando tutte le cole ti faranno non certe, attienti al migliore. E se tu truovi più pruove della paura, che della speranza, nondimeno accostati colla speranza sanza turbarti, e pensa, che la maggior parte della gente si tormenta sanza cagione del male, ch' ell' abbia nel prefente, e fanza certezza di quello, che sia avvenire, perocchè neun uomo si rattiene po' che gli è sospiuto, sanza rittarre la sua paura alla verità. Neun è, che dica, colui, che di prima disse queste cose, su va--no, o fu ingarinato nella credenza fua. Noi ci lalciamo ingannare delle cole non incerte , ficcom' elle fossero certe , tornando in paura ogni fospetto. l'mi vergogno di parlar teco per questo modo, in darti così poveri rimedi. Un altro direbbe forse, che quel che tu temi non avverrà. E tu dei rispondere così, pognamo che gli avvegna, che sarà perciò, avvegna al nome d' Iddio, forfe, che questo farà per mio bene, questa morte sarà onore di tutta la vita mia. Il veleno, ch' avvelenò Socrate, gli diede grande gloria. Ancora è nominato Catone per la morte, che fece, mettendofi la fpada per lo corpo. I' t' ho confortato lungamente, ma tu hai bisogno d'ammonimento solamente. Ma perciò i' non ti meno fuori di tua natura. Tu fe' nato a queste cose sopraddette, pertanto de' tu il ben tuo più crescere, e adornare. Io ti farò fine in poche parole. Epicuro diffe : intra gli altri mali, che la follia ha in fe, si è l'uno questo, che il folle comincia ciascun di a vivere. Antico mio Lucillo, se tu riguardi, e pensi bene quello, che questa parola vuol dire, tu conoscerai, ch'egli è vituperosa cosa cominciare ciascun dì il fondamento della vita sua, e'mprendere nuova speranza, quando l' uomo è presso alla sua sine. Ponti mente intorno, tu vedrai i vecchi, che s' apparecchiano follecitamente d'andare in istrane contrade per guadagnare. E' non è alcuna cosa più vituperosa, che 'l vecchio, che comincia a vivere.

40 60 60

#### Fateor insitam ese nobis &c.

#### PISTOLA XIV.

Ti confesso, che noi amiamo naturalmente il nostro corpo, e tegnallo caro, e fianne folleciti. E io non vi niego, che li debba tenere ad agio, ma non ii dee fervire, perocche se noi intendiamo a servirlo, e' ci converrà servire a molt' altri. Noi dobbiamo trattarlo come cofa, fanza la quale noi non possamo vivere, ma non come cosa, per la quale noi dobbiamo vivere. Il troppo amore, che noi glipognamo, ci mette in paura, e in vergogna, che caricaci di follecitudini. Colui, che troppo ama il corpo, tiene a vile la cofa onesta. Amiallo, ma per sì fatto modo, che quando ragione, o lealtà vuole, o altra onesta cagione, che noi il gettiamo uel fuoco. E nondimeno guardianci, non folamente de' pericoli, ma di tutti i difagi, e rechianci al ficuro, penfando in che modo noi polliamo ichifare le cofe, che fanno temere, le quali fono tre, fecondo il mio parere. L' uomo teme povertà, infermità, e forza. La forza è quella cola, che ci sbigottilce più, perciocch' ella viene con romere, e con grido. La povertà, e l'infermità, che fono mali naturali, vengono quete fanza alcuno spavento agli occhi, nè agli orecchi. Ma la forza viene con pompa, e porca feco arme, fuoco, compagnia di mafnadieri, prigione, e tormenti di più maniere, che la crudeltà degli uomini ha trovata. Dunque non è maraviglia fe quefta spaventa più l' uomo, perocch' e termenti sono molti, e l'apparecchiamento è fiero. E però queste cose tanto più shigostifcono, quanto più maniere di cormenti fi dimoftrano. E coloro ch' avrebbero fostenuto ciascun tormento per se in pace, non avendogl' innanzi veduti tutti infieme, fono rimati vinci, per averli veduti prima intieme; questo medefimo avviene delle cole, che (configgono i nostr' animi, che canto quant' ell' hanno più di che fare gran mottra, tanto più tofto ci mettoro al diforto. Dunque guardianci di crucciare altrui alcuna volta, è da temere il popolo, e alcuna volta coloro, ch' hanno la fignoria fopra 'I popolo. Se la terra, ove noi dimoriamo, è retta per nomini fingulari, benè, che fieno noftr'amici, e atlai c' è non averli a nemici. Il favio giammai non farà

cofa, per la quale l'uomo possente abbia materia di crucciarsi verso lui, anzi se ne guarderà a suo podere. E siccome il buono marinajo si riguarda dalle tempeste del mare, e de' venti contradi, e schifa i luoghi pericolosi, volgendo le sue vele in altra parte; così il favio si guarda di potenza, che nuocere gli polla, ma e' fa questo sì saviamente, che le genti non se n'avveggiono, perocchè pare, che l'uomo odii quello, che fugge. Ancora dovranno ragguardare il modo da potere ester sicuri dal popolo. Primieramente noi non dobbiamo defiderare neuna delle cose, che desidera egli, perocchè sempre ha nimistà, e invidia tra coloro, ch'una medesima cosa domandano. Apprello non ci conviene avere neuna cofa, che grand' utile posta fare altrui. Non avere troppa roba, e starai più sicuro, perocchè più sono coloro, ch' uccidono per cupidigia della roba, che per nimistà delle proprie persone. Lo scherano lascia passare l' nomo ignudo liberamente. Ancora, secondo il comandamento degli antichi, dobbiamo schifare tre cose: ciò sono, nimistà, invidia, e dispregio. Questo vuol dire, che noi ci guardiamo d' effer odiati, o invidiati, o spregiati per nostra colpa. La sapienza ci mostrerrà, come questo si può sare. Quando non vogliamo effere invidiati, e' ci conviene fchifare d' esser temuti. Egli è sì grave cosa a sapersi temperare in tal modo, che noi non caggiamo in dispregio. E mentre, che noi non vogliamo effere soperchiati, non ci conviene mo. Arate di potere essere soperchiati, e avviliti, perocch' il potere temere ha dato cagione a molte persone di temere. E petciò dobbiamo cessarci, e ricoglierci in luogo sicuro, perocchè gli è così pericolofa cofa l' effere spregiato, e avvilito, come estere temuto. Noi dobbiamo usare con filosofia. Ogni altro riparo è dubbioso, poichè l'alta eloquenzia, e l'altre cose, che muovono i popoli, hanno avversarj. Ma filosofia è pacifica, e non può effere spregiata, perch' ella non s' inframmette de' fatti altrui, ma de' propri folamente, ed è onorata da tutte le arti, e ancora da' malvagi uomini. La malizia non crescerà tanto giammai, nè a vertù farà fatto tanta guerra, che filosofia non sia sempre reverita, e onorata. Ma nondimeno l' uom dee usar la filosofia temperatamente. Il savio non turba i costumi comuni, e non si sa ragguardare per nuova maniera di vita. Se tu mi dimandi, farà egli perciò a ficuro? I' nol ti posso promettere più, che buona sanitade nell' uomo temperato, e affinente nella vita fua. Alcuna volta affonda la nave nel porto, e che ctedi tu, ch'avvenga in alto mare? Noi dobbiamo credere, che se l' nomo sanza frammettersi d'alcuna cofa,

cofa, non può effere ficuro, farebbe in maggiore pericolo frammettendosi delle cose, che generalmente le genti fi frammettono. Alcuna volta periscono i buoni, e non i colpevoli, ma più spello i colpevoli, e questo non fi può negare. L'arte costa a colui , che per gli ornamenti è percosso. Il savio prevede, e fa tutte le cote per configlio, ma il fine loro non può egli prevedere, perocchè il cominciare iftà in noi, ma il fine stanella fortuna, la quale i' non giudico ancora in me, ma forte ella mi pur farà alcun danno. Il ladro non è punito mentre egli invola. Egli è tempo, che tu abbi il tuo foldo, e io ti darò foldo d'oro. E poi, che d'oro e fatto menzione, odi in che modo il suo uso, e frutto ti può estere più grazioso. Colui ha bene, e allegrezza della ricchezza fopra gli altri, il quale di ricchezze non cura, perocchè l'uomo non può effere fanza paura, fe gli è follecito per la ricchezza, e l' uomo non può avere allegiezza d' alcun bene, per lo quale egli sta in paura, e in sollecitudine, perocchè sempre pensa d'aggiugnervi alcuna cofa, e in questo mezzo gli elce di mente d' utarlo, mettendo il conto suo spesse volte, e pensa al termine de' fuoi debitori, che venga tofto, e va correndo, e follecitando quà, e là, e di fignore, diventa procuratore.

### Mos antiquis fuit &c.

# PISTOLA XV.

A Nticamente fu un ufanza, la quale è feguita infino al mio tempo, cioè, che quando fi ferivevano infemo al mio tempo, cioè, che quando fi ferivevano infemo que fia parola: fe to fe' fano, e allegro bene ffa, e io altresi. Ma noi diciamo dirittamente: fe tu interdia a filociofia, bene ffa, perocch' ella è la fantale verace. Sanz' effa l'animo è infermo, eil corpo, benché fao forte, e atante, non farà altrimenti, che 'l corpo d' un pazzo fametico. E però pocaccia primieramente la primia fantade, e apprefig procaccia l'altra, ch' è di piccol coflo, perocchè glia è follia, e non conviene a nomo letterato d'effere follectio in fare forte

le spalle, e le braccia, perchè gli è il vero, che quando tu sarai ben ingroffato, e 'nforzato, non fara' tu perciò giammai sì pieno, ne si forte come un bue. Oltre a questo per la grafiezza del corpo l'animo fi guafta, diventandone meno fottile. E però riftrigni il corpo quanto puoi, e fa piazza all'animo. Molti mali ne fono feguiri a coloro, ch' hanno intefo a 'ngraffare, e 'ngrossare il lor corpo, e' principali mali tono l' operazioni ch' angolciano, e votano gli spiriti, e fannoli mal disposti a studio di più alta cosa. Poi per l' abbondanza delle vivande la fottilità dello 'ngegno è impedita. L' uomo può esercitare il corpo brievemente sanza perdere molto tempo, il quale noi dobbiamo fopra all' altre cole guardare. Efercitati, o recreati in correndo, o faltando, o levando un pelo, e questo sia brievemente, e semplicemente, e checchè tu facci, ritorna tosto dal corpo all' animo, e lui metti in opera, esercitando il dì, e la notte. Costui si nutrica con piccola satica, e travaglio, e non lo impedifce, caldo, nè freddo, nè vecchiezza; procaccia quel bene, il quale megliora per vecchiezza. E io non ti comando, che tu stea sempre sopra il libro per leggere, e per iscrivere. L'uomo dee dare all'animo alcun ripoto lasciando il travaglio, o lo studio, ma non tanto, che ne divenga pigro, ma che si ricrei lo spirito. Ancora fi può andare a cavalcare fanz' impedimento di studio, perocch' andando, può l' vomo leggere, dittare, parlare, e intendere. E' non si vuole spregiare la temperata maniera del parlare, perocchè tu non dei incontanente cominciare a parlare alro, ma quando vi farà la cagione tu potrai un poco più levare la boce, e quando finirai il tuo parlare, abbaffalo appoco appoco, tegnendo mezzano modo, ficchè fcenda ma non caggia. Oltre a queste cose, ti dirò questa parola perammaestramento. La vita del folle spiace, e 'ncresce a lui medesimo, perchè non fi tiene contento di se medesimo, stando sempre fospeso, e pauroso, aspertando quelch' è avvenire. Forse che tu credi ch' i' dica della vita dell' uomo sciocco, al modo che fu Baba, e Istone, che furon due pazzi. Ma i' non dico così, anzi dico della vita di tutti noi, che siamo follemente cupidi delle cose dannose, che non possono conrentare, nè empiere i nostri desideri, e non pensiamo, quant'egli è allegra cosa non domandare alcuna cosa, e sempre essere pieno sanza ragguardare a fortuna. E perciò ricorditi quanto tu hai acquistato, e quando tu avrai saputo, quanti son quelli, che t' hanno passato, pensa quanti son quelli, che ti seguitano. Se tu vogl' esfer conoscente del beneficio ricevuto da Dio, e tenerti concomto

tento del tuo fiato, penía quanti fon quelli, che ta ha' paffati. E che is fa degla alari? u ha' paffato te medetimo. E però fa un fetanle terminato a te medetimo, che non poffi paffare, benchè tu voletili. Lafcia antare quelti beni pericolo fi, i quali fon più ntili a chi gli defidera, che a chi gli poffiede, percochè y' e foffero veraci, e' e' empirebbero alcuna volta, ma quanti più ne poffediamo, tanto p ù fanen' abbiamo. Perchò offero io la fignoria di fortura, pregundola di cio di che non fa bifogno di chiedere, vogliendo io fartanto in me medefimo, ch' ionon la chiegaja? Perchè le domanderò io alcuna cofa per ragunar farica? Vedi tu il ditetano di effe: questo non è esto; fi è egli ben preso.

## Liquere boc tibi &c.

#### PISTOLA XVI.

' fo , che tu conosci , che neuno può beatamente vivere . nè mezzanamente bene fanza studio di sapienza, e che beata vita viene da perfetta fapienzia, e la mezzana per fuo cominciamento. Ma quest' altra cosa, ch' è manifesta, si dee confermate, e pensarne continuamente, e mettere nel profondo del cuore. Maggiore cosa è il perseverare nel buono proponimento, che proporre di fare oneste cose. L' uomo dee proporre, e continuo inforzare il fuo studio, tanto, che quel ch' è buon volere, diventi buon animo. lo intendo per le tue parole, che tu se' megliorato in ben fare, petocchè le tue parole non mi pajono finte , nè magagnate , nondimeno i' ti dirò il pater mio. lo ho speranza di te, ma io non mi fido ancora, e tu medesimamente non vi ti fidare, perocchè non si dee fare. Sopra tutte le cose cerca te medesimo, e sappi se tu se' megliorato in filosofia, o nel vivere, perocchè filosofia non è cosa pomposa, che disideri di mostrarsi al popolo. La fua forza non è nel bel parlare, anzi è nel ben fare, e non s' imprende per confumare il di con alcun diletto fanz' affaticarfi . Filosofia fabbrica, e forma il nostro animo, ordina la vita, governa le provincie, mostra le cose, che si debbono fare, e schifare. Ella siede allato al timone, siccome sa il buono marinaio, e dirizza la via a coloro, che navicano per i luoghi dubbiofi - Sanza lei neun può vivere securamente, perchè in ciascun ora ci sopravvengono diverse cose, e sanza numero, le quali hanno bisogno di configlio, che fi dee domandare a lei. Se alcun dice, che utile fa filosofia, se gli è il destinato, o s' Iddio governa tutto, o se gli è fortuna, perocchè contro alle cofe deftinate, e certe, non vale il provvederli, concioffiacolach' elle non fi possono mutare, o iddio sturberà il mio provvedere, e ha determinato altro, che quelch' io intendea di fare, o fortuna non mi lascierà mettere a fine la mia provvedenza. Amico mio Lucillo, qual di quette cofe fia, sì dee l' uomo intendere a filosofia, perocch' ella fi dee difendere. Ella ci conforterà, e nfeguerà, che noi contraftiamo coraggiofamente la fortuna fofferendola, e che volonterofamente feguitiamo Iddio obbedendolo. Ma perche non è tempo di disputare di queste cose, io mi torno a quello, di ch'io t' ho ammonito, e confortato, di non lasciare cadere, nè raffreddare l' animo tuo, ma che tu il tenghi fermo, tanto che quello, ch' è buona volontà, torni in opra, e in abito. S' io ti conofco, tu cominci a penfare del presente, che questa pistola ti reca, scuotila, e troveralo. Epicuro disse: se tu viverai secondo natura, tu non farai giammai povero, e se tu viverai secondo oppinione, tu non farai giammai ricco. Raguna tutte le ricchezze, che si postono avere, oro, argento, drappi di teta, gran palagi, e cate adornate di marmo, immagini, e dipinture, e tutto ciò, che la lusturia, e superchievole cupidigia ha potuto defiderare, e trovare, quando tu avrai tutte quelte cose, tu apparerai dall' oro a desiderare maggiori cose. I desideri naturali hanno fine, ma quelli, che nalcono di falfa oppinione, non hanno dov'egli possano aver fine, perocchè la falfità non ha alcun termine; l' uomo, che cammina va ad alcun fine, ma la falsità, e l'errore sono sanz'esso. Dunque ritratti dalle vanitadi. E quando tu vorrai sapere, se quelche tu desideri, è cosa naturale, o cupidigia falsa, pensa s'ella si può ritenere, e aver fine in alcun luogo. E se tu vedi, essendo mole andato oltre, che v' abbia più lunga via, sappi, che questa non è cofa naturale.



Proi-

## Proicie omnia ista si sapis &c.

#### PISTOLA XVII.

Etta via tutte queste cose, se tu se' savio, anzi il fa, acciocchè fii favio, e va al buon animo correndo el più tofto, che puoi. E se alcuna cosa ti ritiene deliberatene, o ragliala. Tu mi rispondi, che la faccenda di cafa tua ti tiene, e vuola ordinare in modo, che povertà non ti gravi, e tu non gravi altrui. Quando tu di questo, e' non mi pare, che tu conofchi la forza del bene, del qual tu penfi. Tu vedi la fomma della cofa , e quanto filosofia è utile , ma tu non ragguardi bene le fue parri, e non fai quant' ella c' ajuza nelle piccole, e nelle gran cofe. Chiamala al tuo configlio, ella ti configlierà, che tu lasci la sollecitudine, e 'l conto delle tue rendire, e del guadagno. Certo, questo è quello, che tu vai caendo per non temere povertà. E che farà se l' uomo la dee defiderare. Ricchezza ha sturbati molt' nomini in non lasciarli pervenire a filosofia. Povertà è cosa delibera, e sicura: Quando le trombe della battaglia suonano, e 'l romore, e'l grido del campo si smuove, ella sa bene, che l' uomo non viene per affalirla, e se alcuno pericolo viene, ella pon mente ond' ella se ne possa andare, non quello, ch'ella possa portare. Ancora la compagnia de' fervi non le mormora intorno, nè fa romore, per lo pascere de' quali le convenga desiderare l'abbondanza d'oltre mare. Egli è leggier cosa a pascere piccola famiglia, e bene costumara, e che neuna altra cosa desidera, che essere satolla. La fame richiede piccolo costo, la ghiottornia, e la schifezza il richiede grande. La povertà è contenta di soddisfare a' defideri necessari. Adunque perchè rifiuti tu la compagnia fua, i coftumi della quale i ricchi uomini favi feguitano? Se tu vogl' intendere a fapienzia, e' ti conviene effere povero, o fomigliarlo. Lo fludio falutevole non può effere fanza cura d' affinenzia, e affinenzia non è altro, che povertà volontaria. Leva dunque queste scuse, che fai, là ove tu di' jo non ho ancora tanto, che mi basti, s' jo il posso avere, io mi darò tutto a filosofia. I' ti dico, che l' nomo non fi dec apparecchiare, nè fornire d' alcuna cola, prima, che di quella, che tu prolunghi, e metri di dietro, perochè l' uomo dee cominciare da quella. Tu di' che ti vogli fornire, onde tu possi vivere, e io ti priego, che tu l'appari a fare. S' alcuna cofa ti contrasta a ben vivere, ella non ti contrasta a ben morire. Povertà, nè alcuna menomanza non ci dee rimuovere da filosofia. L'huomo dee sofferire per lei fame, ficcome molti hanno già fatto per affedio, fanz' aspettarne altro guiderdone, che non cadere nelle mani de' loro nemici. Che cosa maggiore ti promette filosofia, libertà perpetua, fanz' avere paura degli uomini, o d' Iddio? E' non de' l'uomoner guadagnare così gran cola fostenere same, o altro mancamen to? Molt' uomini hanno avuto mancamento di tutte d' alu cofe, e fon vivuti di radici d' erbe, e di cofe lorde, e villene a dire, e tutto quelto fecero per acquiltare fegnoria, e dicoti maggior fatto, non propia, ma ad altrui. Dunque come temerà alcun uomo la povertà per deliberare l' animo fuo delle crudeltadi, e delle pestilenzie de' vizj? E però l' uomo non dee procacciare, prima d' acquistare ricchezza, perocche fi può giugnere a lei fanza effere troppo fornito. Egli è così, quando tu avrai tutte le cofe, sì vorra' tu fapienzia. Questo farà il fezajo strumento della vita tua, e a dire più propio la sezaia giunta. Ma tu non de' tenere questi modi, se tui hai asfai, o poco intendi a filosofia. Tu non fai, fe tu ha' troppo, o neente. Dunque tu dei acquiffare filosofia innanzi a ogni altra cofa. Se tu vuo dire: jo avrò difagio delle cofe necellarie alla vita. I' ti dico, che tu non ne puoi avere difagio, perocchè natura richiede molto piccola cola. Il favio fi contenta di quello, che natura richiede. E se mancamento soperchievole l'asfalisce, egli esce della vita, e non sarà nojoso, nè grave a se medefimo. E se gli avrà alcuna cosa, già non sarà si poca, potendogli fostentare sua vita, e la prenderà graziosamente, e non si merrerà in sollecitudine, e in angoscia d'acquistar più, e foddisfarà il ventre di quelch' egli avrà, e coprirafsi il dosto d' ogn' agevole copritura, ch' egli avrà. Egli fi befferà di quelle folle genti, ch' in tant' affenno, e follecitud ne fi mettono per acquistare ricchezze, e securo, e allegro dirà seco, perchè m' indugerò io più aspettando guadagno d' usura, o d'altra mercatanzia, o alcono ricco retaggio, conciofliacofach' i' poffa incontapente effere ricco, e beato. La fapienza profera le fue ricchezze, le quali ella ha date a qualunque ella l'ha fatte effere di toperchio. Quest' altre cose appartengono ad altrui. I' ti potrei far fine quì. s' i' non t'avelli male avvezzo 1 Turchi hanno un'utenza, che neuno ofa falutare il Re fanza pretentarlo d' alcuna cola. E lo non cio accomandarti a L'o fanza alcun

alcun dono, e io i mando queflo, ch'i rolfi inpreflo da Bpicuro. E' dife, che avere ragnater molte ricchezze non è fined povertà, m'è cambio, e mutamento. Di queflo i' non mi instavaligho, perocchè 'I difetto non è nelle cofe; ma nell' stimo. Quella cofa, che ci fa eflere grave la povertà, ci farà altresì effere grave la ricchezza. Siccome e' non è alcun profitro all' uomo infermo per efler meflo in lettiera d'oro, più che di legno, quant' alla malattia, così l' animo viziofo, per effere meflo in ricchezza, o in povertà, la fua malisia fempre il feguita.

## December est mensis &c.

# PISTOLA XVIII.

Enut' è il mese di Dicembre, nel quale tutta gente bolle, mormora, e tempefta, e ciafcono ha piena licenzia on de la festa de la pubblica lusturia a suo piacere. Turra genterno , frecome gli aveffe differenza infra 'l di della fefta , e'tidi da lavorare, non avendovene alcuna. Per la qual cola mi pare, che que' diffe vero, che diffe, Dicembre anticam ente fu un mele, al tempo d' oggi è un anno. Se tu folli qui meco i' ti ragionerei volentieri di quello, che folle da fare, se noi dovessimo trasmutarci diquello, che noi siamo coformati di far sempre, in fare grand' apparecchiamento di vivande, e di far festa con gli altri insieme, acciocche non ci fcottaffimo da' comuni cottumi, o di cambiare robe, perocchè noftei antecessori non si cambiavano le sestimento per alcuna cagione, te non per alcuna avverfità, ma al tempo prefente gli nomini fi cambiano le robe per allegrezza, e per fe-Aa, e per diletto. S' i' ti conosco bene r' ereilo, che tu non. vor efti, che noi folimo del tutto fimili, nè del tutto diverti. dagli altri, falvo in questo, che se l' nom dee rifrenare l' animo tuo, e tenere fotto difciplina, che fi guardi tutti i diletti, quando gli altri vi s'attuffano. L'animo hae argomento certo di tuo valore, quand' e' non va per te medefimo a'
C 2 dilet-

diletti, e non vi fi lascia menare ad altrui. Ma quest' altra cofa è affa' più forte, quand' il popolo è ebbro, e rigetta per troppo mangiare, trovarfi Johnio. Quell'altra cofa è più temperata, non partirfi dalla comune maniera, mescolandosi con loro, e fare quelle medefime cote, ma non in quel medefimo modo, e l'uomo può far festa sanza lusturia, e sanza soperchio E però e' mi piace di provare la fermezza dell' animo tuo. tanto, che siccome alquanti savi hanno già fatto, io ti comando, che tu ti sostenghi alquanti dì, tenendoti contento di piccola, e di povera vivanda, e d'un groflo vestimento, e di teco medefimo, quest' è quello di che le genti temevano. Intanto, che l' uomo è al ficuro, fi dee l' animo apparecchiare di fofferire asprezza; e ditagio, e nel mezzo della prosperica della fortuna fi dee l' uonio confermare, contra la fua avverfità. L' uomo, che dec andare in fatti, d' arme, fi dee usare di portarla, e sofferire travaglio, e fatica, sicche quand e' verrà al bisogno, che posta sosferire queste cose. Colui, che tu vorrai, che vada fanza paura al bilogno, ti conviene efercitarlo innanzi. Quelto hanno fatto coloro, che fempre hanno feguito povertà, acciocche non dubitaffero giammai cofa, la quale egli avessero spesse volte appresa, e usata. Non cre-dere, ch' i' ti comandi, che tu facci come fanno alcum, che per ischifiltà di lustoria ricoverano in una piccola casellina. e mangiano un pochetto di pan groflo, e dormono in un poveriffimo letto, e cuopronfi con un groffo panno, e tutto questo fanno per besse, e per ciance, ma tu il farai da dovero, e di certo Usa tre dì, o quattro, o più, pane grosso, aspro vestimento, e povero letto, non per ciance, ma per pruova. Credimi, che tu ti rallegrerai, quando tu ti fatollerai d' una medagliata di pane, e conoscerai, che ad avere securtà, non bisognano i beni di fortuna, perocch' ella non si può tanto crucciare, nè essere sì contradia, che ella non dea all'uomo, quelche necessità richiede. E per questo non ti paja far molto, perocchè tu farai quello, che molte migliaja di tervi fanno. Ma a questo penía, che tu faraidi volontà, quelch' e' fanno per forza, e che così leggier cofa ti farà fofferire fempre quefto, com una volta provarlo. Etercitianci a poco infieme, e a ciò che fortuna non ci truovi sforniti pigliamo dimeftichezza collapovertà. Noi farem più ficuramente ricchi, fe noi avremo apparato, come gli è agevole a fofferirla. Epicuro, che fi chiama maestro de' diletti, avea ordinato alquanti dì, ne' quali e' mangiava si poco, ch' appena si toglica la same. E quest' e' faces per vedere, e provare quanto gli fallava adaver pieno. e per-

e perfetto diletto, e se quelt' era cosa, per la quale l' uomo si dovesse molto travagliare, questo si truova ne' detti suoi. Ancora si pregia egli, che Metrodoro suo discepolo non ispendeva il di per suo mangiare una medaglia intera, e non era ancora perfetto filolofo. Creditu, che cotali vivande fazino? certo elle non faziano, anzi fazia il diletto, ma non il diletto vano, e fuggitivo, il quale si conviene atare, e sostenere ad ogn' ora, ma il diletto fermo, e certo, perocchè non è dilettevole cosa pane d' orzo, e farinata, e bere acqua. Ma fovrano diletto fi è avere in fe tanta bontà l' uomo, che di queste cose vili possa prendere, e fentire diletto, e d'efferfi recaro a tanto, che neuna avversità, e contratietà di fortuna gliel posta torre. Egli è gran vertù, e gran franchezza d' animo arrecarsi l' nomo, a quello di fuo volere, di che coloro, che fono giudicati a morte, non hanno alcuna dorra. Dunque, amico mio Lucillo, comincia a tenere il modo di coloro, ordinando alquanti di, ne' quali tu ti parti dalle cose tue, e ausari a piccola cosa. Comincia a prendere dimeftichezza, e familiarità colla povertà, e spregia le ricchezze, e fatti degno d' Iddio, del quale neuno è degno, se non colui, che spregia le ricchezze, la posses fione delle quali io non ti contrario, ma i' voglio, che le poifegghi fanza paura, la qual cosa tu farai in una maniera, cioè; fe tu crederai porere vivere beatamente fanza loro, e che tu le tenghi sempre, siccom' elle si dovessero suggire. Cominciamo a far fine, ma tu mi di': dammi prima quel che tu mi dei. Io ti manderò a Epicuro, e tu togli in prestanza da lui , quello , che mi dimandi . E' disse , che cruccio smifurato genera pazia. E che questo sia il vero, e' conviene, che tu lo sappi quando tu avrai un servo, o uno amico. Questo effetto s'accende in tutte persone, e così nasce d'amore, come d' odio, e anche nasce intendendo alle cose da dovero, e utili come alle ciance - E' non è da calere, come da grande cagione ella nasca, ma in chente animo ella venga. Del fuoco non è da temere, perch' e' fia grand', o piccolo, ma della materia, nella quale e' s'appiglia, perocchè già non farà sì grande, che la cola ferma, e dura lo riceva, eper contradio la cosa debole, che leggiermente s'appiglia, nutrica una piccola favilla, e falla montare in gran fiamma, e in questo mo-do la fine del cruccio è pazia. L' uomo fi dee guardare del cruccio, non folamente per amore di temperanza, ma ancora per cagione di fantade.

-¢k30#kBD#

C<sub>3</sub>

Exul-

## Exulto quotiens epistolas tuas accipio &c.

#### PISTOLA XIX.

O m' allegro tutte le volte, ch' io ricevo tue lettere, perch' elle mi danno buona speranza di te, e non solamente me ne promettono bene, ma entranmi mallevadori. I' ti fcongiuro, e priego, che sempre tenghi questo modo, perocche non posto pregare l' amico di miglior cosa, che di quella di ch' io 'l priego per lui medefimo. Se tu puoi ritrati da quest' occupazioni, e se non puoi, levatene per forza. Noi abbiam perduto alla' tempo. Cominciamo a raccogliere nostro arnese nella nostra vecchiezza, e questa non è cosa di che ci debbia effere portato invidia. No' fiamo vivuti in mare turbato, mojamo in porto. I'non ti comando, che tu ti dei tant' all' ozio, che si favelli di te, e siene nominato, perocchè tu non ti dei nascondere, sicchè tu non sii conosciuto, nè vantarti innanzi alla gente per vanagloria. Fa, ch'il tuo ripofo fiveggia, ma non perchè fia apparente fopr' a tutto quel degli altri. Coloro, che non si sono frammessi in avanzarsi, e non fono ancora ben conofciuti, proveggiono fe debbono la lor vita paffare per modo nascoso. Ma tu non puo' far questo. perchè tu se' conosciuto per vigore del tuo ingegno, e scienzia, e hai l' amistà di tanti buon' uomini, estalti, che tu non potrefti in neuna parte sì privatamente nasconderti, che tu non fossi veduto. Tu ti puoi riposare, e nasconderti sanza odio d' alcuna persona, e sanza rimordimento del tuo animo, perocchè tu non abbandoni cose di che te debbia molto calere . Questi lufingatori, e piacentieri t' abbonderanno, i quali ti seguivano, non per amore di te, ma per trarre di te. Anticamente le genti andavano cercando dell' amistà, ora cercano guadagno. Que' vecchi, che tu lufingavi, e fervivi, per avere il loro retaggio, muteranno il teffamento, e faranno reda un altro. Penía qual vale meglio, o abbandonare te medefimo. o alcuna delle cofe tue . Piacesse a Dio, che tu sossi invecchiato in pace in casa tua, secondo l'uso de' tuoi naturali, e la fortuna non t'avesse messo in alto. Ma la tua prodezza, c avacciata buona fortuna t' ha troppo messo innanzi, e allungatoti dalla buona, esalutevole vita, e hatti fatto procuratore, e maestro di

ftrana contrada, dandoti sempre speranza d'avanzarti. Di questa procuragione verra' tu a maggiore usficio, e dell' uno entrerai nell' altro. Se tu aspetti di mettet fine alle tue cupidigie per questo modo, giammai non avrai tempo. Egli avviene delle cupidigie, come dell' ordine, e del processo della vita dell' uomo, che dopo la fanciullezza viene la giovanezza, edopo la giovinezza la vecchiezza, e per questo modo l' una cupidigia nasce dalla fine dell' altra. Tu se' entrato in tal vita, che giammai per se non ti farà fine di cattività, e di servitudine. E se' di sott' il giogo, che tu hai tanto portato, che tutt' il collo t' ha logoro. Meglio è attagliarlo una volta, che starvi sempre sotto. Se tu torni a vita quieta, benchè tu abbi meno, tu viverai meglio, e starzi pieno. Ma ora l' abbondanza delle cofe, che tu hai, non ti può empiere, ne faziare. Qual di queste cose ami tu più, o avere abbondanza delle cofe, e sempre stare affamato, o averne diferto, e sempre stare sazio. Ricchezza, e prosperità di questo mondo, si è cosa desiderosa, e desiderata dalla gente. In fin' a tanto, che tu non basterai a te medesimo, tu non potrai bastare ad altrui. Se tu vuo fapere in che modo tu ne puoi ufcire, penfa quante cofe tu ha' già fatto per guadagnare danari, e quanto ti fe' affannato per acquistare onore. E' ti conviene fare, e provare alcuna cosa per avere riposo. E se tu non farai questo, e' ti converrà invecchiare nella noja, e nella follecitudine di quefte tue procuragioni, e d'altri uffici, che dentro alla Città di Roma ti faranno commessi, e sempre viverai in novello romore, e mormorio, de'quali in neun modo potrai uscire. Tu ti vorresti volentieri riposare, se la tua ventura ti lasciasse. E che farà, se tu la lasci ancora più crescere? I' ti dico, che quant' ella più crefcerà, tanta pena avrai più, e viverai in maggiore sospetto. lo ti voglio raccontare qui una parola detta per un grand' uomo di Roma, chiamato Mecenas, il quale era Cancegliere d'Ottaviano Imperadore, avendo lungamente quella tempeltofa vita ufata, egli diffe, che quanto l' uomo più monta in grandezza, e in dignità, tanto più vive in maggiore tempelta d' animo, e in maggiore sospetto. Pregi tu tant'alcana altezza, che tu vogli così poter parlare, come fec' egli? E' fu molt' ingegnoso, e bel parlatore, e fu Romano, grand' elempro avrebbe dato, fe le prosperitadi non l' avestero guafto. Questo t' avverrà se non ti guardi, e se non fai per tempo , quelche vuoli far tardi. I' posso esser cheto da te, dovendoti tenere contento di quello, che detto è, e fe no 'l fai, i' ti dirò un'altra parola d'Epieuro. E' difie, che l'nomo dee riut-

piurtofto pensare con cu' e' mangia, e bee, ch' a quello . ch' e' mangia, e bee, perocche mangiare fanza fuo amico, fi è vita di lupo. Questo t' avverrà, se tu non ti parti delle sollecitudini, e dieti a vita quieta. E fe non te ne parti, coloro mangieranno teco, che ti faluteranno, e lufinghe anno. L' nomo affediato da' fuoi beni, non ha in fe maggior male, che credere, che coloro fieno fuoi amici, de' quali e' non è, efe giudica i fuoi beni efficaci, e da acquistare, e renere gli amici, conciossiacolach' alcuni sono, che tanto più odiano, quanto più debbon dare, perocchè colui, ch' accatta piccola quantità, diventa debitore, ma colui, che l' accatta grande, diventa nemico. Questo, com' addiviene, ch'il ben fare non fa amico? Certo fi fa, quand' e' s' alloga a buon' uomo. E però l' uomo, che dà, de' por mente a cui. Dunque in questo mezzo, che tu peni a essere a te medesimo, seguira questo configlio, che l' nomo dee più por mente, chi è colui, che riceve, ch'a quello, ch'e'riceve.

# Si vales & te dignum putas &c.

# PISTOLA XX.

E tu fe' favio, e reputiti degno d' effer franco, e libero in ma alcun tempo, ve effere a te medelimo, iome n'il egro, perocchè quefto far mis gloria, traendoti di quellegro, perocchè quefto far mis gloria, traendoti di quellegro, perocchè quefto far mis gloria, traendoti di quelle de la qual cofa ti conforto priego, che ti flud d'apprendere filosfosi quanto puoi, che ti dud d'apprendere filosfosi quanto puoi, che ti de megliorato, uno folamente per parole, ma per opere, e per fermente, e pruova fe tu la rappeto, e que que detti mon e per menonanza di cupidigia. Conferma i tuo' detti mon anzi al popopo, per gloria del loro parlare, e altre quel di monanzi al popopo per gloria del loro parlare, e altre quel di monanzi el rengono i giovani ficioperati, e oziofi, difuvamore che ritegnoni giovani ficioperati, e oziofi, difuvamore di filosfosi infegna ben fare, non parlare bello. E ancora cidomanda quefto, che ciafcun viva a fia legge, e che la vita mon da quefto, che ciafcun viva a fia legge, e che la vita mon

fia d'verfa delle parole, e che l' uom fia in ognituogo, d'un modo, e iguale a fe medefimo, e questo è il maggiore fegnale, e'i maggiore ufficio di filosofia. Certo i' credo, che poche genti potranno fare questo. Ma nondimeno alcuni il potranno fare, benche queste cose sieno grandi, e gravi. E io non dico, che l' uom vada fempre d'un modo; ma per una via. Dunque pon mente, se il tuo vestimento, e 'l tuo a'bergo s' acordano infieme, e fe tu fe' liberale, e largo verso te, e scarso vers' altrui, e se tu mangi temperatamente, edificando cate oltraggio smente. Piglia una regola, alla quale tu vogli fempre vivere, e a quella addiriza fempre tutta la vita tua. Questa diversirà è vizio, e segno d'animo vano, e sanza fermezza, e sanza suo tenore. l' ti dirò onde vengono queste disfimiglianze de' configli, e quest' incostanze. Neun uomo si propone quello, che voglia, e benchi il proponga, non perlevera, ma passa oltre, e non solamente muta suo proposito, ma torna addietro, e rabbraccia quello, ch' egli avea condannato. Dunque acciocch' i' lasci tutte le diffinizioni antiche della fapienza, e volendo abbracciare tutto l' ordine della vita dell' uomo, i' mi posto tener contento di questo. Che cos' è fapienza? Sapienza fi è, voler tempre una medefima cofa, con questa ginnta, che quel, che tu vorrai, sia diritto. E però gli nomini non fanno quelche vogliono, fe non nel punto, ch'egli il vogliono. Ma neuno ha diterminato del tutto quelche vuole, diversificando sempre la sua volontà, e 'l suo giudicio. E molt' altri sono, che menano la lor vita, quasi gabbando. Dunque persevera in quello, che tu hai cominciato, e forse, che tu ne verrai a sovrana perfezione, o a tale, che tu conoscerai. che ella non farà ancora fovrana. Se tu di': che farà della mia famiglia, e de' miei beni? io ti rispondo, questa compagnia. quando tu ti rimarrai di pascerla, ella pascerà te, e quelche tu non puoi faper per te, tu'l faprai per lo bene, che ti farà povertà, perocch' ella riterrà i veri, e fermi amici, e coloro fi partiranno, che non feguitavan te, ma la loro utilità. E di vero, ella de' effer' amata per questo folamente, ch' ella feuopre que' che t'amano, ma dimmi, quando verrà quel dì, che nenn menta per onorarti? E però voglio, che dirizzi i penfieri a questo, e aquesto intendi, e questo desidera, che tu ti tenghi contento di te, e de' beni, che di te naicono, e queta a Dio tutt' altri voleri, boti, e defiderj. Neuna ventura può effere più proffima, che recarsi a piccole cole, onde tu non possi cadere. E acciocche vi sii più volonteroto, in questo farà il tributo della presente pistola. Epicuro disse, che la parola, che comanda, che l'uomo de'amare povertà, è di maggiore pregio, e di maggiore autorità, giacendo, e vestendo poveramente, perocch' egli, non folamente comanda. ma pruova. Dunque, che farà questo? può l' uomo, spregiare le ricchezze, che gli sono apparecchiate? certo sì. Colui è di grand' animo, che veggendos' intorno le ricchezze apparecchiate, ed essendosi molto maravigliato, ch' elle sieno venute a lui, egli se ne fa beffe, e mentofto le vuol sentire, ch'udire, ch' elle fien fue. Gran cofa è all' uomo, non corromperfi per compagnia di ricchezze, ma fostenersi. Di grand' animo è colui, che nelle ricchezze è povero. Ma tu di': po' non fo come costui, ch' è ricco, potrà fostenere povertà, e io non fo com' Epicuro si porterà, e com' egli spregierà le ricchezze, s' elle li pervengono tra le mani? E però nell' un fatto, e nell' altro l' uomo dee por mente all' animo, se quello ricco ama povertà, o se quel povero non si cura di ricchezza. Dunque piccola cos' è usare povero letto, e povero vestimento, facendolo per necessità, perocche si vuol fare di propria, e buona volontà. Ancora ti dico, che gran bontà è il non affrettarfi a ciò, ficcome a cofa migliore d'alcun' altra, ma apparecchiarfi a fofferirla, fe bilogno farà, ficcome a cofa, non folamente leggiere, ma gioiosa, venendovi fornito, e deliberato lungo tempo dinanzi, perocch' ella ha una proprietà, fanza la quale neuna cosa può essere gioiosa, e quest' è securtà. I' credo. che gli è di necessità far quello, che molti grand' nomini hanno spesso fatto, secondo ch' altre volte ho scritto, cioè mettere in mezzo alquanti dì, ne'quali noi c' efercitiamo colla povertà immaginandola, ficchè quando vi veniffimo noi, la potessimo meglio sostenere. E questo, tanto più dobbiam fare. quanto più fiamo involti ne' diletti, giudicando tutte le cofe effere gravi a fostenere. Noi dobbiamo destare, e fare attento l'animo nostro, e confortandolo, dargli a 'ntendere, che natura, c' ha molte poche cose largite, e stabilite. Neuno è ricco, quand'e' nasce. A ciascuno è comandato, che sia contento d'un povero panno, nel quale e' sia inviluppato. E di cotanto povero cominciamento la nostra cupidigia è tanto cresciuta, che noi non ci tegnamo contenti d' un reame.

Explicit secundus .



#### INCIPIT TERTIUS.

Cum istis tibi esse negotium judicas &c.

#### PISTOLA XXI.

U mi scrivi, c' haia fare con coloro, de' quali tu m' hai altre volte scritto, na tu hai a
fare teco massimamente, e te improci, e tormenti. Tu non sai, che tu ti vogli. Tu lodi più le cose oneste, che tu non le seguiti.
Tu conosci dove la beatitudine sta, ma tu
non v' osi andare. E questo c'avviene, pecchè
tu tieni di gran yaluta queste cose, che tu

dei abbandonare. E quando tu ti se' diliberato, e ordinato di passare a quella securtà, tu se' ritenuto dalla bellezza di queta, la quale tu dei lasciare, siccome tu dovessi cadere in lordura, e in viltà. Amico mio Lucillo, tu erri, peracchè colui, che paffa da questa vita, a quella non iscende, ma monta. Tale differenza è tra questa vita, e quella, chente è tra chiarezza, e lume naturale. Il lume naturale ha certo. e proprio nascimento, ma la chiarezza è allumata dell' altrui lume, e luce per l'altrui grazia, e se alcuna cosa le s' oppone, ella fa ombra, e groffa, ma il lume naturale luce da fe medesimo, ed è chiarissimo. Lo studio tuo ti farà chiaro, e nobile. I' ti dirò un esempro d' Epicuro, che diffe a un suo amico chiamato Idomeneo, il quale volea ritrarre da questa vita dilettevole, e vana, e dirizarlo alla vera, e flabile gloria, il quale I domeneo era infaccendato d'alta, e di gran cofe. Se tu, dis' egli, vai caendo gloria, queste mie pistole la ti daranno maggiore, che tutte quelle cofe, che tu procacci, e per le quali tu fe' onorato. Di certo e' difle vero, perocchè Idomeneo non farebbe conofciuto, s' Epicirro non l' avelle mello ne' fuoi feritti. Tutti i Signori, a' quali idomeneo fervia, per effere nominato, fono dimenticati. Attico ancora è nomato, perchè Tullio ne fece menzione. E già non gli farebbero valuti i suoi generi, Agrippa, e Tiberio, nè Drusio Cefare fuo nepote, che furon molto grandi, che farebbe dimen-

menticato, se Tullio non l'avesse ricordato. Ancora verrà tempo, che la maggior parte di noi si dimenticherà. E pochi fieno, che per loro ingegno fien quafi conosciuti, con tutto che finalmente la memoria di tutti tornerà a neente. Io prometto a te quel, ch' Epicuro potè promettere al suo amico. I' avrò questa grazia da coloro, che verranno dop' a noi. I' posso mettere meco alcuni nomi, i quali duretanno più che gli altri. Vergilio promisse perpetua memoria a due compagni, e fecelo, conciofiacofachè, quanto Roma durerà, faranno ricordati. Coloro, che fono stat' alti fott' ad alcuno Principe. furon nominati, quant'egli vivetrero, e appresso la morte loro tosto furon dimenticati. Ma 'l nome del filosofo cresce dopo la morte sua, e sempre dura, e con lui insieme tutte le cofe, di ch'egli ha parlato ne' suoi scritti. Idomeneo m' assolverà di questa pistola verso te. Alui scriss' Epicuro questa nobile sentenza, per la quale egl' il conforta, e configlia, che non faccia Epitocleo ricco al modo, che glialtri arricchifcono. Se tu vogli, diffe Epicuro, fare ricco Epitocleo, non gli conviene accrescere monera, ma menomare cupidigia. Questa sentenza è sì aperta, che non è di necessità di dichiararla. Di questo t' ammonisco, che tu non creda, che questo sia detto folo per la ricchezza, perocchè di qualunque cofa l' nomo la dica, ella vartà altrettanto. Se tu vuo fare Epitocleo onesto, non gli conviene accrefcerli onore, ma menomare cupidigia. Se tu vuogli, ch' Epitocleo sia in perpetui diletti, non gli conviene crescere dilizie, ma menomare cupidigia. Se tu vuogli Epitocleo invecchiare, ed empiergli la vita fua, non gli accrescere gli anni, ma menomagli cupidigia. Già sia cosa, ch' Epicuro dicesse quette parole, elle non son pur sue, anzi son comuni. E' mi pare, che si de' fare in filolofia, come si fa nel Senato, quando si de' dare sentenzia d'alcuna cosa. l' odo quello . che ciascun dice, e di catuno detto piglio quello, che mi pare, e del rimanente non mi curo. Io racconto più volentieri le fentenze d'Epicaro, perch'elle fi recano a una parola. E' diffe, che diletto è fovranbene. M' acciocche coloro, che rifuggono a lui con isperanza di coprire i vizi loro sotto l' ombra di questa parola, sappiano, che ove che l' uom vada, o stea, e' dee vivere onestamente. Quand' e' troveranno il piccolo cortile, e orticello d'Epicuro, e leggeranno la fcritta, che ve fcritt' entro, che dice: ofte qui fara'tu ben' albergato ad agio, quì è il diletto, ch è sovran bene ; l'albergatore di questo luogo è apparecchiato, umano, cortete, e di buon' aere, ma e' non ti darà altre vivande, che di quelle,

ch' egli un per fe, e questo si è, un poco di farinata, o di stava, e dell' acqua al bere, e poi ti domanderà, se un se s'ato ben' ad agio. Questo non ti muove, ne accende la fame, anzi la spegne, e-n onti di colo d'accendere la sette mu di spogne, en nonti di colo d'accendere la sette mu di spogne, en la considera con rimedio naturale, e piacevole, e poi dirà sin questo distetto son' sio invecchiato. Io parto teco de' defideri, che non ricevono consolazione, e' quali fi convien dare alcuna cola, acciocchè cessino. Non di quelli disordinati, che si posi sono prolungare, gastigare, e, spegnere. Una costa ti ricordo, che questo diletto naturale non e di necessità. A lui non se' tu centuto di dare, e se tugli dai alcuna così, quest'è di tuo volere. Ma il ventre non può l'uomo contentare, perocchè uon accolta comandamento, anzi grida, e domanda ala mangiare. Ma l'uomo li può soddisfare di poco, se tu gli dai quelche dei, non quesche tu poi.

Jam intelligis educendum te ese &c.

## PISTOLA XXII.

"U intendi, e conosci, che ti conviene uscire di quest' occupazioni, belle, e malvagie, e domandi come ru il potrai fare. Alcune cose sono, che non si posfono infegnare, nè mostrare fanza la presenza. Il medico non può mostrare all' infermo per la lettera, l' ora del mangiare, e' conviene, che sia presente, e toccargli il polso. Un proverbio antico, dice, ch' il campione piglia configlio, puch' egli è entrato in campo per combattere, perocchè riguarda al vifo, e a' fembianti, e al chinarfi, e al menare delle mani, che fa il nemico, e indi prende configlio di quelche a lui convien fare. L' uomo può scrivere sommariamente quelche far si conviene. Così fatto consiglio si può dare non solamente a que' che non fono presenti, ma a coloro, che son' avvenire. Ma neun'uomo può configliare da lungi, a qual'ora, nè in che modo si debba fare. E' si conviene deliberare il configlio coll' opera medefima, e convienfi non folamente effere presente, ma volonterolo, e sollicito, che la stagione, e'lpunto non paffi, e a questo de' tu por mente. E poiche vedi il tempo, prendilo, e mettivi tutto il tuo podere, e follecitudine, acciocche ti tragghi di quest' offici, e intendi sopra ciò il giudicio mio. I' vo' che tu abbandoni questo modo di vivere, o la vita. Ma a far ciò ti conviene andare bellamente, e dolcemente, ficchè 'l nodo, che tu hai avviluppato fi sciolga, ma non fi rompa, e se non c'è modo di scioglierlo, spezzalo. E' non è alcun nomo tanto paurofo, ch' egli ami più stare sempre pendente, che cadere una volta. E in questo mezzo non t' impacciare più, baffinti le faccende in che tu se' entraro, o venute alle mani, secondo il tu' dire, perocchè se t' impacci più, tu non avrai veruna (cufa, e parrà manifestamente, che queste faccende non ti sieno cadute tra le mani, anzi l' abbi procacciate, e quelche fi fuol dire, farà falfo, io non poss' altro, e bench' io non voglia, sì 'l mi convien pur fare mal mi' grado. E' non è alcun' uomo a cu' convenga per forza seguire la prosperità, e andarle dietro correndo. E se alcuno non vuole biasimare il seguitare della prosperità, nè dirle contro, tengas' almeno d' andarle sempre dietro. Non ti crucciare s' io non folamente vengo a configliarti . ma meni meco altri più favi di me, co' quali io medefimo mi configlio, quand' io abbia alcuna cos' a deliberare. Una pistola scrive Epicuro a Idomeneo, ch' appartiene a questa materia, nella quale egl' il priega, che fi fugga quant' e' può, anzi che maggiore forza gli fopravvenga, che 'l tenga per forza, e tolgagli il podere del partirsene. E nondimeno e' disse poi, che l'uomo non dee neuna cofa provare, le non a tempo convenevole. Ma quando farà venuto il tempo, che tu avrai lungamente attelo, allora tu der levarti fulo in piè, e ftudiarti, perocchè chi pensa di fuggire, non de' essere sonnacchioso "Ancor diffe, che lo 'nipaccio non farà già di tanto pericolo, che l' nomo non polla campare, e gingnere a falvamento. Se non s' affretta, e le non s' appignice quando farà il tempo. Non penfare d' avere fopra ciò la tentenza degli Stoici, perocchè fon più avvifati, che forti, e l' nomo non gli può riprendere di follia. Tu aspetti forle, che ti dicano, ch'egli è vituperosa cola rifintare il fascio, che l' nomo medesimo s' ha caricato, anzi dee l'uomo combattere, e affaticarfi coll'ufficio, poch' e' l' ha ricevuto, perocchè colui non è valent' nomo, che rifiuta la fatica. Quest'è vero, se per la faccenda, e'ne cresce l'animo, e il vigore. Queste cole ti faranno dette, se tu t'affatichi in cofe degne di buon' nomo, e ch'abb an'alcun ntile di vertù. Ma per l'altra cagione il savio non s'assatica di caricarfi

carfi di travaglio lordo, e vituperofo, e non farà nelle faccende, per cagione di faccende. Egli non farà come coloro. che fofferan pene, e tempesta per le cose vane, nelle quali et si son' impacciati. Ma quando e' conoicerà, che queste son gravi, periculofe, e non certe, e si riterrà bellamente sanza volgere il doffo, recandofi pienamente al ficuro. Leggier cofa ti fare a partirti dall' occupazioni, fe tu spregi, e tieni per wile, quello ch'all' occupazioni dà pregio. Questo è l'utile, che l'uomone cred' avere, quest'è quelche c' impaccia, e tienvici, che tu di': lascerò io quello di ch' io ho così grande spesanza? partiromm' io dal guadagno, quand'egli è il tempo di farlo? andrò io folo per la terra fanza compagnia? Queste fon le cose, dalle quali le genti si partono malvolentieri, amand' il pagamento delle miferie, elle mis' odiano, e lamentanfi della cupidigia, come colui, che si biasima, e duole dell' amica sua. E se tu ragguardi bene la volontà loro, egli non l'odiano, anzi litigano. Se tu cerchi bene la 'ntenzione di coloro, che si lamentano, e dolgono diquel ch' egli hanno defiderato, e' dicono di partirii dalle cofe, fanza le quali e' non possono durare, tu troverai, ch' e' riftanno volonterofamente nella cola, la quale e' dicono, che gli grava, e che non postono sofferire. Lucil mio, egli è così, pochi fon quelli, che sieno tenuti dalla servitudine, e affai quelli, che tengon lei. Se tu vuogli diliberare di questo servigio, volendo libertà in buona sede, essendo questo quelche tu va' caendo, secondo il tu' dire, e' non ti bilogna di chiedere configlio, nè ajuto, perocchè tutti i favi lo ti diranno, e conforteranno di farlo. Ma fe per paura tu ti discordi da questo, pensando di quesche tu portera' teco, e de' danari, che ti rimarranno per vivere in ripofo fanza guadagnarne, tu non ulcirai giammai di cattività, perocchè ti convien fare come coloro, che fono nella nave, che rompe in alto mare, che ciascun si getta al notare, per campare, fanza caricarfi d' alcuna cofa, ma tutto ignudo esce dalla nave per iscampare. Diliberati di questo pessimo servaggio coll' ajuto di Dio, ch'a questo ri sarà savorevole, e benigno. Ma non nella maniera, ch' egli è frato di buon' aere a coloro, a' quali egli ha acconfentito la prosperità fallace della fortuna. Ma egli è scusato, perchè l' hanno desiderata, e voluta. I' volea qui ferrare la mia pistola, ma io la fostenni, perch' ella ti rechi alcuna folenne, e notabile parola, la quale i' prendo da Epicuro. E' diffe, che ciascuno si parte di questa vita, siccome e' ci fosse pur ora entrato. Piglia qual tu vuogli , giovane, mezzano, e vecchio, tu non ne troverai alcuno, che fap-

pia vivere, e che non tema la morte. Neun' uomo è, ch'abbia fatt' elcuna cofa, perocche noi abbiamo la nostra vita tempre prolungata al tempo, ch' ha avvenire. Neuna cola mi diletta, tant' in questa parola, quanto il rimproverare, eriprendere i vecchi di fanciullezza . Dice Epicuro, che neun' uomo fi parce di questa vita in altro modo, che c' entrafie. Ma quest' è falfo, perocchè noi ce ne partiamo peggiori, che noi non c'entriamo, e questo è per nostro vizio, non per colpa di natura. Ma ella fi dee dolere di noi, e può dire: io vigenerai fanza cupidigia, fanza paura, fanza malvagia religione, fanza dislealtà, e fanza gli altri vizi , partitevi di questa vita , come voi c' entrafte. Colui è perfettamente savio, che muore secu-ramente come nacque. Ma no altri quando vegnamo al pericolo, allora tremiamo, e lagrimiamo per la gran paura, fanz' alcuna utilità. Molto vituperofa cos' è essere sollecito, e pauroso nel cominciamento della securtà. La cagione di questo male si è, che noi fiam voti d'ogni bene, e fiamo in pensieri, e in angofcia della noftra vica, la quale noi non abbiamo ben usata, nè ben messa una sola ora, anzi è trapassata, e suggita delle nostre mani, perocchè neun' uomo si sforza di ben vivere, ma di lungamente vivere, possendo ogn' uomo ben vivere, ma non lungamente vivere.

## Putas me tibi scripturum &c.

### PISTOLA XXIII.

U penfi, ch' io i icriva, come io chbi buou vemo perché fu brieve, e temperato, e come il temponovello è nojofo, e come e' va a ritrofo, perocch' il freddo, che doveva ellere d' intermo, è prolungato infino al tempo nuovo, quand' e' fi dovea remperare, e altre truffe, che danno materia di dire, a' gracidatori. Anzi ii forio alcuna cofa, che polia effere utile a te, e a me. l' non fo qual' altra cofa quefta fia, fe non ch' i' ti conforto, e como forterò, che u abbi buona mente, e 'l' fondamento fuo fi è, il non rallegrafi delle cofe vane. I' t' ito detto, che quefto è il non rallegrafi delle cofe vane.

il fondamento; ma i'posso dire, che questo è la somma, ela perfezione sua. Colui è venuto a perfezione, il quale sa di che si dee allegrare, e che la sua beatitudine non ha messo in altrui forza. Colui è follecito, e fanza certezza di se medesimo, che sempre vive a speranza, con tutto che quello, ch' egli speri , sia agevole , e presto ad avere , e che la sua speranza non gli fallifca giamniai. Ma tu fopra tutte le cos' intendi ad apparare ad avere allegrezza. Non credere, ch' io ti voglia torre i tuoi diletti , perch' i' ti tolga queste cose di fortuna , e perch' io ti comando, che tu schifi speranza, ch' è cosa cotanto dolce, e dilettevole, ma io non gli ti tolgo, lanzi ti tolgo il contradio I' voglio, che tu si' fempre allegro, e che la tua allegrezza non si parta di casa tua, e così farà ella, se ella è dentro a te medesimo. L'altre allegrezze non empiono l'animo, elle rifchiarano un poco il vifo, e fono vane. Forfe , che tu credi , che colui , che ride fiz allegro : L' animo dee effere allegro con fecurtà, e formoprato fopra tutte l' altre cofe. Credimi, che la verace allegrezza è cofa forte, e vertuofa. Non credere, ch' alcuno di quefti delicati, che parlan col viso allegro, spregi la morte, e apra la porta alla po-vertà, e tenga le sue volontadi sotto freno, e possa sosserire un poca di pena. Ma colui, che queste cose pensa, e sforzafi fare, si è in grand' allegrezza, ma poco lusinghevole. I' voglio, che tu ftei in quest' allegrezza, ed ella, poiche tu avrai perfettamente trovato, ond' ella viene, non ti fallirà giammai. La vena del vile metallo si truova fanza fare profonda cava, ma quella del gran pregio è profonda, e quanto più fi cava addentro, tanto più si truova. Queste cose di che la gente s' allegra , hanno gioja fottile , e vana , e tutte gioje trovate 11011 hanno punto di fondamento. Ma la gioja di ch' io ti favello, e alla quale i' mi sforzo di menarti, è ferma, e dura? bile, ed è dentro, e riempie l'animo. Dunque fa la cofa, che folamente ti può fare benavventurato, leva, e spregia tutte queste cose, che risplendono di fuori, e che son promesse d' altrui. E d' altra parte penía, e ragguarda al verace bene, e rallegrati del tuo propio. Questo propio, qual'è? certo tu medefimo, e la miglior parte di te. Il noftro corpo, benchè noi non possiam fare neente sanza lui, non dobbiam noi molto pregiare, ma dobbiallo tenere per cosa necessaria di non gran valuta, perocchè ci amminiffra, e dà diletti brievi, e da penterfene, e tornano a tormento, e a dolore, fe non attemperati, e recati a misura, con grande studio. Ma egli è grave cofa ad avere mifura in quella cofa, che l' uom crede, che fia buona. Il defiderio del buon uomo è ficuro, perocch' egli è di buona conscienza, d'onesto consiglio, di dirette opere, di dispregiamento di fortuna, e di vita piacevole, e continuamente menata per un ordine, perocche coloro, e che passano d' un proponimento in un altro, e a dire più proprio, che fon quali tospinti, essendo sempre mutabili, e in pendente, non postono avere neuna cosa certa, nè durabile. Poche genti sono, che dieno ordine con configlio alla lor vita, e al loro itato. Gli altri fono menati come le cofe, che ne vanno per l' acqua corrente, delle quali alcune mena l' onda bellamente. alcune fortemente, alcune veguendo meno il corio dell' acqua mena alla proda, eivile pone, e alcune ne porta per forza al mare. E perciò dobbiam noi por mentea sciegliere quelche noi vogliamo, e in quello perseverare. Egli è oggimai tempo d' effere cheto da te, di ciò, ch' i' ti debbo in questa pistola, e però i' ti racconterò una parola d' Epicuro, che difse cusì: egli è rojosa cosa sempre cominciare la sua vita. Quella parola s' intenderà forse meglio in quest' altro modo. Mal vivono quelli, che sempre cominciano a vivere. Forse, che ti pare, che questa parola si vuole dichiarare, e io il farò ; questo s' intende , che la lor vita non vien mai a perfezione. E colui, che ora comincia a vivere, non può essere apparecchiato alla morte. Dunque isforzianci d'aoperare, acciocchè noi possiamo estere assai vivuti. Neun nomo pensa a questo, il quale massimamente ordisce la vita sua. E non credere, che sien pochi coloro, che sono di questa maniera, e' fon tutti, o la maggior parte. Alcuni fono, che cominciano a vivere, quando e' debbono finire la vita. Se timaravigli di questo, i' ti dirò cosa da farti più maravigliare. Alcuni sono, ch' hanno lasciato il vivere, prima, ch' egli avessero cominciato.



Sel

## Sollicitum te effe scribis &c.

#### PISTOLA XXIV.

U mi ferivi, che fe' follicito, e in paura del peticolo, del quale il nimico tuo ti minaccia, e credi. ch' i' ti conforti , che speri sempre miglior cose , perchè non è utilità attrarre il male a fe, e tormenearfi anzi tempo del male, ch'affa' tofto farà a fofferire, quand' e' farà venuto, e perdere il tempo prefente, per la paura di quelch' ha avvenire - Sanza fallo egli è gran follia artriftirfi nel presente, benchè l'uomo aspetti la cagione in alcun tempo, ma i' ti menero per l' altra via. Se tu vuogli liberarti di tutte sollecitudini, e paure, pensa, e immagina, che tutto quello, che tu dubiti, che t'avvegna, di certo t'avvertà. Se tu penfi, che male questo è, e stimi, e misuri la tua paura, tu intenderai veramente, che quelche tu temi non è grave cosa, e non può durare lungamente. E non t'è bisogno di cercare troppo per gliassempri, per li quali tu ti possi confermare in questo, perocchè tutta l'età passata gli ci ha lasciati. In qualunque parte delle Storie tu metterai la memoria, avvenute a Roma, o in altra parte, tu troversianimi, che pervennero a grand' utilità di vertù, e a gran bene, o che ne fecero tutto loro podere di pervenirvi. Se tu se' condannato, che ti può peggio avvenire, ch' effere in prigione, o in bando? L' uomo non può peggio fare all' uomo, che tormentar-lo, o giudicarlo a morte. Tutte queste cose pensa nel tuo animo. Poi ti ricordi di coloro, che tutte le spregiarono, i quali l'uomo non ha a cercare, ma a scegliere, perocche troppi fono. Rutilio un gran Cittadino di Roma fu condennato a torto, egli il sofferse pazientemente senza gravarii, falvo, perchè fu condannato a torto. E Metello fu enche condannato, e messo in bando, e sosfersel sì coraggiosamente. Rutilio il foffetse, non solamente coraggiosamente, ma volentieri. Metello fu ribandito, e tornò per utile dell' Imperio di Roma. Ma Rutilio non volle tornare pregandolne Silla affai, al quale neuno ofava contraddire a quel tempo Socrates disputò nella prigione, sanza voleme uscire, essendogli promesso di camparlo. E questo fec' egli per torre alla gente la paura di due cofe,

cofe, che fopra tutte l'altre son tenute paurose, e queste sono la morte, e la prigione. Scevolamife la propria mano nel fuoco. Grave cos' è essere arso, ma più grave cosa è arderfi e' medefimo. Tu vedi , che Scevola, che non fu filosofo, nè ammaestrato contro alla morte, nè contro a' dolori, ma folo per buona disciplina di cavalleria condannò se medesimo, e sece vendetta del suo fallo, volendo uccidere il nimico fuo. E' tenne tanto la mano nel fuoco, che turn arfe, che 'l nimico medefimo comandò, che il fuoco fosse levato. Scevola poteva in quella guerra fare alcuna cofa, per la quale egli avrebbe avuto migliore avventura, ma e' non potea far cofa, nella quale e' mostrasse maggiore animo. Ragguarda dunque come l' uomo vertuoso è più coraggiolo a lofferire i mali, e' pericoli, che non è l'altrui crudeltà a mal fare. Porfena perdonò a Scevola più leggiermente, avendo voluto ucciderlo, che Scevola non fece a fe medesimo, perchè fallì d' uccidere Portena. Tu mi dirai, che tutte le scuole son piene di queste favole. Ancora quando verrai a ipregiare la morte, tu mi conterai di Catone. E perchè nò? L' ultima notte della vita sua, e' lesse in un libro di Plato, che parlava dell' immortaliaà dell' anima, e puofe la spada al capezzale del letto, e in quella ultima ora, e' s' apparecchiò questi due remedi, l'un fu, che volea morire, e l' altro fa , com' egli potetle morire . E poich' egli ebbe ordinate le cose sue il meglio, che potè in tal caso, egli si diliberò di fare, che neun uomo si potelle vantate della morte, nè della vita di Catone. E tegnendo in mano la spada ignuda , colla quale infino a quell' ora, e' non avea offeso a neuno; fortuna, dies' egli, tu ha' fatto neente, che sempre mi se' ftata contradia. I' mi fono travagliato infino al di d' oggi, non per me, ma per lo comune di Roma, e per difendere la fua libertà, e fommi combattuto, e affaticato con gran pena, non iolamente per esfere franco, ma per potere vivere tra' franchi, Ora, po'che Cefare ha tutto vinto, e non vale alcun configlio, e franchezza, e liberti è perduta, tempo è, che Catone fi riduca al ficuro. E dopo queste parole e' fi fedì colla spada per la corpo , e a quello romore corfe la fua famiglia , e legarli la fedita, ed egli il fofferse piacentemente tanto, che si partirono da lui. E come furono partiti, egli si sfatciò, e milse le mani nella fedita per farne uscire tutto 'l sangue, e non volle fare a poco insieme, ma cacció fuori il franco, e nobile spirito, che tutte potenzie avea spregiate, e tenute per vili. Il non ti do tanti essempri per esercitare il mio ingegno, maper confortarti contra quella cofa, la quale fopra tutte l' altre si assomiglia a cosa paurosa. E io ti conforterò più leggier. mente, s' i' ti mostrero, che molti, non solamente arditi, e. coraggiofi, ma codardi in altre cofe, hanno arditamente ispregiata la morte. E di questi su Scipio il suocero di Pompeo, che fu Capitano di quella medefima ofte, dove Catone s' era morto. Questo Scipio, essendo per fortuna arrivato in Afri-ca, e vedendo, che la nave ov' egli era, era presa da' nemici, egli si misse la spada per lo corpo, e domandando i ne-mici di lui, dicendo: ov' è lo 'mperadore? egli rispuose: lo 'mperadore è in buon punto. Questa parola il fece iguale a' fuoi antecessori, al buono Scipione, che conquisto Africa, e Cartagine, e agli altri, che tutti furon prodi, e valenti uomini. E falvò l'onore, e la gloria, ch' a quello parentado era destinato in Africa. Maggior cosa su vincere la morte, che Cartagine. Egli rispuose a' nemici, lo 'mperadore sta bene, perocchè non si convenia, che 'mperadore dovesse in altro modo morire, e maggiormente imperadore, fotto cui Catone era ftato coneffabile. I'non ti voglio al prefente recare a memoria tutte le ftorie antiche, nè tutti coloro, che coraggiofamente spregiarono la morte. Ragguarda a' tempi presenti, della luffuria, e della viltà de' quali noi ci dogliamo, tu troversi di tutte maniere genti, che sono liberati per morte di tutti i mali, in ch' eglierano. La morte è sì poco da temere, che per lo bene, che feguita di lei . l'uomo la dee scegliere sopra tutte l' altre cole, quando la necessità viene. Dunque non temere le minacce del nimico tuo, e con tutto che la tua conscienza ti dea gran fidanza, perchè molte cose hanno podere contra l' nomo fanza ragione, fempre abbia fperanza nel meglio, e nondimeno esfer presto a soffrire il peggio, ch' avvenire ti pud. E fonra tutte le cofe ti ricordi di penfare, e di giudicare la qualità di ciascuna cosa, sanz' entrare in dubbio per cosa vana; tu troverai, che queste cose, che le genti sì fortemente temono, non ha cofa, che da temer fia, falvo, che la paura folamente. Egli avviene a noi, come a' fanciulli, quando e' veggiono alcuni, con cui sieno costumati di trastullarsi, che metrendosi in capo alcuna cosa, che gli trassiguri, se ne spaventano. E' si conviene levare la vista di fuori, non solamente agli nomini, ma ancora all'altre cofe, e rendere la fua propia figura a ciascuna cosa. Perchè parla la paura? perchè mi mostri tu queste spade, e questo fuoco, e questi giustizieri. che sono apparacchiati a tormentarmi in molti modi? Leva tutte quelle cole, e l' altre mostre, che pajono paurofe, e non fono, fotto le quali tu fe' nafcofo, e le quali spaventana i folli, e' fanciulli. La morte è tal cosa, che molti servi hanno spregiata, e tenuta per vile. Perchè mi mostri tu questi rormenti di molte guile, che iono apparecchiati a cialcun membro per fe? comanda, che l' uom taccia ne' tormenti fanza lagtimare, perocchè così fente, e foffera grandi dolori, colui, ch' ha le gotte, e colui, ch' ha male stomaco per le vivande dilicate, ch'egli usa soperchievolmente, e la fanciulla quand ella partorifce. Il dolore è leggiere , potendolo sofferire, e non potendo, egli è brieve. Queste cose, che tu hai spesso udite, e dette, pensale, e pruovale per opera, se tu l'hai veramente udite, e dette, perocche (quelche ci fuole effere rimproverato) è troppo vituperofa cofa di trattare, e ufare le parole di filosofia sanza metterle in opera. Questo com' è ? se ti tu ora solamente avveduto, che la morte ti seguita, e lo sbandimento, e le pene, e 'l duolo? In questo nascestu. Penfiamo tattociò, che fure si può, siccome dovesse avvenire di certo. E i' credo, che tu ha' fatto quel, di ch' io t'ammonisco. Ma i' ti ricordo, che tu non sottometti l' animo ruo in questa sollecitudine, e pensiero, e paura, perch'egli ne 'ndebolirebbe, e verrebbe meno di vigore, quand' e' venisse alla pruova : Reca l' animo tuo dal fu' propio piato al comune , pensando, che 'l tu' corpo è debole, e mortale, e se non sentirà dolore per soperchio, che fatto gli sia, egl' il sentirà d' altra parte, perocch' e' diletti danno tormenti, e dolori. Il troppo mangiare di queste vivande dilicate, e dilettevoli, guasta lo stomaco, l'ebrezza indebolisce i nerbi, e fagli tremare, la luffuria genera le gotte ne' piedi, e nelle mani, e rattragli. S' io divento povero, io avrò gran compagnia. S' i' sarò sbandito, i' terrò, ch' i' fia nato nel luogo, ove i' farò cacciato. S' i' farò mesto in prigione, non me ne curo, perch' io vi fono stato lungamente, che la natura m' ha lungamente costretto in questo pesante corpo, che non è altro, che prigione dell' animo. S' io muojo, i' farò fuori di tutti i mali, e 'nfertadi, e farò fuori di paura di morte. I' non ti voglio raccontare qui la canzone degli Eppicuri, che dicono, che non è inferno, nè pene d' inferno. Delle due cose è l' una , o la morte consuma in tutto il corpo , e l' anima , o ella ci scevera da questo corpo così pelante, e diliberaci di questa pregione, nella quale noi fiamo rinchiufi . Se ella non ci confuma del turto, noi farem più ad agio, essendo tratti di questa prigione. S'ella ci confuma in tutto, noi faremo cheti, e spacciati del male, e del bene. l' ti voglio raccontare un ta' verfo, che tu hai feritto, che

che dice, ch' egli è visuperofa cofa altrimenti favellare, che quello, che l'uom fente, e crede, e maggior vergogna è altrimenti scrivere, che quello, che l'uom senze, e crede. E' mi ricorda, che tu ha alcuna volta trattato di questa altra masera, dicendo, che noi non giugnamo fubitamente alla morte, anzi andiamo a lei a poco infieme. Noi mojamo cisscun dì, perocch' alcuna parte di nostra vita c' è solta in questo punto. e per questo modo va, che quando noi cresciame, la nostra vita menoma. Noi aviam perduto la fanciullezza, poi lagiovanezza della noftra etade tutta è paffata infino a questo di d' oggi, e questo medesimo dipartiamo colla morte. Siccome la diretana gocciola, che esce della botte, non solamente la vota, ma tutto quello, che n' è uscito dinanzi, così l'ultima pra della nostra vica, nella quale noi finiamo, non fa la morte, ma ella fola la compie. Appresso questo su dicesti un verso, la fentenzia del quale fi è questa : La morte non viene da fezzo. ma quello, che conchinde la fine, fi chiama la morte, l'amo più, che tu legghi ne' tuoi detti medesimi, che nelle mie pistole, perocchè tu conoscera' chiaramente, che quello, che noi temiamo, non è folamente morte, ma è l'ultima parte della morte. Io ti mando il tributo, ch' io ti debbo, e mandolti di questa medesima matera, che abbiamo tra le mani-Enpicure riprende altrettanto coloro, che defiderano la morte, quanto coloro, che la temono. E' diffe, che gli è sciocchezza andare alla morte permoja, e difagio di vita, concioffiachè per mala maniera di vivere l' uomo sia condotto a tanto, che voglia andare correndo alla morte. E in un altro luogo diffe, che non è più sciocca cosa, che desiderare la morte, conciosfiacolache, per paura della morte, tu t'abbi farro penola la vita. E con quelte parole fi pofiono mettere queft' altre: ch' alcuni sono si folli, anzi si fuori del senno, che per pgura di morte, son constretti alla morte. Qualunque di queste fentenzie tu tratterai, ricordandole a te medefimo, ta confermerai l' animo tuo , o a fofferenza di vita , o di morte , o all' una, e altra. E perciò noi non dobbiamo essere ammoniti, e conformiti di non amare, nè odiare troppo la noftra vita, e di volere finirla, quando ragione vorrà, ma non follemente, perocchè l' nomo non dee feguire l' impeto dell' animo fopra al corío della vita. L' nomo coraggiolo, e favio, non dee fuggire della vita, ma uscirne bellamente. E sopra tutte le cose dobbiamo schisare quella cupidigia, che molti hanno presa cioè defiderio di morte, perocch' alcuna volta l' animo del nomo s' inchina a morire, e a volere morire così follemente, D 4 com'

com'all'altre cofe, e alcuna volta il coraggiolo, come 'l codardo. Il coraggiofo spregia la morte, e al codardo la vita ènojola, e grave. Ad alcuni viene un faziamento di vivere, come del far fempre una medefima cofa. Egli non hanno in odio la vita, anz' è loro in fastidio. E in questo spiacimento medefimo ci ammaestra la filosofia , quando noi diciamo, infin' a quando ci affaticheremo noi ad alcune medefime cole? Sempre ci conviene vegliare, e dormire, e fofferire, fame, fere, freddo, e caldo. Neuna cofa resta giammai, e tutte sono legate infieme, come s'elle fossero in una ruota. Elle fuggono, e cacciano, e vanno, e vengono. La notte caccia il di, e'l di caccia la notre. La fiate finisce nell' autunno, dopo l'autanno ne viene il verno, il quale è cacciato dalla primavera. Tutte le cose passano in questo modo, perchè tornino. I' pon fo, e non veggio neuna cosa di nuovo. Alcuni sono, che tengono, e giudicano, ch' il vivere sia, non solamente cosa gravofa, ma foperchievole, e fanza utilità.

## Quod ad duos amicos nostros pertinet &c.

## PISTOLA XXV.

'Ci conviene ire per diverse vie per correggere due un fini amici, però che vizi dell'uno, sono da refrenare, e quelli dell'altro, sono da sompere. Io non l'acheza. Ma tu dirai: credi tu poter renere sotto la tun cuche dottrina l'orfano di quarant ami? Ragguarda la sina cucla e sià è dura, suaza poteila menare, o ramunollire. Le ciò che cuche di cuche con così che vaglia, ma io amo più perdere la mia fatica, che fallire al mio dovere. L'u nom non si dee disperare di potere guerire colui, ch'è stato lungamente infermo, se pericere querire colui, ch'è stato lungamente infermo, se periceranto, ch'e geli nostre que de la sia time programa, e s'e geli sossimi onde cosò mal su grado. Dell'altro i' non ho gran sidanza, salvo peranto, ch'e geli ha vergogna si mal fare. Questa vergogna si dec autricare, e crescere, perocchè quant clla stata nell'ania.

mo suo, tanto si potrà aver di lui alcuna speranza. Con quel vecchio, di ch'io ti diffi di prima, fi vuole operare più morbidamente, e più temperatamente, acciocchè non cadeffe in disperazione, e ora è tempo di mettere mano in lui, poichè pare un poco ammendato, e ripolato, e questo ripolo da speranza agli altri, ma non a me, perocch' io aspetto, che' vizi ritornino con grand' ufura, de' quali i' fon certo, che fono un poco tratti addietro, ma non finiti. I' vi metterò follecitudine, e saprè se vi si può adoperare punto di bene. Fa', che tu fia constante, secondo, ch' ha' fatto infino al di d' oggi, e appiccola il tuo arnele, perocchè neuna di queste cose, che noi abbiamo è necessaria. Le ricchezze son preste, se noi torniamo alla legge della natura. Quelche c' è bisogno, o e' ci viene fauza alcuna provvedenza, o con poco di costo. La natura defidera pane, e acqua. Di questo non è alcun povero. E colui, ch'in queste cose conchiude il tuo desiderio, tenendosi contento, può contendere con Giove, e disputare della buona fortuna, fecondo, che disse Eppicuro, del quale io metterò alcuna parola in questa pistola. Egli disse: opera, e fa' tutte le cose, benchè tu siii solo, come in faresti s' alcuno ti yedesse. Grande utilità ti sarà ad avere alcuno guardiano, al quale tu ragguardi, credendo, che sempre sia presente a' tuoi pensieri. Ma più sarai da lodare, se tu vivi sempre. credendo effere veduto da alcuno buono uomo. Ma jo mi tengo contento eziandio di questo da te, se tutto quello, che tu fai, tu'l fai, ficcome alcuno ti vedesse farlo. Solitudine ti conforta a far tutto male. Quando t' avrai fatto tanto bene, che ru abbi vergogna di te medefimo, allora potrai tu stare fanza guardiano, in questo mezzo ti guarda per l' autorità d' alcuno buon uomo, ficcome fu Catone, o Scipione, o Lellio. E' non è al mondo uomo tanto dato a mal fare, che non fe ne rattenga, quando alcuno viene sopra lui. Quando tu sarai si perfetto, che tu non ardirai di far male tecomedefimo, allora i' ti darò parola, che ti parti dalla compagnia della gente, e tenghiti privatamente toco medelimo. E mailimamente ti raccogli in te medefimo, quando tu fe' costretto d' estere fra la gente. E' ti conviene diventare dissimigliante a molti, tanto, che poffi effere fecuramente teco medefimo . E' non è alcun uonio, al quale non fia più utile lo stare in compagnia, che folo. Quando tu farai buon uomo, piacevole, e temperato, allora potrai lasciare la compagnia. E 'n questo mezzo partiti da te medesimo, e vattene alla compagnia, perocchè quando tu se' folo, tu fe' più presso al mal' uomo. Mode :

## Modo dicebam tibi me effe senectutis &c.

### PISTOLA XXVI.

'Ti scriffi l' altr' jeri, ch' i' era presso a vecchiezza, ma io dubico d'averla paffata. Altro nome mi conviene trovare alla mia età, e ancora al corpo fi conviene altro vocabolo, e questo si è, non solamente vecchiezza, ma travecchiezza, perocchè vecchiezza è nome d' etade lassa, ma non firaccara. Io mi metto oggimai tra' vecchi, che fi chiamano decrepiti, e che son venuti al fine loro. Ben' è vero, ch' io ne rendo grazie a me medesimo in tua presenzia, di non fentirmi alcun male, nè oltraggio nell' animo, per la mia etade . con tutto ch' io il fenta si corpo . I vizi , e' toro uffici folamente fono invecchiati , ma l' animo è vigorofo , e allegro, per tanto, che non ha troppo a combattere, nè a lirigare col corpo. Egli è scaricato di gran parte del fascio, ch' egli avea, e fammi quistione della vecchiezza, dicendo, ch' egli è nel miglior punco della fu' erà, essendo questo il su' fiore. Confentiangli, e lascianlo rallegrare del su' bene . E' midiletta di penfare diligentemente in questa tranquillità, e in questo temperamento de' costumi, di quanto i' sia obbligato a sapienza , e di quanto alla mia etade ; e pensare sottilmente quali cofe i' non voglia fare, e quali i' non possa, perocch' i' son entro allegro, non possend' io far cosa, ch' io non dovrei volere fare, ficcome lufluriare, e fimiglianti cofe ree. L' nomo non fi dee dolere, non essendogli danno, se quella cosa è finito, la quale in alcun tempo dovea venir meno. Tu credi, che gran danno, e disagio, fia il venir meno, e a dire più propio, ftruggersi continuamente, perocche noi non siamo subitamente sospinti, ma tirati a poco insieme, che ciascun di ci toglie una parte della forza nostra. Neun fine è migliore, che quello , che si fa per risolvimento di natura , non perchè subito partimento di vita fia reo; ma perchè bellamente, è cola leggiere, e agevole. lo mi contengo ciascun dì, ficcome e' folle quello, che dovesse dar fentenzia di tutta la vita mia, dicendo a me medefimo, i' non ho ancora fatto alcuna cofa per opere, nè per parole. Queste pruove dell' animo, ch' io ho fatto nella mia vita, sono leggiere, false, e piene d'ingan-

ganno. Io credo alla morte, e afficuromi per lei di tuttoil bene, e utile, ch' io ho fatto. E perciò i' m' apparecchio coraggiosamente a quel dì, al quale i' giudicherò di me medefimo, s' io sono stato forte, e coraggioso in opere, o in parole, e s' io ho detto contromi, dicendo contra fortuna. Leva il giudicio della gente, perocch'egli è diverso, e dubbiofo, e fanza alcuna fermezza. Leva ancora tutti gli fludi, che tu ha' trattati tutto il tempo della tua vita. La morte giudicherà di te, e di tutte le tue opere. E però ti dico, che di, sputare, e ben parlare, e parole tratte de detti de savi, e belli parlamenti, favi, e ordinati, non dimoftrano versce forza d' animo, perocchè l' uomo codardo favella coraggiofamente alcuna volta. Ma allora fi parrà quelche tu ha' fatto. quando tu venendo a morte , penferai , e dirai : l' ricevo la condizione, e la convenenza, e non temo il giudicio. Queste cofe, dich' io a me medefimo; ma penfa, ch'i'le dica anche a te. Tu se' più giovane; questo, che monta? la morte non contaglianni. Tu non fai dove la morte t' aspetta, e però la de' tu aspestare in ciascun luogo. I' volca finire questa pistola , ma i' ti voglio dare quel ch' io ti debbo , e io il torrò in preftanza da Eppicuro, che diffe cost: penía alla morte, perocch' ella se ne viene a noi. Egli è gran cosa ad apprendere a morire. Forfe, che tu credi, che questo sia cosa fanza utilità ad apprender cofa, che l' uom dee usare solamente una volta. La cagione, perchè noi vi dobbiamo penfare, siè quefta, che noi dobbiamo fempre apprendere la cofa, della quale non possiamo estere certi di saperla, o no. Chi ci comanda di pensare della morte, e' ci comanda di pensare della nofira libertà, e franchezza, perocchè chi ha apparato a morire, egli ha disapparato a servire, ed è sopra tutte potenzie, e certo egli è fuori di tutte schifaltadi, e servitudini. E non gli cale di prigione, nè di guardie, nè di legami, perocch' egli ha l'uscio franco, libero, e aperto. Una catena è, che ci tiene incatenati, e questa si è, amore di vita, la quale noi non dobbiamo del tutto cacciare, ma menomare, ficchè quando il bisogno farà, neuna cosa ci tenga, nè impacci a effere incontranente prefti a far quello, che noi dobbiam fare alcuna vol-· ta .



Tu

## Tu me inquis mones &c.

### PISTOLA XXVII.

'U mi di', che i' t' ammonisco, perch' io ho corretto me medefimo, e ammonito, però intendo a cor-reggere altrui. E io ti dico, ch' io non fono tanto prefentuofo, ch' effend' infermo, io intenda a guerire gli altri. I' favello teco della comune infermità, ficcome colui, che giace, di quella medefima trattando, e ragionando teco de' rimedj. E però odimi, come s' i' parlaffe segretamente a me medefimo. Io mi dibatto, e contendo meco, e dico: conta gli anni tuoi, e tu avrai vergogna di volere quelle medefime cose, che tu volevi nella tua fanciullezza. Almeno fa' questo cotanto, che presso al di della morte, i' tuo' vizj muojano prima , che tu abbandoni questi diletti lordi, e torbidi, per lo lasciare de' quali l'uomo dovrebbe daregrande prezzo. Non folamente i diletti, che fono avvenire, ci nuocciono, ma quelli, che son passati. Siccome facendo alcun uomo un gran male, non essendo seputo, nè veduto per altrui, nondimeno, poiche l' ha fatto, gli rimane la paura, e'l fosperro del male, ch'e' fece; così i' ma' diletti, po' che sono paffati, rimane di loro il ripentimento. E pognamo, ch'e' nocciano, e' fi fuggono. Perciò cerca alcuno bene perpetuale. Ma e' non è alcun altro, che quello, che l' animo fi truova da se medesimo. La versù solamente dà allegrezza, e gioja perpetuale, e ficura. E fe alcuna cota le s' oppone, fanne com' il Sole fa del puvolo, che non lafcia durare, ma fallo confumare; e quando tu perverrai a quella gioja, nondimeno non ti converrà raffreddare, nè cessare di far bene, anzi ti converrà vegghiare, e affaticare, se vorrai essere persetto, perocchè questo non si può fare per procuratore, anzi si conviene travagliare se medesimo. I vidi nel tempo mio un ricco uomo, ch' avea nome Calviño Sabino, al quale quella ricchezza era molto male allogata. Egli avea tanto mala memoria, ch' alcuna volta gli uscia di mente il nome d' Achilles, alcun altra quel d' Ulisses, e alcun altra quel di Priamo, sappiend'egli sì bene la Storia di Troja, che nominava alcuna volta così tosto, e così liberamente i Trojani, e' Greci, com' alcuno poresse faz

meglio, e nondimeno, e' voles effer tenuto favio, e letterato. Coftu' comperò gran gente di fervi letterati, e savi, e a ciascuno facea tenere un libro in mano, e saceagli sedere a' piedi per farsi rammentare i versi, e le parole, ch'e' dimenticava, quand'e' dicea alcuna cofa. Poi fi menava dietro a mangiare a casa sua gran compagnia d' uomini di leggiere condizione, e vita, i quali lo reverivano folo, perche e' dava lo-ro da mangiare. E poi raccontava loro queste storie, e l' un di loro chiamato Satellio, grande lufingatore; e truviante di cotal gente, il confortò, che procacciasse d'alcun buono mae-ftro, e Calusio disse, ch' egli avea molto speso in que' servi! che ciascuno gli costava più d' un cento livre: allora disse Satellio, per meno avreste avuto altrettanti cofani, per tenerv' entro i vostri libri. Egli era sì folle, che si credea sapere quelche i suoi servi sapeano. Ancora quel medesimo Satellio il domando perchè non facea alle braccia alcuna volta. Calvisio rispuote: e come potre' io fare alle braceia, che perdebolezza appena mi fostengo? Rispuose Satellio: oh messere guardate quelche voi dite , voi avete cotanti fervi , fani , forti , e robusti. Buona mente, e buono animo non s'accatta, nè compera. E i' credo, che s' ella fi trovasse a vendere che non croverebbe nomo, che la comprasse, ma la rea si compera comzinuamente. Facciam fine, e togli quello, ch' i' ti debbo. Ricchezza fi è povertà ordinata, accordandosi alle leggi di natura. Queste parole disse Eppicuro spesse volte, quando in un modo, e quando in un altro. Ma l' nomo non può troppe volte dire, quelche giammai nons' apparapienamente. Alcunifono, a' quali è bifogno di mostrare solamente i remedi. Aleun' altri fono, a' quali è bifogno di moftrargli, e ricapitargli, e mettergli nel cuore, e nella mente, per forza.



# Hoc tibi foli putas accidifie &c.

# PISTOLA XXVIII.

U credi , ch's te folamente fi' av venuto quefto , e maraviglitene, come di cola nuova, che non s' è potuto ritrarti di pensiero, ne di triftizia, per andare langamente per diverse contrade, ne per mutarti d' un luogo in un altro. Tu dei mutore animo, non aere. Paffa ottre mare, e cerca ciascun luogo per cittadi, e per ville, in ciascun luogo dove tu andrai, i vizi tuoi ti seguiranno. E così rispuose Socrates a uno, che 'l domando di questo: non ti maravigliare, dis' egli, ch' il tuo andare quà, e là non ti fa alcuna utilità, nè bene, perocchè quella medefima cofa ti dibatte, e tiene, che ti cacciò del tuo paele. Neuna utilità può fare novello paese, e sapere il nome di diverse contrade. e citradi. Questo pellegrinaggio non ti fa alcuna utilità , perchè tu fuggi con teco medesimo. E' ti conviene levare il carico del tuo animo, altrimenti tu non troversi luogo, che ti piaccia. Tu vai continuamente attorno per diliberarti di questa carica, che ti sta nell' animo, nojandoti tanto più, quanto più la vai dimenando, e mutando di quà, e di là, ficcome avviene delle cariche della nave, che quelle, che non fi muovono, fanno poca noja, e pocopericolo, ma quelle, che non stanno salde, movendosi, e voltandosi per la nave, sono di gran pericolo. Tutto ciò, che tu fai, si t' è contro, e fatti danno per questo tuo andare quà, e là, perocchè tu tramuti l' uomo infermo. Ma quando ru farai libero di questa infermirà, ciascun luogo ti sarà utile, benchè tu ti dilunghi dalla tua patria in istranissima contrada. Diversità di luogo non monta, nè leva a ben vivere, ma l'animo ben disposto. E però l' nomo non dee la 'ntenzione sua, e 'l proponimento approprisre a un luogo, ma dee peníare con feco medefimo, e dire: io nacqui per esfer sempre in un luogo consitto, perocchè tutto questo mondo è mio paese. E se tu conoscessi ben quefto, tu non ti maraviglieresti, di non sentirti utile per mutamento di diversi luoghi, il quale tu fai, perchè quelli dove tu se' flato prima, ti cominciano a nojare. E perciò, se tu credeffi, che ciascuno paese fosse 'l tuo, le contrade, che tu principal-

cipalmente avessi trovate, ti sarebbero guardia. Ma tu vai errando, trasmutandoti di luogo in luogo, essendo quelche tu va' caendo è in ciascuno luogo, e questo si è ben vivere. E' non si truova alcun luogo di tanto turbine si tempestoso, quant'è il mercato, e contuttociò vi può l' uomo vivere in pace, se gli è bifogno, effend' egli disposto in buona maniera. Ben' è vero, se necessità non mi conducerà, io schiferò quella tempesta, guardandomi di esfere vicino del mercato, perocchè, come alcuni luoghi fono infermi, eziandio a colore, che fono fani, e forti, cost fono luoghi alcuni, che non fono utili a buono pensiero, nè a colui, che non è sanato de' suo' vizi. E certamente io non m' accosto a coloro, che si mettono nel luogo tempestoso, lodando quel vivere, combattendos con grand' animo colle cofe gravi, e nojofe. Il favio fofferra queste cose, ma egli non l'andrà cercando. Egli amerà più stare in pace, che in romore, e 'n tempesta, perocchè non è grand' utile ad avere cacciati i vizi propi , e convenirli combattere cogli altrai . Tu mi puo' dire, che trenta tirannifurono contr' a Socrates, e nol poteron vincere. E' non è forza quanti fieno i fegnori, il fervaggio è uno. E colui, che spregia la servitadine, è franco, e libero, avend'egli mille segno. ri, o più. Egli è tempo di far fine, s' io mi cheto da te pagandoti. Cominciamento di falute si è il conoscimento del peccato. Questa parola, secondo il mio parere, fu detta altamente per Eppicuro, perocchè colur, che non conosce il peccato suo non si cura di correggersi. E' ti conviene conoscerti prima, che tu ti corregghi. Alcuni fono, che si glorificano de' loro peccati, e vizj. Non credere, che que' cotali penfino d' amendarfi, i quali mettono i loro vizj in luogo di vertudi. E però, quanto puoi, riprendi te medefimo, e fa inquifizione contr' a te medefimo. Accusa te medefimo, e poi tigiudica. E finalmente priega te per te medefimo. E alcuna volta ti cruccia teco, e punisci te medesimo.

Explicit tertius ..



#### INCIPIT QUARTUS.

De Marcellino nostro &c.

#### PISTOLA XXIX.

U mi domandi dell' amico nostro Marcellino, come e' si porta. E' viene rade volte a noi, e non per altra cagione, che per non udire la verità, perchè ne teme, del quale pericolo egli è ficuro , perocch' ella non fi dee dire, le nona coloro, che volentieri l'ascoltano. Per quelta cagione l' uomo potrebbe dubitare di Diogenes, e degli altri, che francamente, e fanza al cuna eccezione riprendeano, e ammonivano tutti coloro, che trovavano, s' egli il doveano fare, o no, perocchè non vale a riprendere l'uomo fordo per natura. Ma tu di' : perchè rispiarmerò io la mia parola , non coftandomi? I' non fo, fi farò alcun' utilità a colui, ch' io ammonifco, ma i' fo, ch' io la farò ad alcuno, ammonendone molti, e l' uomo dee altargare la mano. E' non può effere, ch'alcuna volta non avvenga bene a colui, che si mette a far più cose. Amico mio Lucillo, e' non mi pare, che questo si debbia fare per favio uomo, perocchè la fua autorità fe ne menoma, e non è tanto pregiata da coloro, che gastigamento ne potrebbero ricevere, quand' ella non fosse tanto avvilita. Il buono arcadore dee più volte fedire, che fallire. La cofa, che viene da ventura a compimento, non è maestria. La sapienza è una maestria, che dec sapere, in cu' ella mette la sua fatica, e scegliere coloro, che si possono correggere, e lascia-re i disperati. Ma ella non gli dee di subito abbandonare, ma provarfi, e forzarfi di mettervi configlio a fuo podere, e ancora nel punto, che fosse disperato. I' non sono ancora disperato del nostro amico Marcellino, perocchè si potrà correggere ancora, le sanza tardare si mette configlio in lui, e se gli si porge la mano, ma e' v' è pericolo, che non tragga a se la mano con tutta l'altra persona, perocchè in lui è grande ingegno, ma quello ingegno, è dirizzato a mal fare. Ma non-

dime-

dimeno io mi metterò in quel pericolo; e ardirò mostrargli i fuoi vizi, e le fue menomanze. l'io, ch'e'farà quelch'egli e uso di fare. Egli comincierà a far beste, e dirà alcuna parola da ridere contr' a se medesimo principalmente, e poi contr' a noi . Egli andrà cercando le nostre scuole, e le nostre dottrine rimproverandoci vana gloria, ghiottornia, e luffuria, e dirà, ch' alcuni de' nostri filosofi, che riprendono gli altri conversano in cucina, alcuni usano avolterio, e alcuni seguirano la corte. E' mi rimprovera, cli Aristone filosofo andava disputando nella lettiera, e che quel tempo avea egli ordinato a comporre l'opere fue; del quale effendo Scaurus domandato, e' diffe certo, e' non è peripatetico di quella buona fetta. Giulio Cratino, un altro buon uomo, domandato, che gli pareste dilui, diste: i'non ve ne posto rispondere, perocch' i' non fo fe gli abbia ottrotta, secondo che l' uonio il domandasse d'un lavoratore di terra. Marcellino mi rimproverrà questi vani filosofi, i quali più onestamente avrebbero lasciaca la filosofia, ch'adoperatala, perocchè non cercano d'altro, che di lode, e burbanze. Tuttavia i ho deliberato, comecch' il fatto vada, di fofferire questi suoi morti. Forse, che mi farà ridere colle fue clance, e col suo motteggiare, ma fors' io'l farò piagnere colle mie sentenzie. E s'egli persevertà in queste cose, i' ne sarò allegro, come l'uomo si può rallegrare de' mali dell' amico, infino a tanto, che non è del rutro fuori del fenno. Ma quella allegrezza, ch' il fa ridere, e motteggiare. non feguiterà molto. Se tu porra' mente, tu vedrai di così fatta maniera di gente, che nel presente riderà, e farà allegrezza, e poco poi gli vedrai menare grande triftizia. I' ho propostomi di provarlo per mostrarli la sua contenenza, e'l su' stato. E s' io non posso in tutto stirpare i vizi suoi a tutto, al meno io il rifrenerò, e se questo non varrà a farli partire, e' fi prolungheranno, e peravventura fe' s'accostumano di prolungarfi, e' fe n' andranno. E questo non ci dee annojare, perocch' a coloro, che gravemente fon infermi un buono prolungamento, si è in luogo di santà. E in questo mezzo, ch' io m' apparecchio d' intendere a Marcellino, tu che conosci di che tu fe' scampato, e là dove tu se' al presente, conoscendo per questo, in che stato potrai venire, ordina, e sa' begli " i tuoi costumi. Addirizza l' animo, e prendi ardimento sopra le cofe, che tu temevi peraddietro, e non contare coloro, che ti fanno paura. Ben sarebbe tenuto folle colui , che remesse molta gente in un passo stretto, non potendo esfer' assalito da più, che da uno solamente. Molti non ti possono dare morte, con

tutto che molti ne minaccino . La natura ha così diliberato. cost ti farà tolta la vita da uno, come da uno tifu data. l'potrei effere affoluto da te di quel ch' io ti dovea per le parole, che dette fono di fopra, ma io non fono sì avaro, ch' io non ti des quel ch' io ti promisi. I' non volli giammai piacere al popolo, perocche quello, ch' i' fo, non piace a lui. E io non so, e non mi curo di sapere quello, ch' aggrada, e piace al popolo. Queste parole, disse Eppicuro, e tutt' altre maniere di filosofi, siccome sono Peripatetici, Accademici, Stoici, e Cinichi , che colui , a cu' piace la vertù , non può piacere al popolo, la grazia del quale s' acquifta per mal' arre. Se ru ami le lode, e la grazia del popolo, e' ti conviene somigliarlo; perocchè non ti loderebbe, se non ti conoscesse. Ma me' vale a penfare, chente tu parrai a te medefimo, ch' all' altre genti ; l' uomo non può colla viziosa gente avere amistà , se non per vizi, e per menare mala vita. Tu di', che utile avrò io di questa filosofia, la quale è sopra all' altre cote pregiata, e onorata? Certo tu n' avrai quest' utile, e bene, che tu pia-cera' più a te medesimo, ch' al popolo, e giudicherai i gindici della gente, chente fono, non quant' e' fono, e viverai fanza paura degli uomini, e degli Dei, e vincerai i mali, o au gli finirai. Ma s' io ti veggio lodare, e onorare dalle genti comunemente, e che ciascuno fi levi per te, e femmine, e fancialli si loderanno per la terra, io avrò pietà di te, perocch' il to qual via mena l'uomo a cotale favore, e a cotale tode, e lufinghe.

# Basum Affidium virum optimum &c.

# PISTOLA XXX.

Ho veduto un uomo di buono affare, ch' ha nome Baffas Affidius, ch'effendo vecchio, e feaduto, facea forza, e combattea colla fua età, ora è al invecchiato, che non fi può tenere in piè. Egi ha il fuo corpo lungamente mantento, e a dire più propio, continuato. Ora è fuitamente feaduto, e viene tutto meno. Come la nave, che fa danno

in alcuna parte si può soccorrere, ma quand' ella è molto aperta, e in più luoghi, l'uomo non vi può mettere rimedio; così il corpo vecchio, edebole, fi può in alcun modo fostentare, ma quand' egli scade del tutto, come una casa vecchisfima, e fracida, rovinando da tutre le parti, e volendola acconciare dall' un lato, la rovina dall' altro, non vi si può mettere rimedio, se non ragguardare, onde l'uomo se ne poss' uscire. E nondimeno Bassus si è allegro, e giojoso dell' animo, e forte, benchè sia press' alla morte, e questo bene gli fa filofofia. E 'n chente, che stato e' sia, si non è egli pereto ricreduto, nè vinto, benchè la natura gli sia tutta fallita. Il buono nocchiero fa navicare, posciach' il vento gli ha spezzato le vele . e rottogl' il timone . e danneggiatolo degli altri firumenti, ch' a navicare iono necessari, perocch' e' raccoglie il rimanente, e racconciandolo il meglio, ch' e' può, non lascia perciò di fare il suo viaggio. E così fa il valent' uomo Bassus, egli ragguarda al su' fine con tal' animo, che troppo securo dovrebbe effere tenuto colui, che l'altru' fine ofaffe con cotal viso ragguardare. Amico mio Lucillo, gran cosa è, e da apparare lungamente, che quando quell' ora s' apprella, la quale non fi può fchifare, partirfi di buon volere, fanza dolerfi. Ma altri modi di morte fono, che fono mescolati con alcuna speranza, ficcome fono febbri, che l'uomo ne campa alcuna volta, e alcuna volta campa del fuoco, e alcuna volta d'una cadura da alto, alcuna volta rompe in mare, e la forruna lo rimanda alla riva vivo, fanz' alcun pericolo di morte, e ad alcuno è stata posta la spada in sul collo per tagliarlo, e poi è tratta addietro sanza fedire. Ciascuno di queffi modi ebbe., che sperare. Ma colui, ch'è condottoa morte dalla vecchiezza, non ha alcuna speranza di vita. In costui non si può mettere buon configlio in neun modo, ed egli non può più dolcemente morire. E' mi pare, che il noftro Baffus si continui, e viva come rimsfo a fe medefimo, e parmi flato morto, e foppellito, e refuscitato. E' sofferrà saviamente la cupidigia della vita, perocch' e' parla, e disputa molto della morte, isforzandofi di confortarci, e farci intendere, che fe'n questo fatto ha punto di gravezza, o di paura, che ciò non avviene per vizio della morte, ma per vizio di colui, che muore. In lei non ha punto dinoja, più che dopo lei. Così è fuor del senno colui, che teme quelche non dee fofferire, come colui, che teme quelche non dee fentire. E'non è alcun uomo, che confessi, che l' nomo senta la morte, la quale non ci lascia sentire neuna cosa. La morte, diffe Bassus, è sì fuori di tutti

i mali, cli ella è fuori di paura di tutti i mali. Egli è vero , che queste cose i' ho spesso detto, e spesso dirò, e non mi fecero tanta utilità leggendole, e udendole dalla bocca di coloro , che diceano , che l' uomo non dee temere la morte , dalla paura della quale egli erano lungi, quanto la parola di Baffus, perocch' ella ha più d'autorità quanto a me, parland' egli della morte, essendogli così presso. E i' ti dirò quelch' io ne conosco di questa cosa. I' credo, che più coraggioso è colui, che si truova nel punto della morte, che colui, che s'ap-pressa lei, perocchè la morte, po' ch' ell'èvenuta, eziandio giugnendo a stolt' uomo, spesse volte ha dato ardire dinon schi-far cosa, che cessare non si può. E per questo modo avviene, ch' il campione, tanto quanto la battaglia è bastata, è stato paurofo, ma quand' e' viene al punto della morte, e' si getta, e percuote arditamente di fua volontà nella fpada del fuo avverfario Ma la morte avvicinandosi da presso, richiede stabile fermezza d' animo, la qual poche volte ci truova, e non fi può avere, se non in uomo savio. Però udia io volentieri Basfus , ficcome uomo , che dava fentenzia della morte , giudicando della fua natura , ficcome colui , che l' avea veduta . I' credo, che di più autorità farebbe alcuno, che fosse resuscitato, e più crederesti quello che dicesse, dicendo egli, che nella morte non ha punto di male, siccome colui, che l'avesfe provata. La pena, e la noja, ch è nella morte, ti diranno fufficientemente coloro, che le sono stati presso, e che l'hanno veduta venire, e che l' hanno ricevuta, intra quelli tu puo mettere Baffus, il quale non vuole ingannare, perocch'e' diffe, ch' altresì è folle colui, che dotta la morte, come colui, che dotta la vecchiezza. La vecchiezza feguita la giovanezza, così la morte feguita la vecchiezza. Dunque vivere non vuole, chi morire non vuole. La vita c' è data con quest'eccezione, che ci converrà di necessità venire alla morte, alla quale l' uomo va con continue giornate. E però è gran pazzia a temerla, concioffiacofachè l' nomo aspetta le cose certe, e ha paura delle dubbioie. La morte è necessità comune, e non mutabile, sanza potersi schifare. Dunque non si può, nè dee lamentare, nè dolere della condizione, ch' è comune a tutte maniere genti. La prima parte d' equitade ; e di comunità, si è l'agguaglianza. Ma egli è al presente soperchievole cofa a far quistione contr' a natura, la quale ci diede tale legge chente a se medesima. Tutto quello, ch' ella fa, ella disfà, e quello, ch' ella ha disfatto, ella rifà. Dunque è bene colui tenuto di rendere grazie a Dio, il quale non è dalla vec-

vecchiezza fubitamente sceverato dalla vita, ma bellamente lo ne mena al su' fine, dando ripoio necessario a nomo piacevole, lasso, e travagliato. Tu vedi, ch' alcuni desiderano la morte, più che gli altri la vita. I' non so qual ci dà maggiore animo, o colui, che chiede la morte, o colui, ch' in pace, e allegramente l' aspetta. L' una di queste alcuna volta viene per cruccio, e per rabbia, l'altra viene per giudicio certo, e per certo aspettamento, con buono, e franco cuore, e intendimento. Alcun viene alla morte, crucciato colla morte. Ma neuno la riceve allegramente, se non colui, che lungo tempo è stato apparecchiato a riceverla. E però i' ti dico, ch' io fono spesso venuto a Bassus, il quale io ho molt' amato, per sapere s' io 'l trovasse d' una medesima volontà, e se colle forze del corpo, gli mancasse il vigore dell' animo, il quale sempre gli crescea, e 'nforzava, siccome avviene a coloro, che correndo un corso per pruova, più manifestamente s' allegrano, appressandosi al termine posto, per la vittoria, ch' egli acquiftano. E' dicea, ch' egli sperava di non fentire alcuno dolore in quell'ultima ora, che l'anima si partirà dal corpo, e s' alcuno ne dovesse sentire, e' si confortava, perchè non potes effere lungo, perocchè neun duolo, ch' è grande, può effere lungo, e che si ricorderebbe in quel punto, che dopo quel duolo, e' non ne potrà fentire più neuno. E non temes, perocchè l'anima del molto vecchio è presso, che dilibera, e partefi dal corpo leggiermente fanza isforzo. Il fuoco, ch' ha preso in forte materia, si conviene spegnere. coll'acqua, e alcuna volta percuoterlo per la forza, ch' è in hi. Ma quello, ch' ha poco nutrimento, si spegne leggiermente. lo odo volentieri queste cose, non come novelle, ma perch' io son quasi presente a vederle. Dunque i' ti dirò così. ch' io ho veduto molt' uomini, ch' accorciano, e rattengono la vita. Ma i' pregio più coloro, che ricevono, e vengono alla morte fanz' odio di vita. che coloro, che la ftudiano, e zirano a loro. Ancora dicea Bassus, che noi ci diamo gran tormento per nostra colpa, perocchè noi temiamo, quand' e' ci pare, che la morte ci s'appressi, perciocchè la morte c' è fempre presso in ogni luogo, e in ogni ora. E anche diste, che noi pensiamo a lei, quand' alcuna sua cagione ci pare, che ci s' appressi; ma molt' altre ci sono più presso, delle quali noi non ci dottiamo. Alcuno era minacciato della vita dal fuo nemico, e prima, ch' egli venisse alle mani, la febbre l'uccise subitamente. Se noi vogliamo dichiarare le cagioni della nofira paura, noi troveremo, ch' alcune son vere, e alcune sono nulla, ma tepajono così. Noi non temiamo la morte, ma il penfiero della morte, perocchè noi le fiano fempre prefio. Dunque s' ell' è da temere, ella è fempre da temere, perocchè neuno in neun tempo è queto, nè ha fecuro della morte. Ma io debbo temere, che tu non abbi in odio più quetho col lungo fermone, che la morte, e però io ti vo far fine. Tuttavia, acciocchè tu non abbi paura della morte, penfa continuamente di lei.

### Agnosco Lucillum meum &c.

### PISTOLA XXXI.

O .conosco, che tu t'ammendi, e correggi, perocchè tu cominci a mettere in opera quelche mi promettesti. Seguita la buona voloutà dell' animo, per la quale en spregiafti i comuni beni della gente, e andavi al vero bene. lo non desidero, chetu divenghi grande, nè migliore, più che t'avessi proposto. I tuoi fondamenti hanno preso gran piazza. Adempi folamente quelche tu avevi impreso, e divisato nell'animo, finalmente tu farai favio, fe tu chiudigli orecchi tuoi, i quali non basta a turargli colla cera. E' vi ci convien sare più forte turaccio, che quello con che Ulifes turò gli orecchi a' compagni fuoi, quand' e' trovo cantare le Serene in mare. Quelle boci eran temperate, dilettevoli, edolci, ma elle non erano comuni. Ma queste, che sono da temere, non sono solamente in un luogo, ma per tutto il Mondo. E però guarti non folamente d'un luogo pericolofo, e fospetto, ma di tutte le terre, e passa oltre, e fatti sordo eziandio a coloro, che t' amane, perocchè ti confortano di male, bench' elli il facciano con buona, e pura intenzione. E se vogli esfere beato, priega Iddio, che non ti dea quelche desiderano, che t' abbi , perocchè queste cose, di ch' e' ti desiderano abbondanza . non son buone. Il verace bene è quello, ch' è fondamento, e cagione di beata vita, e questo si è fidarsi in se medesimo. Questo bene non può l' uomo avere, se non spregia il travaglio. e la fatica, e mette nel numero delle cofe, che non fon

buone, nè ree. Maquesto non può già essere, ch'una medesima cofa, ora fia buona, ora fia rea, ora leggiera, ora grave. Il travaglio, e la fatica non è buona cofa. Dunque qual cofa è buona? certo 'l spregiare il travaglio, e la fatica. E però ti dich' io, ch' i' biasimerò coloro, che s' affaticano invano. Poi coloro, che s' affaticano per cosa onesta, quanto più s' affatichetanno, e meno lasciando crescere i vizj, tanto più gli loderò, e conforterogliene, perocche quanto la fatica è maggiore, tant' è maggiore animo portarla leggiermente. I travagli. e le fatiche nutricano il gentile animo. Tu non dei volere le cofe, che tu' padre, e tua madre desiderano per te, e di che e' ti configliano. Egli è gran vituperio a nomo persetto di fempre pregare gl' Iddii di quelche vuole, che gli avvenga, perocche tu medefimo, ti puo' fare beato. E di certo tifarai, fe tu intenderai, che quelle cofe son buone, colle quali la vertù è mescolata, e quelle son lorde, e vituperose, colle quali il vizio, e la malizia fono accompagnate. Siccome neuna cosa luce sanza mescolamento d' alcuna cosa lucente, e neuna cola è olcura fanza tenebre, e nessuna cola è calda fanza ajuto di funco, e neuna è fredda fanza terra, e fanza acqua ; così compagnia di vertà, e di vizio, fa tutte le cose oneste, e lorde, Dunque, che cosa è bene? La scienzia delle cose. E che cofa è male? Ignoranza . Il favio sceglierà , o schiferà ciascuna cosa, secondo il tempo. Ma egli non teme le cose, ch' egli schifa, e non loda molto quelle, ch' egli sceglie, e quefto i' dico, fe gli è d' also, e di fermo animo. Io ti comando, che nontilasci sottomettere per alcuna cagione. Piccola cos' è non rifiutare la fatica, anzi la dei chiedere, e volere. Tu vogli sapere di qual fatica io ti conforto, e quale è fatica vana. La vana si è quella, che l' nomo sossera per cosa di poca valuta, e per tutto ciò ella non è rea più che quella, che l' uomo foffera per le grauli, e oueste cose, perocchè la sofferenza fi è dell' animo, che fi conforra delle cofe afore, e dure, dicendo a se medesimo: non ti ritrarre addietro, perocchè non si conviene a valent' uomo temere fatica, e travaglio. E sopra tutto questo dee l'uomo aggiugnere agguaglianza, e tenore di vita, che del tutto in fe s' accordi; la qual cofa non fi può fare fanza avere scienza delle cose, e l'arte, per la quale l' nomo conofes le cofe umane, e divine, e quest' è il fo, vrano bene. L'ie in t' accofti a questo bene, e acquistilo, tu cominci a effer compagno d' Iddio, non pregatore. Tu di's onde va l'uomo a questo bene? Cerro l'uomo non vi va per montagne , ne per diferti , e per andare cercando di questo

bene, non ti conviene mettere in pericolo di mare, nel quale tu ti se' messo per una piccola procuragione. Il viaggio è ficuro, e giojoso, il quale la natura t'ha insegnato. Ella t'ha dato tal cofa, che se tu non l'abbandoni, tu t'innalzerai, e farai iguale a Dio. Ma la moneta non ti farà ciò, perocch' Iddio non se ne cura, ne di belle vestimenta, perocch' egli è ignudo, nè di burbanza d' effere conosciuto da diverse genti . perocchè neuno il conosce. Molti sono, che stimano male di lui, ma e' non gliene cale, nè della compagnia di questi servi, che ti ftann' intorno, perocch' egli è topra tutti grande. e possente, e mantiene tutre le cose. Bellezza, e forza non ti postono far beato, perocchè vecchiezza la guasta, e reca a peente. E' ci conviene cercare del bene, che non peggiora ciascun dì; questo si è l'animo, ma e'conviene, che sia buono, diritto, e grande. Cotal'animo non è altra cofa, ch' Iddio albergato nel corpo dell' uomo. E così fatto animo può così avere un uomo di bass' affare, e un servo, come un cavaliere, perocchè cavagliere non vol dir' altro, che franco fervo. Questo nome ebbe cominciamento di vanagloria, e di zorto. E' non è nel mondo sì piccolo luogo, o canto, onde l' nomo non polla falire in Cielo. Innalza folamente l' animo tuo, e fatti degno, che Iddio alberghi in tei, e tu'l farai, se tu vorrai. Ma questo non si fa per oro, ne per argento, perocchè di sì fatta materia non si può fare immagine fimiuliante a Dio. Penía, che quando gli Dii fi mostravano di buon acre, e graziosi alle genti, che quelli erano per rutto ciò di terra.

# Inquiro a te, & ab omnibus sciscitor &c.

### PISTOLA XXXII.

le cose, di quelle, ch' i' odo di te, mi piace questa, ch' io non ne posso sapere alcuna. E i più di coloro, cu' io ne domando, dicono, che non fanno quelche tu fai. Per la qual cosa i' ti dico, che gli è utile il non conversare con genti diffimiglianti, e defideranti cole diverse. l' ho fidanza in te, che perseverrai nel tuo proponimento, fanza ilvolgerti, benchè tu ti veggi attorneato da coloro, che peníano di svolgertene, e follicitano. I' non temo, che te ne rimuovano, ma i' temo, che ti impedimentiscano, e sturbino, perocchè le cose, che rattengono, nocciono molto, e maggiormente in tanta brevità di vita, la quale noi facciam più breve per la nostra incostanza, facendo oggi un cominciamento, e domani un altro. Noi la partiamo, e ripartiamo in piccole parri . Dunque fludiati . come tu ti fludierefti , fe' nemici tuoi ti cacciaffero a piè, e a cavallo, fopraggiugnendoti. E tutto questo si fa; tu le' incalciato, affrettati, fa' tofto, e procaccia di falvarti, e riducerti in luogo fecuro. E poi penfa, com' egli è bella cofa a compiere la vita fua innanzi, che la morte venga, e poi aspercare fecuramente il rimanente del tempo fuo. È ancora penfa. che neuno nomo è posto nella postessione della sua bearitudine, la quate non è più beata per esser più lunga. Quando vedra u tu l'ora, che tu conoschi, che 'l tempo, ch' è avvenire, di neente ti s' appartiene, e che tu stei in riposo, non avendo. pensiero del di di domane, essendo securo, e pieno di te medefimo? La cofa, che tanto fa la gente cupida del rempo, ch' è avvenire, fi è, che l' uomo non ha fe medefimo. Tu' padre, e tu' madre ti disiderano altre cose. Ma toper contradio ti disidero lo spregiamento al non calerti di tutte quelle cose, di ch' elli ti disiderano abbondanza, perocchè conviene, che tolgano ad altrui, quelche vogliono ragunare per arricchirti. To ti difidero, e di questo t' ammonisco, che tu diventi franco, e libero, non fervo, ma fegnore di te medefimo, e che'l mo animo, che lungo tempo s' è dibattuto in vano penfiero, finalmente si riposi, e tengati in pace, e certifichisi, e contentifi di se medesimo, e conosca il verace bene, nella possessione del quale l' uomo entra incontenente, ch' egli 'l conosca, e che per conoscerlo non abbia bisogno di accrescimento di tempo. E questo cotale, è libero di tutte necessitati, e impacci. Veramente ben'è franco, elibero colui, che vive dono la fua vita compiuta.



# Desideras bis quoque epistolis &c.

#### PISTOLA XXXIII.

"U desideri, ch' i' metta in questa pistola, com' ho , fatto nell'altre, ch' i' t' ho feritte, alcune notabili parole de' nostri savi antecessori. E' non intesero a cogliere fiori , ma tutte le parole loro son piene di gran sentenze, e di grandi autoritadi. Sappi, ch' egli ha di-lagguaglianza ne' detti, intr' a' quali, que' ch' hanno più d' apparenza, sono notabili. L' uomo non si maraviglia d' albore fingulare, al quale gli altri del bosco sono d'una iguale altezza, di cotali parole son piene tutte le storie, e tutti i versi. E però non credere, che' notabili, ch' i' ti mando sceverati netlepistole, sieno d'Eppicuro, ma e' sono comuni, e gran parte nostri, ma par, che sieno suoi, perocch' egli gli usa rade volte, e contro al proponimento degli altri, perocchè l' uomo si maraviglia, che così alte parole, e appartenenti a vertù, sien dette per uomo, che sia professo, e dato a' dilettidel corpo, che molti il giudicano così. Ma i' tengo, e hoe Eppicuro per forte, e per coraggiolo, giassiacolache paja lento, e di poca apparenza, fanza far vifta. Quellidi Perfia, ch' usano lunghe robe , così postono ester presti in fatti d' arme; come coloro, ch'usano le robe corte. E però non t' è di neceffità d' andare caendo le cose stratte, e scelte d'altrui, perocchè tutto fi contiene ne' detti nostri, quello, ch' è tratto de' detti degli altri . Noi non abbiamo queste cose morbide . e delicate, perocchè, concioffiacofachè noi non intendiamo d' ingannare il comperatore, ch'entrerrà ne' nostri fondachi . egli non troverà altro, che quello, che di fuori si manifesta, lasciando pigliare saggio di tutte le cose, che vuole . Pogna mo, che noi volessimo alcune singulari sentenzie sceverare dall' altre, a cui l'appropierem noi? A Zenone, o a Cleantes, o a Crisippo, o a l'ossidonio? Noi non abbiamo segnore, nè mae-stro, ciascuno è per se. Della setta degli Eppicuri, ciò che diffe Ermacus, e Metrodorus, e tutti gli altri di quella fcuola, tutto è appropiato a uno, e questo fua Eppicuro. Noi non possiamo, privandocene di così grande moltitudine di cose, erarne fuori alcuna cosa, perocche tutte sono iguali. A pover

uomo s'appartiene di l'apere il numero delle sue pecore. In ciascuna parte, che tu ragguarderai, tu troverai cota, che potrebbe effer tenuta grand', e notabile, s' ella non fosse trovata in tra l'iguali. È però non avere speranza d'affaggiare sommariamente gl' ingegni, e le sentenzie de noftri favi uomini. Egli ti conviene interamente ragguardare, trattare, e vedere tutte l'opere loro . Son si bene pofte, e ordinate infieme, che l' uomo non ne può levare, nè mutare punto, fanza guaftare tutto. E io non ti contradio, che tu vi ponghi mente, ragguardando a' membri fingularmente, fanza sceverargli dal corpo. La femmina non è bella per lodarle il braccio, o la gamba, ma quella, ch' ha tutta la persona bella, e sì ben proporzionata, che l' uomo si maraviglia di tutta la fazione. Se tu ne vuogli, i' tene darò largamente, perocchè ce nen' ha grand' abbondanza, e puonne l'uomo avere fanz' andarali caendo quà, e là, perocehè fono congiunti infieme. E non ne temere, ma fie certo, che fanno grand' utile a'rozzi, e a coloroi. ch' afcoltane di fuori, perocche fi ritengono più leggiermente, fingularmente, e abbreviati in guila di verfi. E però diam nol a' fanciulli le brievi sentenzie per imprendere, le quali i Greci chiamano chiriar, perocchè l' animo loro le può meglio abbracciare, il quale non può ancor intendere a maggiore utilità, ma all' nomo compiuto è vergogna andare caendo i fio-rellini, e riempierli d'alcuni notabili, i qua lono conolciuti da tutte genti, e mantenersi, e reggersi per memoria, perocchè si dee appoggiare a se medesimo, e dirne, e prenderne da fe di questi notabili, e non ricordare gli altrui. Vituperota cos' è, a nomo vecchio, e presso alla morte, a non sapere altro , che quelche prende de' detti altrui, dicendo : quefto diffe cotal filosofo, e questo diffe Zenone; ma Cleantes diffe, per quelta cagione, in questo modo: tu, che di'; infino a quando fara' ru forto altrui? Di'alcuna cofa del tuo, che l' uomo ricordi, e ritenga. I' fo certo, che tuttl coloro, che giani. mai non dicono alcuna cosa da loro, ma sempre spongono gli altrui detti, fottomettendofi all'altru' ombra, non hanne in los ro punto d' alto animo, perocchè non ardifcono giammaia fare quelch' egli hanno lungamente apparato. Egli hanno ufata. ed efercitata la for memoria ne' detti altrui, perocch' altra cofa è ricordare, e altra è sapere. E ricordare si è, quando fa cofa è data a guardare alla memoria; fapere si è, dire, e fare del fuo propio, finza fottometterfi all' altrui maeftria, e aglic efempli, e non dir fempre, fecondo ch'è detto di lopra : quefo diffe coftui, e quefto diffe quell' altre, ma fia alcupa differenferenza intra te, e'l libro. Quanto penera' tu ad apparare? Comincia oggimai a comandare. Perchè vuo' tu udire d'altrui, quelche tu puoi leggere. Tu mi di', che t'è detro, che molto vale la boce viva, udendola di bocca del maestro. Cierto egli è vero, ma non di colui, che parla sempre per bocca altrui, rifomigliando al porratore, che sempre va carico della roba altrui. Oltre a tutto questo, coloro, che sono di questa condizione, feguitano altrui in quello, che que' medefimi, che fono seguirati, non seguitarono altrui, diversificandosi in molte cofe. Ma ancora gli seguitano nella cosa, ch' ancora si va cercando, e giammai non fi troverà. Tegnanci contenti di quel ch' è trovato. Ancora colui, che seguita altro, che questo, che detto è, truova nulla, perocchè nulla va caendo. Dunque, che farà questo? dira' tu, non debb' io andare per la traccia di coloro, che ci andarono innanzi? Veramente i' voglio. che l' uom vada per la via vecchia, ma chi migliore, o più piana la può trovare, quella fi dee eleggere, e ritenere. Co-loro, che dinanzi da noi parlarono di queste cose, furono noftri guidatori, ma non nostri segnori. La verità è aperta a tutti, ma ella non è ancora tutta occupata. Ancora n'è rimafa gran parte a coloro, che sono avvenire.

### Cresco & exulto &c.

### PISTOLA XXXIV.

To mi rallegro tutto, e levata la freddura della vecchiezza, mi rificaldo, poch'i o conofico, perquel che tu mi ficrivi, e per le tue opere, quanto ta ti fe' avanzato in te mede-fimo, perocuchè le geneti comuni avevi un s'anzato, e la feiatori dietto, buon tempo è. Se l' arbore, che fa frutto, diletta a colui, ch' il pianto, e se il pafore ha allegrezza del frutto delle pecore fue; quanta credi tu, che fia quella dicoro, ch' hanno nutrito lo 'ngegno d'aleuno loro amico, ch' egli aveano addirizzato, e formato quando egli era tenero, e rozzo, veggendolo fubitamente crefciture? lot s'appiojo, e temgo per mia opera. Quand'io vidi, ch' il tuo ingegno eta

disposto a ben fare, io intest a confortatene follicitamente y on fosserodo, che tut i allentssill, e al presente y' intendo. Se tu vogli sapere s' i' voglio, che tu sacci'altro, io it dice di si, perocchi' egli ha ssila ia fare ancora in te, perocche gid addiviene della dottrina, che entra nell' animo dell' uomo, siccome si suoli dice della dottrina, che entra nell' animo dell' uomo, siccome si suoli dice della dottrina, socia ti dich' io, che gran parea della bontà si è il volere diventare buono. Ma l'uomo, ch' i' chiamo buono, si è colui, ch'è buono perfettamente, e assoluramente sanza eccezione, il quale da forza, nè da necessità nua può effer stato reo. L'veggio, che tu 'ammenderai, e diventerai così fatto, se tu isforzandoti, perseveri come tu hai cominciato, e se tu ti si sull' di siare, che stati, è detti tutoi s' accordino infieme, e sieno d' una forma. L' animo di colui onè ben diritto, i fatti, e detti del quale si discordano.

# Cum te tam valde rogo &c.

### PISTOLA XXXV.

Uand' io ti priego cotanto, che tu studi, i' fo il mio utile, perchè i' voglio avere amico, la qual cofa non può effere, fe tu non perfeveridi corrèggerti, com' hai cominciato: perocchè al presente tu m' ami, ma tu non lei amico come tu di'. Dunque queste cose, non solamente son diverse, ma dissimiglianti. Colui, ch'è amico ama, ma colui ch' ama, non è perciò sempre amico. E però ti dich' io, che l' amistà sempre è buona, e utile, ma l' amore alcuna volta è dannofo. Se tu non studiassi per altra cagione, studia acciocch' appari ad amare. E se questo sa' tanto quanto tu mi fe' utile, perche tu non abbi apparato per altrui. l' fento già l' utile, e'l bene, pensando, che noi saremo alcun tempo d' un volere, e d' un animo, perocchè si compierà per te quel che per l' età fallifce in me. Ma i' voglio fentire più da preffo quest' allegrezza. Noi sentiamo alcuna gioja, e allegrezza di coloro, che noi amiamo, benchè non fieno prefenti, ma quella è leggiere, e tosto si pasta. La presenzia, e la conver-

#### 5 78 PISTOLA XXXV.

l'azione hae alcuna cola di divina gioja, e di perfetto diletto, e spezialmente veggendo colui, che tu ami, non solamente nella tua presenza, ma tale, chente tu il disideri. E perciò vientene a me, ch' i' ti riceverò in luogo d'un gran prefente, e acciocche ti studi più del venire, penta, che tu se' mortale, e io son vecchio. Ma tuttavia pensa prima di te medesimo, isforzandoti fopra tutte le cofe, d'ester fermo, e costante in un proponimento. Quando tu vorrai provare, se tu ha' fatto alcuna cosa, pensa, e ragguarda se tu se' oggi di quella medefima volontà, che tu fosti jeri. Mutamento di volontà fignifica, che l' animo va notando fanza alcuna fermezza, andando ora quà, ora là, ficcome la forza della volontà il mena. La cosa, che fermamente è fondata, non si smuove punto. E questo avviene all' uomo, ch' è savio perfettamente; e in alcun modo a colui, che fa bene, essendosi avanzato alcuna cola in far bene. Ma cotanto v' è di differenza, che l' uno fi smuove quand' egli è sospinto, ma perciò non si parte del luogo suo. Ma il savio non si smuove, nè crolla per sospinen, nè per altra cagione. Explicit quartus.

#### 4200- 4200-

### INCIPIT QUINTUS.

Amicum tuum bortare &c.

# PISTOLA XXXVI.

Onforta, e ammonifei l' animo tuo , ch' egli firegi coraggiofamente coloro , che riprendono, e biafimano d' efferti dato a vita di riporto, e considerate del coloro de la coloro del coloro de la coloro del coloro de la coloro del la coloro

Estori fi fanno beffe , non dureranno molto . Alcuni faranno cacciati, alcuni caderanno. La prosperità della fortuna è una cofa, che non ha pofa. Ella medefima fi dibatte, e fmuove il cervello, e fa impazzare la gente per diversi modi, sospignendoli in diverfi vizj. Alcuni in orgoglio, alcuni in lufturia, alcuni n' enfia, e alcuni n' ammollice, e fagli tutti diffoluti. Ma tu dirai, che alcuno la fossera vivendo temperatamente, e bene. Vero è, ma questo addiviene, com' addiviene del vin grande, e poderoso. E perció per cosa, che l' nomo ti sappia dire, non credere, che colui sia beato, che da molti è intorneato, perocchè ciascuno corre a lui, siccome coloro, ch' hanno fete corrono al lago, i quali bevendo intorbidano. E colui medefimo, cu' egli logorano, chiamano difurile. Te fa' bene, ch' alcuni favellana maliziofamente, intendendo il contradio di quel ch'e'dicono. Elli il toleano chiamare beato, e avventurato, dunque i' non so quello, ch' egli era. E' non mi cale ancora , perch' e' paja ad alcuno troppo fiero , e troppo aspro. Aristone filosafo, dicea, che gli piacea più il giovane favio, che non fi mottraffe allegro, che quello, che stava allegro, e giojoso, dimestico, e amicabile a tutte genti, perocchè quel vino divien buono, il quale pare afpro, e duro, quand' egli esce del tino, e quello non può durare lungamente, il qual piace alla bocca nella sua giovanezza. Perch'egli sia tenato crudo, e trifto, egli nondimeno diventerà di huon sere, e morbido, e allegro nel fu' tempo, ma ch' in questa crudezza , e triftezza , egl' intenda a vertù, abbracciando lo studio della fapienza, e non quello, del quale basta efferne innaffiato, ma quello, nel quale l' nomo dee l' animo accuffare rusto, egli è ora tempo d'apprendere. Ma tu mi puo' fare quiftione, e dire: è egli alcun tempo, nel quale l' uomo non debbia apparare? Cierto no, ma come e' non è onella cola tempre frudiare, così non è onesta cosa sempre apprendere quel che l'uomo dee fare. E' rustica cosa, e da biasimare il vecchio. ch' ora di prima comincia a conoscere le lettere. Il giovane dee guadagnare, e acquiftare, e il vecchio godere, ufando quelch' egli ha acquiftato nella giovanezza. Dunque tu farai il tuo medefimo bene , e utilità , fe tu fai , ch' il tuo amico fia perfetto in ben fare, perocchè quello è il far bene, ed è quel bene, che l' uomo de' dare, e ricevere, e 'l quale è fopra tatti gli altri da pregiare, e 'l quale è buono, e utile a colui, che riceve, e a colui, che 'l dà. Ancora l' amico euo non fi può oggimai ritrarre addietro , perocchè e' s' è obbligato per premesta, di far bene.. Maggiore vituperio è a coIti , ch' ha dato speranza di ben fare , quand' egli fallisce a ciò; che non è al debitore negare il debito al creditore , perocch' al mercatante è bilogno, prospero navicare, e al lavoratore prospera ricolta, ma a far bene non bisogn' altro, che buono volere. La fortuna non ha alcuna porenza sopra i coftumi. Quelli dee l' uomo ordinare in tal modo, che l' animo fuo diventando piacevole, e ripofato, venga a perfezione, ficchè l' uomo non gli possa torre, nè dare alcuna cosa, essendo sempre in tal' abito, che s' egli avesse abbondanza de' beni di fortuna, ch' e' fia sopra loro, non pregiandogli, o s' egli avelfe necessità d' alcuno, o di tutti, che però non ne diventi minore. Il fanciullo, ch' è nato in Turchia, tosto, ch' egli è da ciò, comincia incontenente a trarre coll' arco. Quelch' è nato in Germania apprende a colpire colla spada, e quello de nostri antichi apprendea a cavalcare, e fedire il nemico. Quefte cofe apprende ciascuno per disciplina, e per usanza di fua natura. Che dee dunque fare l' amico tuo? e' de' pensare, e por mente a quell' una cofa , la quale il faccia , e mantenga sicuro contra rutti i pericoli, e contra tutti i nemici, e questa cosa è ispregiare la morte, la quale sanza fallo ha in se alcuna cosa dottosa, e che spaventa gli animi nostri, i quali la natura ha informati, e ripieni del fuo amore, perocchè, fe così non foste, e non ci bifognerebbe d'estere ammaestrati, e apparecchiari contro a quella cofa, alla quale noi andremmo per movimento della nostra volontà, siccome colui, che vuole, e procaccia lo fcampo fuo. All' uomo non bifogna d' apparare di non dolersi, dobbiendo dormire in un letto ben fatto, e coperto di rofe, ma l' uomo appara a fofferire, vigorofamente un gran travaglio, e che per neun tormento e' non falfi la fua fede, e che possa la notte vegghiare ritto dinanzi allo steccato fuori delle mura, per guadagnare la Città, se sarà bisogno, e alcuna volta, se fosse fedito, stare diritto sanza appoggiarfi. La morte non ha in se alcuna malagevolezza, ne gravezza, perocch' e' conviene effere alcuno, di cu' fiano amendue questi mali. E se tu ha' così grande cupidigia di vivere lungo tempo, penía, che neuna di queste cose, che si partono dinanzi da noi , tornando alla lor natura , on a elle erano venute, e ov' elle hanno a tornare, non si consum ano del tutto. Queste cose non periscono, anzi si rattengoni, e la morte, la qual noi tanto temiamo, e fuggiamo, non ci toglie la vita, anzi la 'ndugia. Ancora verrà il dì, il quale rimenerà la vita, la quale molti rifiuterebbero, se non fosse uscito loro di mente la pena, che sostennero nell'altra vita, ch' ebbero prima, Ma un altra volta'i fi moftrerto più diligencemente, che tunce le cofe, cheicipare, cheperificano, non perificono, ma mutanfi. L' uomo fe ne dee ufcire con buono animo, po' ch' e' dec tornare. Se tu penfi, e ranguardi li rivolgimente delle cofe, che vanno, e tornano in fe medefime, tu vedrai, che neuna cofa in questo mondo fi fpegne, anzi fe ne va, e poi rinalce per fiuo tempo, e per fue volte, fecondo l' ordine di natura. Se la state è paffata: i maltr'anno la rimenerà. Il verno è ito: e' tornerà nella fina flagione; la notte, ci toglie il Sole, e incontenente viene il di, che caccia la notte; questo corfo delle Scelle, tutto ciò, ch' è passato, rimena. E' l' Gielo fempre fi volge, e l' una parte s' abbasta, e' altra fi leva. Alla fine io ti cheterò a una parola. Il piccolo fanciullo, e l' uomo pazzo non temono la morre. Ontofa costa, e vitaperosì è, fe ragione non ci dà quella fecurtà, alla quale follia, e poco fenno ot mena, e conduce.

### Quod maximum vinculum &c.

#### PISTOLA XXXVII.

V hai promesso d'essere buon nomo. la qual cosa fortemenre t' obbliga d' avere buona mente, perocchè ne' fe' tenuto per faramento. Qualunque ti dirà, che questo sia cosa molle, e leggiere, e' ti inganna. e se medesimo. Ma jo non tivoglio ingannare. Altrettanto è dura cofa, e aspra la pena di coloro, che vogliono venire a filosofia, come de' campioni, ch' entrano in campo. mettendosi in pericolo di morte per guadagnare la lor vita. E fimiglianti comandamenti fa filosofia a coloro, che la seguitano, come l' uomo fa a' campioni in non temere, nè rifintare pena, nè travaglio, nè tormento, che si convenga sofferire per loro, ed elli il promettono mal lor grado. Ma filosofia vuole, che tu il fofferi volentieri. Il campione, po' ch' egli ha presa l'arme, ed è nel campo, la può lasciare, e domandare misericordia al popolo, che 'l guarda. Ma tu non t' abbafferai, nè pregherai per la vita tua . E' ti conviene morire, flan-

#### PISTOLA XXXVII.

do tutto diritto, fanza tenerti vinto. Ma a dirti il vero, io non fo che pro fi fia ad allungare la vita alcun dì, o alcun anno Noi n'usciamo fanza mezzo. Tu mi di': dunque come mi diliberrò io di quelto pericolo? Tu non puoi fchifare le necessitadi, ma tu le puoi vincere. E a fare ciò si truova via; e modo, il quale ti mostrerrà filosofia; a les ti riduci . se vuogli effer franco, securo, e beato, e questo non ti porrà in al-tro modo avvenire. La sciocchezza è cosa bassa, e dispettevole, lorda, ferva, e fottomella a molti, e crudeli fegnori, e questi sono diversi vizi, de' quali così grandi, e di sì mala fegnoria ti diliberrà filolofia , la quale è vera franchezza, alla quale fi va fanza fallo per una via diritta , fanza potere errere, e però va' fecuramente. Se tu ti vuogli fottomettere tunte le cofe , fottomettiti alla ragione. Tu reggerai molt altri, se ragione ti regge, dalla qual tu apparerai quel che tu de fare, e in che modo, e non farai subiramente affalito dalle cofe . Tu non potrai mostrarmi un fol uomo , che sappia , com' eali ha cominciato a volere quelche vuole, perocchè non fu menato a ciò per configlio di ragione, ma per subita volonta. Noi ci mettiamo più spesso sotto la fortuna, ch' ella sotto noi. Misera, e virupetosa cosa è non andare, ma essere sospinto, o portato, e subitamente stordire nel mezzo del romore delle cole, e domandare, come fon io venuto qua?

Merito exigis ut boc inter nos &c.

# PISTOLA XXXVIII.

Umirichiedi, e non fanza ragione, che noi ci ferinti vismo frefio. Quel parlare fa gran pro, ch' entra nell' animo poco per volta. Nel difputare, che fi famiginaricà. La filofofia, e 'l buono configlio non fi dà gridado. Bene è vero, ch' alcuna volta fi dee ufare quelle dicerie, quando voi voglismo inducere a ben fare alcuno non dispositori. Ma po' che v' è disposto, o vendo folamente ad apparare, l' uomo gli dee mettere inmanzi cofe umili, e baffe, perco-

perocch' elle si ricevono, e ritengour meglio. E non gli si convengono dire troppe parole, ma poche, e che sicno unit, ed effettuole. L' uomo le decipradere in guist di sene, il quale, benché si apiccolo, si cade in biono, e ben dispino l'uogo, egli spande sua forza, e di spiccola così, cresce, e muitiplica, siacomb ogani ratto. Così avviore della busona parola, che con tutto, ch' ella nonsi dimostri troppo, se tula ragguardi bene, ella cresce in opera. L' uomo dice poche parole, ma se l'animo le riceve in buona maniera, elle inforzano, e crescono. Tal condizione è de' comandamenti, chente de' semi. E' son piccoli, ma e' fanno assai. Tuttavia, secondo, che detto è, che buono animo, e convenvole li riceva, e trasga a se, perocchè ne genererà assai più di se medesimo, e ernderanne più, che non ne ricevere.

### Commentarios quos defideras &c.

# PISTOLA XXXIX.

Ti farò i comenti, che tu disideri, e ordinerolli, secondo, che tu mi richiedi. Ma guarda, ch' il parlare ordi-nato, non fia più utile, che l' abbreviato, che tu domandi, il quale in altro tempo fi folea chiamare fommario. Il parlare ordinato è più utile all' uomo, ch' appara, e l' abbrevisto all' uomo, che fa, perocchè quello integna, e quefto ricorda. Ma in farò copia dell' uno, e dell' altro. E penla di non domandar ivi il detto di colui, e di quell'alero. Colui, che si fa conoscere per testimonianza, non è conosciuto da fe . I' ti scriverò quelche tu vogli , ma 'l farò al mio modo - Tu hai in questo mezzo assai degli altri, li scritti de' quali i' non fo, fe t' ordinano sufficientemente. Tu ti desterai, fe ti rechi per mano il libro de' nomi de' filosofi, considerando quant' e' fono que', che si sono affaticati, e travagliati per te. e desidererai d'essere uno di quelli, perocch' il gentile animo ha in sequesta propietà, ch' e' si muove alle cose oneste. Neun uomo d' alto ingegno si diletta nelle cose vili, e lorde. Ma la bellezza delle gran cose, lo trae a se, e innalzalo. Come la

#### 84 PISTOLA XXXIX.

fiamma del fuoco fempre monta fanza abbaffarfi , o ripofarfi . così l' animo noftro fempre è in movimento, e tanto è più mobile, e travagliante, quant' egli è più vigorofo. Ma colui è beato, che quel vigore convertifce nel migliore, perocch' egli uscirà della segnoria di fortuna attemperando la prosperità, e menomando l'avversità, e spregiando le cose, che gli altri desiderano. A grande animo, fi conviene dispregiare le gran cose, e piuttofto amare le cose mezzane, che l'ismisurate, perocchè quelle son buone, e utili, e quell' altre no cciono per lo loro soperchio . Così come il biado troppo spesso cade interra, e le ramora degli albori troppo carichi fi spezzano, e' frutti di troppa abbondanza non si possono maturare sufficientemente, così la buona fortuna guafta gli uomini coraggiosi , la qual fortuna egli usano, non solamente in nuocere altrui, ma in danno di loro medefimi. Qual uomo fu giammai sì crudele contro a' fuoi nemici, quanto fono i diletti contro ad alcuni , de' quali l' uomo può avere pietà, perch' elli medefini fofferan pena del male, ch' egli hanno fatto? Ma quella loro rabbia non gli tormenta a torto, perocchè conviene, che la cupidigia, che paffa la naturale mifura, torni a foperchio, perocche quella ha fuo termine, e fine, ma cose vane, e nate di diletto, sono fanz' esfo. L' utile ragguarda, e misura le cose necessarie, ma le soperchievoli non fi terminano. Danque gli sventurati attuffandosi ne' diletti, non se ne possono sofferire, poichè vi sono accostumati. E pertanto e' sono isventurati, e cattivi, ch' e' fono venuti a quello, che le cose soperchievoli, e oltraggiole, fon fatte loro necessarie. E per questo elli pon hanno gioja, ne bene de' diletti, anzi fervono, e amano i lor mali, la quale malaventura è sopra tutte l'altre la peggiore. Ma allora è la malaventura piena , e compiuta , quando le cofe vituperofe, e ontofe, non folamente dilettano all' nomo; ma piacciono. E l' nomo non può mettere remedio, ne configlio. la ove i vizi fon convertiti in costumi.



# Quod frequenter mibi scribis gratias ago &c.

### PISTOLA XL.

Ti ringrazio dello scrivermi ispesso, perocchè tu mi ti mostri nel modo, che tu puoi. Com' io ricevo tue pistole , no' fiamo incontenente inficme ; fe le immagini de' nostri amici assenti ci allegrano, rinnovellandoci la nostra memoria dell' effere loro, alleggiando i nostri desideri per vano, e falso conforto, quanto son più giojose le lettere, che ce ne recano veraci infegne, perocche la lettera fcritta per mano dell' amico, ci fa conoscere la cosa, che topra tutte l' altre ci diletta a vedere. Tu mi scrivi, ch' hai udito parlare un filosofo, ch' è arrivato in Cicilia, ch' ha nome Serapione. E di', ch' egli abbonda tanto in eloquenzia, che non elpande le sue parole, anzi le calca l' una sopra all' altra, per la qual cosa una boce non gli basta. Cierto i' non lodo questo in filosafo, la pronunziazione del quale de essere ordinata come la vita. Ma neuna cosa è ordinata, che s' affretta E però i' ti dico così, che 'l parlare, e il ragionare, ch' Omero pone fnello, e corrente, topravvenendo l' una parola all' altra, è appropiato all' oratore. Ma quello, ch' a lui si conviene, de' esfere morbido, e dolce, e quello entra nell'animo. Dunque tieni , che questo modo di parlare abbondente . e ruvinoso . par più convenevole a nomo di corte, e vanaglorioso, ch' a uomo che 'ntende d' insegnare la verità a coloro, a cu'ella parla. Ben' è vero, che com' io non voglio, che verfi le parole, così non voglio, ch' egli le stilli. Elle non debbono gli orecchi troppo caricare, nè troppo alleggiare, perocchè la scarsezza del parlare, sa meno attento colui, ch' ascolta, per la noja del tardare. Ma nondimeno quelche l' uomo aspetta, si ritiene meglio, che quel che vola, e pass' oltre. L' uomo fuol dire, ch' i maestri danno comandamenti a' loro discepoli, ma la cosa, che sugge non si dà. D'altra parte il parlare, che 'ntende a verità, de' effere semplice, e sanza adornamento. Questo parlare popolaresco, non ha in se punto di verità. E' vuole ilmuovere il popolo, e trarre a fe, per sua forza, gli orecchi de' folli. Egli non si lascia disaminare, anzi si sugge. In che modo governerà altrui quel parlare, che 'n fe medefimo non è governato? La diceria, e'l parlare, che si fa per medicinare, e guerire l'animo, dee entrarenel profondo den-100, perocche remedi ; e le medicine non fanno sleuri pro. s' elle non stanno nelle piaghe. Oltre a questo la diceria ha molto di vanità, e di voto, e fuona più, ch' ella non vale. E' fi vuole attemperare, e ammobiliare le cofe, che ci fpa ventano. e rifrignere quelle, che ci empiono di cupidigia , e difaminare, e dichierare quelle, che c'ingannano, La luffuria fi idee refrenare, e l'avarizia riprendere. Neona di que ite cofe fi può fare in fretta. Qual medico guanice la malartia anchando? Il indico, che parole, che fondette infretta, non hanno iu loro alcuna utilità. Così come baftava conofeere una votra molte cofe, le que tu non credereftigiammai, che fare fi potoffe, così abbondantemente bafta d'udire una volta que fi parlatori, i quali tutto loro intendimento hanno messo con follecitudin, quan tutto toto membrane l'uomo dire di loro, e che i può giudicare dell' animo loro, il parlare de' quali è brieve, e confuro, e fanza ripolo, trascorrente fanza potersi rifrena-To, a guita di que, che corrono alla china, nonpotendofi arrefare dove vogliono, per lo forte movimento del corfo; e però questa leggerezza, e rattezza di parlare, non ha se in balla. Questo non fi conviene a filosofia, la qual dee le parole ordinare, non gettare. Nondimeno ella dee alcuna volta all'are il parlare, falva fempre la dignirà de' iuoi coftumi, la quale, quelta fenitutata forsa di parlare, rompe, e guafta. Abbi gran forza, ma milurata. Sia l'acqua continua, ma non ruvinosa. Appena consentiro io agli avvocati quella rattezza di parlare, che ritenere non si può, correndo fanza lenge, e Janza misura . Come la potrà il giudice della corte leguirare. il quale alcuna volta è rozzo, e non favio, quando colui per Burbanza, e per mofrare la forza della ina eloquenzia, abbonderà tanto in parole, che gli orecchi non potramo fofte nere? Dunque tu farai, ch'è favio, fe tu lasciquelli, che non 1700gon mente a quelche dicono, ma folamente intendono al reolto dire. Me' vale, che tu fomigli nel parlare a Vinizio, il eruste sempre parlava a tratti, che Terio, che fu famofisimo a cingatore, ma e' parlava si correndo, ch' egli era fconcia L' uomo favio fi dec guardare di cotal modo di parlae perocchè non dubitava, e non reftava. Una volta cominciarva, e una taceva, l'eredo, che sia sieme nazioni di genacui tal maniera è più convenevole. Concedera tu s'Grequesta licenza. Noi quando scriviamo alcuna cosa, facia alcuna volta panto. Cicerone, per cui l'eloquenzia Romana fu innalzata , parlaya a paffi , e a tratti. La parela romana, pruova, e ftima fe medefima, e lafciafi ftimare, eragguardare ad altrui. Fabiano, che fu valent' nomo, di vita, di scienzia, e d' eloquenzia, disputava apertamente più, che tostamente, sicchè la sua maniera si poten chiamare aperta, e presta. Questa cosa, i' ricevo in nomo savio, ma io non la domando, perocchè 'l parlare, e l' orazione de' uscire fanz! impedimento. Ma io amo più, ch' ella sia proferta, che corfa, e però io ti spavento più da questa malizia, ch'ella non ti potrà avvenire in altro modo, che lasciando d'aver vergogna. E' ti conviene stropicciare la fronte, e non udire te medelimo, perocchè questo corio del parlare ti apporterà più cofe, le quali tu medefimo vorrai riprendere. Questo non ti può avvenire, falva fia la vergogna. Sopra tutto, questo e' ticonviene continuamente efercitare, traendo lo fludio tuo da? fatti alle parole. E s' elle abbondano, e postono correre sanza affaticarfi, neentemeno tu le dei artemperare, perocchè, come a favio nomo fi conviene andare modeframente, e ordinatamente, così gli si conviene parola bassa, e non ardita. Dunque la somma delle somme si è questa, ch' in ti comando, che tu fii tardo al parlare.

Facis rem optimam &c.

#### PISTOLA XLI.

U fai cosa ottima, e utile a te medessmo, se tu pera severi, come tu mi ścrivi, in seguiare buona conteienza. Per la qual cesa, egli è follis domandaria. In ad altrui, conciositacosa e lu la puoi avere da te. medessmo. E' non ti convienc-levare le mani al Cielo, nè pregare il prece della Chiesa, che ti alsci andare presso gli oreccichi dell' immassime d' Iddio. Iddio t' è presso, egli è come teco, egli è dentro a te. l' ti dico, Jucillo, che 'l Santo. Spirite è posto in noi, e ragguarda, e vede i beni, e' mali, che noi facciamo, e secondo, che noi trattiam lui, e' tracta noi. Neugo è buono sanz' Iddio. Come si potrebbe l' uno fe de la contra del contra de la c

Commercial Countries

mo conten ere contra fortuna, fanza il fuo ajuto? Iddio abita in ciascuno buon uomo . Quando la grossa gente truova alcun bosco antico, nel qual sieno gli albori più alti, ch' altrove, essendo sì spessi di ramora, che vi si perde la veduta del Cielo, quell'algezza del bosco, e luogo dentro oscure, e segreto, dà loro fede, e fegno, ch'alcuno Iddio abitilà entro. È fe si truova alcuna grande spelunca, o cava prosonda in alcuna montagna, non per man d'uomo, ma naturalmente fatta . l'animo degli uomini fi fmuove a paura, e a foipecione d' alcuno fantuario, credendo, che gl' Iddii abitino là entro. E ancora fanno reverenza alle fontane, ond' efcono i gran fiumi: E facrificano là ond' efce alcuna acquicella, ch' efca d' una profonda caverna, e laddove truovano fontane d' acque calde. Se tu vedeffi un uomo, che non fi spaventi d' alcuno pericolo, nè tocco da cupidigie, beato nel mezzo delle avversitadi, cheto, e riposato tralle tempeste, e sia sopra gli altri uomini iunalzato, veggendosi iguale agl' Iddii, non l'avra' tu in grande reverenza? Non dira' tu: costui è cosa sì alta, e sì grande, che l' nomo appena dee credere, ch' ella sia simigliante a quel corpo, dov' ella è? La forza d' Iddio è scesa in questo corpo, e muove, e mantiene l'animo alto, e ammisurato. il quale tutre le cose trapassa, siccome vili, e minori di lui. facendosi beffe delle cose, che noi temiamo, e desideriamo. Cost grande, e cost eccellente cola non potrebbe mantenerfi. sanza 'l governo, e 'l sostegno d' Iddio. La maggior parte da lui si è, là onde egli è isceso, siccome i raggi del Sole, che toccano la terra, estendo donde elli scendono. L'animo alto. e fanto d' alcun uomo vertuolo si è sceso quaggià, acciocchè noi conosciamo Iddio più d'appresso. Egli conversa con noi, ma e' si tiene, e accosta al su principio, edi là pende, e guatalo isforzandosi di ritornarvi, e in tralle nostre cose ripara nella migliore. Questo così fatto animo si è colui, che non è bello, e non luce per alcun altro bene, che per lo suo propio. perocchè e' non è più sciocca cosa, che lodare nell' nomo cola strana. Neuno è più fuor di fenno, che colui, che disidera le cofe, che 'ncontenente li pollono effer tolte, e date altrui. Il freno dell' oro non fa il cavallo migliore. Affri è più bello il leone salvatico, e fiero, chente la natura il creò, il quale l' nomo non osa ragguardare sanza temenza, che non è il dimeftico, e accostumato cogli uomini, che per lo travaglio, ch' egli ha fofferto, s'ha lasciato orare il pelo. Neuno uomo si dee glorificare, nè pregiare d' altro, che del su' propio. Noi lodiamo la vigna, ch' è sì caricata d' uve, che COB

con tutto il ceppu, che le sossiene, chinano presso a terra. Sarà alcuno, che giudichi più bella quella, chi avesse l'avec, et tralci d'oro? La vigna è lodata per l'abbondanza del frute. De l'umo de' effere lorato di quello, ch' è suo. S' egli ha gran famiglia, e bello albergo, e oro, e argento affai, que-fto, che monta? neuna di queste cose è in lui, anzi sono intorno lui. E nell'uomo si è lodato quelche l'uomo non gli può dare, ni et orre, e questo sirà il propio dell'uomo. Se tra vuogli sapere, che quest' è questo si è l'animo, e la ragione il ui perfetta, perocche l'uomo è animale razionale. Il su'bene si compie, s' e's bene quello, a ch' egli è nato. Questo è quello, che ragione gli comanda, ed è coss motos leggiera, cioè vivere secondo natura. Ma la comune pazzia la fia grave, perchè noi ofospignamo l'un l'altro ne' vizi. Come può tornare a silute, e a luogo colui, che neun uomo il ritiene, e ciafeuno il fospigne

Jam iste tibi persuasit virum bonum ese &c.

### PISTOLA XLII.

Olui, di cu' tu mi scrivesti, t' ha già fatto credere. ch' egli è buon nomo. Ma buon nomo non fi può fare così tofto, nè effere conosciuto. Tu non fai di qual bontà io favello. l'dico di colui, ch' è buono in alcuna guifa, perocchè'l perfettamente buono forse non nasce, se non in cinquecent' anni una volta, siceome l' uccello Feni. ce. Neuna maraviglia è, se le gran cose si generano rade volte, perocchè le cose mezzane, che nascono per tutto, spelle volte vengono da fortuna , ma le gran cofe, ella dà rado; e però elle ne fono più pregiate, e tenute più care. Ma cofini è ancora molto di lungi da quello, ch' e' pare, e professa. E: fe sapesse, che cosa è buon nomo, e' non si crederebbe ancora effere, e forse e' si dispererebbe di potervi pervenire. Se tu vuoi dire , egli ha mala oppinione de' rei uomini, i' ti rispondo, ch' altresì l' hanno i rei medesimi. E la maggior pena, che la retà ienta, fi è, ch'ella spiace a se medesima, e a' fuoi.

fuoi. E s' egli ol a coloro, ch' usano male, e oltraggiosamente il lor grande podere, e le lororicchezze, ancordico, che ne farà altrettanto quand' e' potrà. I vizi di molt' uomini. stanno piasti, e quesi, perocchè son deboli. Ma quando si. fentiranno forti , egli avranno altrettanto ardire a far male ... quant' hanno que', che sono scoperti per la lor potenzia. prosperirà. Gli itrumenti fallano a coloro, a mostrare la loro. malizia. In questo modo si può toccare il serpente pieno di mortale veleno, quand' egli è freddo. Il veleno non glifalla perciò allora, ma egli è debole per la freddura. La crudeltà, las cupidigia, e la luffuria di molti s' affiene, perchè il favore. e 'l consentimento di fortuna fallisce loro. Ma se tu daral loro il podere, tu conoscerai incontenente, ch' egli hanno quel, medelimo volere di far male, ch' hanno gli altri. E ricordati d' un tuo amico, di cu' tu dicevi, che l' avevi recato afac. bene, ed era al tuo comandamento, e i' ti diffi, ch' egli era, incostante, e volagio, e che tu nol tenevi perl'opre, ma per una penna. Io mentii, ella non fu penna, anzi fu piuma, la quale e' ti lafeiò, e fuggi. Tu fai, che giuoco e' il fecepois e in quanti pericoli e' si misse. Egli non conoscea, che per gli altrui pericoli e' cades ne' propi; e non pensava quanto fosfero gravi , e pericolose le cose , ch' egli andava caendo . bench' elle non fossero soperchievoli. Noi dobbiamo avere questo risperto nelle cose, che noi tant' amiamo, e desideriamo, sofferendone, per acquistarle, molto travaglio, e pena, che intoro non ha punto d'agio, e se ve n' ha, e' v' ha assa' più disagio. Alcune cose sono soperchievoli, e alcune non vaglion tanto . che l' uomo fi dovesse per loro mettere in affanno. Noi non abbiamo rispetto nelle cose, per le quali noi diamo noi medefimi , credendo averle fanza alcun pregio, perchè noi tegnamo, che le cose folamente sien comperare, per le quali fi pagano danari. E'n questo fi può conofcere la nostra follia , che per quelle cose , per le quali no! diamo noi medefimi, no' non daremmo una nostrapossessione. Per la qual cosa no' non tegnamo neuna cosa per tanto vile. quanto no' tegnamo noi medefimi. Ma noi dovremmo fare intutti i nostri consigli , come quando noi andiamo a comperare alcuna mercatanzia, di stimare il pregio della cosa, che noi desideriamo. Perocchè spesso avviene, che d'alcuna cosa mole to preziofa, e nobile, non fi truova chine voglia dare denajo. nè chi la pregi alcuna cosa . l' ti potrei mostrare molte cose . le quali acquittate, ci hanno tolto nostra franchezza. Nos faremmo nostri, sequeste cole non fossero nostre. Dunque penfaquefto ilentro a te, e non'folamente quando ragionerai dell' accreficimento delle cofe tue, ma anchedeldanno, he quel- la cofa de' perire, perch' ella fu d' avventura. Così agevol- mente vivera 'tu fanz' effa, come tu facevi innazi, che tu l' aveffi. Se tu l' hai lungamente avuta, tu la perdi, quando fin refe'lazio. É fe non l' hai tental lungamente, meno te ne dei erucciare, perciocchè tu la perdi prima, che tul'abbi accufumata. Se la moneta tua èmenomata, e' ti menomerà moletita, e follecitudine. Se tu fe' poco pregisto, e poco graziofo, - tune farai meno invidiato. Ragranda quefte cofe, che ri fano impazzare, e le quali no' perdiamo con cotanto do-fure, su conofecerai, che 'l danno loro non è grave, mal' eppinione del danno, perocchè l' uomo non fente la perdita, ma s' fi crede avvere perduto. Qualunqu' uomo ha femedefimo, non ha perduto neente. A ciafcun uomo, già non firà di sì piccola condizione, è confentito d' avere fe medefimo.

## Quomodo hoc ad me pervenerit quæris &c.

#### PISTOLA XLIII.

Umi domandi, come, e de cui io ho fiputo quelche tre pendiavi, non avendola feoperto a neuno. 10 'l ti dico: dalla fama, che fa tutto. Ma tu di'; que fo cem' è, e foni o si grande, che fama fia di ne 'I un on 'lei guardare' a ciò, auxì dei por mente al luogo dove tu fei. La cofa, che formonta le cofe, che fon preffo, è grande tra loro, perocchè grandezza non ha punta di certa mifura; comparazione ora la 'nnalza', ora l'abbaffa. La nave è grande in un fiume, e nel mare è piccola. Un timone farà troppo grande a una nave; e a un altra frat frat propo grande un monet pade, ove tu fe', per l'ufficio, che un fait de la comi e domanda de' fatti tuoi, come tutton, che tu 'a svillefi, la genne domanda de' tu più onettamente, e più diligentemente vivere E for ti giudica beato, quando tu porrai vivere in pius co dinana' al la gente, e quando le pretri della tuta cafa i copriamno, a l'alla gente, e quando te pretri della tuta cafa i copriamno, non

non ti appiatteranno, le quali noi facciam molto grandi, non per più fecuramente vivere, ma per più legretamente peccare. Tri dirò cofa, per la quale tu putrai conofere, e giudicre i cofumi della gente. L'uomo troverebbe appea uno, che poteffe vivere coll' uicio aperto. No' abbiam fatti ufcie-ti, e porticiari, non folamente per orgoglio, ma per la nottra mala confcienzia. Noi in si fatta manera viviamo, che quando noi fam fibritanente volti ci crediamo effere in perico-lo. Che monta il nafconderfi per lichifare gli occhi, e gli orecchi della gente. La buona conficienza cheima la gente a fe, ma la rea è follocira, e in tormento, effendo fola. Se quel che n fai è cofa oneffa, tutra la gente il fappia; ma s'ella difoneffa, e vituperola, che fa al fatto, perchè non fiappia, conciolliacofichè tu'l tai? Tu le' molto Iventurato, le ra ilpregi così fatto rellimone.

Iterum te mibi pufillum facis &c.

# PISTOLA XLIV.

Ncora ti lamenti tu dello stato tuo, e di', che natura e fortuna si son mal portate di te. Come è questo? conciossiacofachè ti posti ritrarre dal populo, e pervenire a così grandissimo bene, com' è bestitudine. Qual altro bene ha filolofia? Quest' è la cosa, che non guarda a gentilezza. Tutti gli uomini , chi gli vuole redurre al primo nascimento, sono da Dio. Tuse' cavaliere di Roma, e a questa dignità t' ha condotto la tua prodezza, e bontà. Molti ne sono a Roma, che sono ritratti addietro da quattordici gradi dove la cavalleria fiede. E ogn' uomo, con tutto ch' e' voglia, non può entrare in corte, nè effere al configlio del Senato. Ancora la gente, che si de' mandare in fatti d' arme è iscelta appensaramente. Ma la buona mente è comune a tutte genti, e a quella fiam noi tutti gentili. Filosofia non caccia, nè sceglie neun uomo, ella luce a tutti. Socrates, tion fu gentiluomo. Cleantes innaffiava i giardini, e'n questo mestiero gl' indurarono le mani. Quando Platone andò a filo-

filosofia, non era egli gentile, ma filosofia il fece gentile, e alto. Costoro son tutti tuoi antecessori. Non ti dilperare di diventare fimile a loro, perocchè tu il puo' fare, portandoti in tal modo, che ti facci degno d' effere messo nel novero loro , la qual cosa tu farai non credendo d' essere avanzato da neuno in genulezza. No abbiamo tanti anteceffori, l'un quanto l'altro. E non è alcuno, che sappia il principio del suo lignaggio. Plato diffe, che non era alcuno Re, che non folfe scelo di lignaggio di fervo, nè alcun fervo, che non sia sceso di lignaggio di Re. Tutte queste cose son mischiate per gran varietà di tempo. La fortuna ha mutato tutto, e rivolto di giù in fu. Colui è gentile, il quale è bene ordinato vvertù per natura, e a questo dee l' uomo ragguardare. Ma se tu vuogli recure ad antichità, tu non troversi alcuno, che non fia venuro da quello cominciamento, dinanzi al quale non era alcuna cosa. Dal primo cominciamento del Mondo infino a questo tempo ci ha condotto l'ordine delle cose, diversificando d' uno in altro. La casa piena d' immagini antiche, e affummicate, non fa l'uomo gentile, perocchè coloro, che furono innanzi a noi, non vivettero in nostra gloria, e quel che fu innanzi, che noi, non è nostro. L'animo è la cosa, che fa l' nomo gentile, il quale, di che condizione e' fi fia, può innalzarfi, e soprastare a fortuna. Pensa, che tu non sii cavalier di Roma, ma fervo, efceso di fervo, neentemeno tu puoi far tanto, che tu folo sii franco tra' gentili. Tudi': come farà questo? questa sarà , se tu dichiarerai i beni , e' mali , ma non fecondo il giudicio del popolo, perocchè l' uomo de' fapere, e ragguardare, non onde le cofe vengano, ma ove vanno. Se gli è alcuna cofa, che faccia la vita beata, quella è buona per fe, e per fua ragione, perciocch' ella non fi può corrompere, ne diventar rea. Dunque in che erra la gente, concioffiacofache ciafcuno defideri beata vita? Inquefto che rengono gli strumenti di beata vita in su' luogo, e cercando di lei, la fuggono, perocchè, conciossacosachèla somma della beara vita fia 'ntera, e ferma fecurtà, elli cercano, e ragunano cagioni di follecitudini , e di paura. E per lo cammino di quelta vita pericolofa, e piena d' aguati, non folamente portano i grandi fardelli di robe, ma e'li vanno trannando per la via. E per questo modo sempre s' allungano dall' affetto della cosa, ch' egli desiderano. E quanto più se n' affazicano, tanto più s' impedimentificano, e allunganfene. E avviene loro, come a que' che vanno correndo per lo laberinto, che la loro leggerezza, e velocità gl' impedimentifce.

marit.

#### INCIPIT SEXTUS.

Librorum istic inopiam esse queris &c.

#### PISTOLA XLV.

A lettera, che tu mi scrivi, mi dice, che hai necessità di libri , e di ciò ti lamenti. E' non ti dee calere d' avere abbondanza de'libri, ma d' avergli buoni. La elezione cermana fa pro, ed è utile; la diversa diletta. Calui, che vuole giugnere, dov'egli è deliberate d'andare, de' feguieare una via, e lasciare le diverse, perorchè quello non farebbe andare, ma errare. Tu, fecondo che tu di', farefti più contento , ch i' ti deffi libri , che configlio. Ei' fono apparecchiato di mandarti tutti i mici, e voterò l'armario, e s' io poreili, i' verrei in persona. S' i' non avesti speranga, che su lasciassi l' ufficio ch' hai, in brieve tempo i' mi fare' mello a venire a te, così vecchio com' i' fono, fanza lasciare per lo pericolo del mare, nè per Iscilla, nè per Carida di, de' quali i poeti raccontano tante favole. E quand' io non potessi per altro modo venire, i' mi sare' messo a nuoto per venirti ad abbracciare, e vedere, quanto tu se cresciuto d'animo, e di virrà. E perchè tu mi chieggi i libri miei , io non me ne tengo però più letterato, ne migliore parlatore, se non com' io mi terrei più bello, domandandomiti la mia immagine, perocch' i' fo , che quest' è per l'amore ch' hai in me , e non perchè tu creda , che' libri miei fieno migisori, che gli altri, e se ciò è , l'amore t' inganna. Tuttavia, tali chente sono, leggigli. (iccome di colui, che va caendo la verità, e ancora non la fa, cercandola con gran pena, e follecitudine, perocchè non mi fon' obbligato a neuno maestro. I' credo alle sentenzie di molti favi nomini, e alcuna volta m' attengo al mio giudicio, perocche' noftri anrecessori non ci lasciarono le cofe trovate, anzi le ci hanno lasciate a trovare. Ed egli avrebbero forte trovate le cofe necessarie, se non avessero intelo a trovare le cose vane , soperchievoli , e di poca utilità . Ella perdero molto tempo in trovare gavillazioni di parole, e disputazio-

tazioni ingannatrici, nelle quali l' uomo usa', ed esercita l'ingegno suo sanz' alcun utile. Noi annodiamo i nodi, legando dubbiofa fignificazione per le nostre parole, e poi gli scioglia. mo. Tanto agio abbiamo, che già fappiam vivere, emorire. No! dobbiamo andare deliberatamente là dov' è da remere. che le cose non c'ingannino, e le parole. Perchè mi solvi tu le fignificazioni delle parole? Le cole fon quelle, che c'ingannano, e quelle dobhiam conoscere. Noi abbracciamo i mali per beni, e defideriamo il contradio di quel che no' abbiam voluto, e desiderato. I nostri desideri combattono contr'a loro medefimi, e' configli, contr' a' configli. Le lufinghe s' affomigliano molto all'amiftà, e non folamente la contraffanno; ma convinconla, e passano; perocchè le son ricevute volonterofamente dalla gente, lasciandole entrare nel profondo del cuore, e tanto più diletta l' uomo, quanto più fanno danno. lo voglio, che tu m' infegni conoscere questa fimilitudine. Il nemico lufinghiere viene a me in fimiglianza d'amico. I vizi ch' entrano addoffo di quieto, con colore di vertù. La follia s'asconde sotto 'l nome d'ardimento. Pigrizia è chiamata temperanza, e modeftia. Il paurofo è chiamato favio. Noi erriamo con gran pericolo in conoscere quefte cofe. E però i' voglio, che tu vi ponghi mente con gran fenno, e intendimento, e che vi metti alcun certo fegno, per lo qual tu le poffi conoscere, e l' una dall' altra cernire. Se l' nomo è domandato, s' egli ha corna, egli non è sì folle, che si tocchi il capo per faperlo. Pognamo, ch' alcuno gli muoftri, e pruovi per argomento, ch' egli è cornuto. Questi sossissi ingannane l' uomo fanza danno, fiecome fanno i bosfoletti, e le pallotte, e gli altri ftrumenti de' tragettatori, e de' travagliatori, de' quali la fallacia medefima ci diletta. E fe l' nome fapesse, e vedesse come tragettano, e' non ne sentirebbe alcun dilerro. Questo medesimo ti dich' io di questi inganni , e io non fo i foffismi nominare in altro modo. Elli non rendono alcuna utilità a colui, cheglifa. Se tu vuogli levare lefallacie delle parole, infegnaci, e moftraci, come colui è beate, il quale la gente tiene, che fia. Ma colui sì, il quale ha tutri i fuoi beni dentro al fuo animo , diritto , e affoluto , e fciolto datutte le cofe, che ipregia, e tien per vili le cofe, che glialtri defiderano, e tengono maravigliofe, e non ved' alcuno, a cu' et volesse cambiare il suo stato, e che giudica dell' uo. mo, quel canto folamente, ch' egli è umano, il quale feguita la natura, ficcome maeftra, ordinandofi, e addirizzandofi, fecondo la legge naturale, vivendo, ficcom' ella gli ha moftrato.

to, al quale neuna forza può torre i suoi beni, il quale il male reca in bene, il quale ha giudicio in se certo, fermo, e fecuro, e non mutabile, il quale per neuna forza può effere moslo, nè per neuna turbato, il quale fortuna può pugnere, ma ella nol può piagare, eziandio quand'ella il percuote colla peggiore faetta, ch' ell' abbia. E questo non avviene spesso, perocchè le comunali faette della fortuna, per le quali l'umana generazione è sconsitta, ripercuotono addietro, siccome fa la gragniuola nelle cafe, fanza danno di coloro, che v'abirano. E però i' non voglio, che tu mi tenghi più in colui, che tu medesimo chiami Eudemon, del quale si son fatti cotanti libri . A che , e perchè son composti tanti libri? S' i' pongo mente, tutta la vita mi mente. Questa riprendi, e reca a verità, se tu se' sottile, e savio, perocch' ella giudica per necesfario le cose, le quali una gran parte è di soperchio. E ancora quella, che non è di soperchio, non ha in se alcun valore, nè forza, perocchè non feguita, che la cosa necessaria fia buona. Noi gettiamo il bene nella via, se noi diamo questo nome al pane, e alla vivanda, e all' altre cose, sanza le quali la vita non si può sostenere. La cosa, ch' è buona, sanza fallo è necessaria, ma la cosa necessaria non è buona per forza, perocch' alcune cose sono vilissime. E non è alcun uomo . che tanto groffamente conofca la vertù del bene, e la fua dignitì, e tanto ne sia poco saputo, ch' egli l' abbassi infino alle cofe minute, le quali di di in di fono bitogno alla vita dell' uomo. Dunque perchè non metti tu tuo intendimento a mostrare a tutti, che vanno caendo, con gran costo, e perdita di tempo, le cose, che sono di soperchio. E molti hanno trapassaro la vita, ammassando, e acquistando gli strumenti di lei. Ragguarda tutti gli uomini generalmente, e fingolarmente, tu non ne troverai alcuno, la vita del quale non badi al tempo, ch' è avvenire. Se tu vuogli sapere, che male ne seguita loro, e che danno, il ti dico. Danno smisurato. perocche non vivono, anzi aspettano di vivere, indugiando tutte le cose. E giasossecosache noi mettessimo bene noitro intendimento, e sollecitudine in vivere, nondimeno pur trapasserebbe la nostra vita. E musando nei, ella trascorre oltre, siccome strana. E ogni dì perisce, ma il sezajo finisce. Ma acciocch' i' non passi la misura della pistola, la quale non de' empiere la manca mano di colui, che la legge, i'lascierò questa quistione a un altro di a disputarla co' loichi, i quali fon troppo fottili, non avendo cura d' altro, che della loro lottigliezza.

## Librum tuum quem mibi promiseras &c.

#### PISTOLA XLVI.

Ricevetti il libro, che ra m' avevi promeffo, e volendolo leggere brievemente, quasi in passindo per levarne solamente il faggio, io 'l trovai sì morbido, e dolce, ch' io feguitai oltre. E 'n questo puo' tu conoscere la sua eloquenza, che mi parve agevole, e leggiere, conciossiacosachè non era del mi' corpo, nè del tuo, anzi mi parve opera di Tito Livio, e d' Eppieuro. E' mi tenne con tanta dolcezza, ch' io il leffi tutto fanza alcuno indugio. La notte s'appreffava, e la fame m' assaliva, e gravava, e' nuvoli mi minaccia-vano del piovere; ma nondimeno il lessi tutto, e non solamente mi dilettò, ma io ne ebbi grand' allegrezza. I' diffi allora, quanto buono ingegno, e animo ha coftui, s'egli aveffe avuto ripofo, e non avelle tante faccende, perocchè le parole del libro non fono fubicamente prefe, anzi fon d' nome accostumato, e ch' ha certo tenore ne' detti suoi. E nel dir tuo m' avvidi, che se' di grande, e di diritto animo. E così voglio, che tu facci, tegnendo questa via. E la materia del libro t' è assa' valuta. E perciò l' uom dee scegliere materia abbondante, la quale occupi lo 'ngegno, e promovalo. I' ti scriverò di questo libro più cole , quand' io l' avrò letto un altra volta , perocch' io non l' ho ancora nella memoria , e non fo ancora, ch' io me ne giudichi, ficcome io avelli quello, che vi fi contiene, udito, non letto. E però lafcalmi ben vedere, e non avere pensiero, che tu n' udirai il vero. Tu ti puoi tenere beato, che tu non hai neuna cofa in te, per la quale l'uomo ti voglia mentire, eziandio così da lunga. Ben' è vero, che eziandio rimossa la cagione, noi menriamo per ulanza



### Libenter ex iis qui à te veniunt &c.

#### PISTOLA XLVII.

Olentieri intesi da coloro, che vengono da te, quello, che me ne contano, che su vivi famigliarmente co' suoi fervi. Questo si conviene al fenno, e alla dottrina rua. Son' egli fervi? anzi fono uomini. Son' egli fervi? anzi fono parzionavoli del nostro abitacolo. Son' egli fervi? anzi fono nostri umili amici. Son' egli fervi? anzi sono nostri compagni nel servaggio. Se tu pensera' bene, tu troverai, ch'altrettanta potenza ci ha fortuna fopra noi, quanta sopra a loro. E però io mi besso di coloro, chi hanno vergogna di sedere con loro a tavola al mangiare. Questo non è per altro, che per l'orgogliofa costuma de' segnori, perchè i lor fervi stieno tanto diritti loro innanzi, ch'egli abbiano mangiato, isforzandosi di mangiare ghiortamente, e più, che 'l ventre non può sostemere, sì ch' alcuna volta convientoro rimandarlo fuori con maggior fretta, ch' elli non v'aveano melfo. E' mileri fervi gli stanno innanzi, e non ofano parlare, e fe parlano , tosto son bartuti. E per questa cagione elli abbominano i loro fegnori. Ma coloro, che non folamente innanzi a' loro fegnori postono parlare, ma co' fegnori medefimi, eran presti a mettersi alla morte per loro , e ogn' altro peri. colo. Elli parlavano al mangiare, ma e'tacevano ne'tormen. ti. Ancora un proverbio dice , che noi abbiemo tanti nemici . duanti fervi . Noi non abbiamo i fervi per nemioi, ma noi gli facciamo per la noftra crudeltà. I' lascio l' altre cose crudeli, e fuori d' umanità, in che noi usamo oltraggiosamente i fervigi de' nostri fervi , non siccome d' uomini, ma come di bestie. Quando noi vegniamo, non ci facciamo smembrar gli uccelli in diversi modi, e artificiosamente isfernandos. di tagliare bello . Ben' è cattivo colui , che non vive per altro, che per saper bene ismembrare un uccello. E più è isventurato colui, che quelto gli fa apprendere per suo diletto, che colui, che per necessità è constretto dell'apprendere. L' alero, che ferve della coppa, pare in guisa di femmina, e combatte colla sua età , perocche non può uscire di fanciullezza , rattraendofi per forza addietro, e tutta la notte divide tra

inebrezza, e 'n luffuria del fegnore. E nella camera è gargone , e nel convito fante . L' altro ch' hae l'ufficio di conoscere coloro, che piacciono al fegnore, e che'l fervono, e di ghiottornia, e di buffoneggiare, sta sollecito di ricordarsi, cu'egli dee invitare per l' altro di a mangiare. Dall' altra parte sono i cuochi, che fottilmente conoscono l'appetito del segnore, e' morfelli, ne'quali più fi diletta, e le vivande medefimamente, che gli smuovono l'appetito, quand' egli è svogliato per lo troppo mangiare. Il fegnore non foffera, ch'alcuno di questi mangi con sui, perch' egli si terrebbe in gran vergogna. Ma Iddio ne fa vendetta alcuna volta, diventando il fegnore fervo del fervo, e'l fervo fegnore del fuo fegnore, che già fu. l' vidi un, ch' ebbe un fervo, ch' avea nome Califtus, afpertare dinanzi all' ufcio suo, per entrare a mangiare con lui, e mai non v' entrò dentro. Ma Califfus, ch' era flato fuo fervo. effendo ranto maltrattato per addietro dal fu' fegnore, che fu. gli rendea così fatto cambio, che facea gli altri entrare a mangiare . e lui facea caccise vituperofamente . Il fegnore avea venduto Califtus, ma Califtus gli rende poi molte cofe. Se ru penfera' bene, coftui, che tu chiami fervo, egli è nato di quella famiglia, che tu, e vive di quel medefimo, che tu, e così morra' tu, com' egli, e potreftilo ancor vedere libero, ed egli te servo. Molti furono a Roma al rempo, che Marius mosse guerra a Silla, che 'ntendevano d' esfere Senatori, e montare in grande stato, che tornaro a povertà vituperosa. Alcuit di loro diventò pecarajo, alcuno lavoratore di terra, abitando in mifera cafellina. E però tu non dei spregiare l'uomo di bassa condizione, perocchè spregiandolo, tu puo pervenire a quello stato medefimo. Ma i' non voglio al prefente entrare in quiftione, e disputare de' servi verso i quali noi fiamo tronpo orgogliofi , troppo crudeli , e troppo fpregistori. Ma la fomma del mi' comandamento è questa, che tu viva in tal modo col tu' minore, come tu vorrefti, che 'l tuo maggiore vise veffe teco. Tutte le volte, che ti ricorda della fegnoria, chi hai foora al fervo tuo , penfa , ch' altrettanta n' ha il tuo fegnore fopra te. Ma tu dirai, che non hai fegnore. Penfa, chetu fe' ancora giovane, ancora il potrei avere. Tu fai in chente età Eccuba, che fu moglie del Re Priamo, cominciò a ela sere ferva, e Cresus, che fu Re di Lidia. E la madre di Da. rio, che fu Re di Persia E Platone, e Diogenes, che furono filosofi. Tu dei col tuo servo vivere cortesemente, e mifericordiofamente. E deilo ricevere a parlate, a configliare, e a mangiare con ello teco. Ma qui mi faranno contro tutti i

morbidi, e vezzofi, gridando, che questo è sciocca cosa, e vieuperofa. Ma i' mostrero loro, che elli medefimi son servi, e che vanno beciando le mani agli altrui servi. Tu puoi vedere, che' nostri antecessori levarono quest' invidia a' segnori, e a' fervi, questa villania. Elli chiamavano il segnore, padre di famiglia, e' servi famigliare, la qual cosa ancor dura. E però egli ordinarono alcun, di di festa, i quali i servi non folamente mangiavano con loro, ma elli aveano fegnoria nelle lor case, tenendo ragione a chi si richiamasse, e ciascuno tenea, che la cafa sua fosse una piccola casa comune. Ma tu di': faro io federe a tavola tutti i fervi miei? No, neente più, che tutti i tuoi fancipili. Ma tu etri, fe tu credi, ch'io debbia alcun di loro rifiutare, perch'egli abbia più vile ufficio, ficcome colui, che guarda i buoi, o quell' altro, che guarda i muli. I' non gli giudichero, e non stimerò la lor bontà per ufficio, ma per costumi, perocchè ciascunopiglia i costumi da se medefimo, ma gli uffici vengon da ventura. Alcuni mangino teco, perchè ne son degni; alcun altri, perchè diventino degni. E le in loro è alcuna villania per vile condizione di fervaggio, e' se ne correggieranno per l'usanze de' più orrevoli. E' non bisogna di cercare per l' amico solamente nella piazza, perocchè se tu potrai ben cura, tu potrai trovarlo in cafa tua. Speffe volte la buona materia sta oziola fanz' alcuna usilità, per diferto d'operatori. Pruovagli, e sperimentagli. Moito è folle colai, che compera un cavallo, fe non ragguarda s' egli è fano, ragguardando folamente al bel freno, e agli sitri paramenti. Così è folle colui, che giudica dell' uomo, secondo i vestimenti, e la condizion della quale fortuna gli ha vestiti. Egli è servo, ma forse ch' egli è franco dell' animo. Questo detto ferre non gli nuoce neente. Mostrami un uomo, che non fia fervo. Alcuno è fervo di luffuria, alcuno d' avazizia, alcuno di paura, e alcuno di burbanza. Tu trovera aleun alto uomo di lignaggio, che serve a una vecchia. Alcun altro, che serve a una bagascia. I'timostrerò assai gentil uomini , che servono a' giullari . Neun servaggio è tauto vile, quanto quel che è di volontà. Per la qual cofa tu non ti dei pentere per cola, che quelti schifi di cattiva segnoria dicano. d' effere verso i fervi tuoi segnore umile, e di buon acre. Fa, che tu fii da loro più amato, che temuto. Alcun dirà, che questo, ch' l' dico, non è altro, che volere francare i fervi, e torre a' fegnori la fegnoria. E laddov' i' dico, che si facciano più amare, che temere, veramente i' voglio, che m' amino come fervi, e fuggetti. Ma colui, che favella per quefto modo, è uscito di mente, che quel non è poco a' segnori. che bafta a Dio, il quale è amato, e coltivato. Amore e' non fi può mescolare con paura. E però i' dico, che tu fa' bene, e giustamente, di non volere essere temuto da' ruo' fervi, gaftigandogli di parole. Ma nondimeno l' uomo gli dee alcuna volta battere. Ma non per ogni piccola cagione, o cruccio. Ma no fiamo tanto dilicati, che noi arrabbiamo incontenente, che ci manca alcuna piccola cosa della nostra volontà. E facciamo come fanno i Re, ch' alcuna volta si crucciano, ficcome e' fossero molt' ingiuriati, sanza pensare al grande lor podere, e all' altrui piccolo, fappiendo, che non debbono temere di ricevere ingiuria, ma elli cercano cagioni per nuocere, e cercando, la truovano per danneggiare altrui. L' non farò più lungo fermone, perocchè tu non hai bisogno di conforto, perchè i buon costumi son di tal natura. che sempre perseverano, dilettandosi in far bene, Ma la malizia è incostante, e spesso si cambia, e non in meglio, ma in altro.

Ad epistolam quam mibi ex itinere misisti &c.

## PISTOLA XLVIII.

Lla piftola, che mi mandafii dal tuo viaggio i' rifipondero, la qual fi altresi lunga, come il viaggio, ch' io defino. I' mi trarrò diipatte per penfare di quel, ch' io ri debbo consigliare, penocche tu, che mi di minamadifi. E atano più il debbo fare, quanto più lungo tempo convenga ad affolvere la quiffione, che a proporla, consionacofiche la trof cionvenga a te, ch' a me. Ancora tiparlo io, come Eppicuro. Quella colà è buona a me, ch' a tre. I' non i fon' amico, s' i' non tempo per mio, quanto a te appartiene L' amiftà fa tra noi una comunanza di tutte le cofe. Ne cofa d'avvertità, nè di profiperità è propia ad alcuno di noi. Neun uomo può beatamente vivere, che non ragguarda fuori di e, recando tutte le code a fu' ntile. Se tu vno' vivere a te, e' conviene, che tu vivi ad altrui. Questa compagnia de:

effere diligentemente, e nettamente offervata, la quale ci mescola con tutti gli nomini , e giudica alcuna legge estere comune a tutta l' umana generazione. Ancora fa grand' utilità a coltivare la compagnia dell' amistà, della quale io ti favello. e la quale è più firra negli animi, perocchè, chi coll' uomo avrà molte cofe comuni, avrà comune tutto col fuo amico. Amico mio Lucillo, i' amo più d' apparare da questi sottili maestri, in ch' i' sia tenuto al mio amico, e in che a tutti gli uomini, che udire da loro in quanti modi s' intende uomo, e quante fignificazioni abbia per diversi rispetti, e quante cose, amico, e nomo, fignificano. E perciò vedi, che lapienza, e follia; vanno per diverse vie. A quale mi configli, ch' io m' artenga? Alcan uomo, tiene ogn' uomo peramico. Alcun altro tiene l' amico per nomo. L'altro si sforza d'acquistare amici a suo utile. L' altro gli cerca per aitargli, e per soccorrergli. Tu mi muti, e volgi le parole, e contimi le fillabe. e s' i' non ti fo quiftioni, e foffilmi fottili, e perfalia conclusione t' affermo la bugia, non potròio perciò conolcere, e chiarire le cofe, che l' nomo dee feguitare, da quelle, che son da fuggire? I' mi vergogno, che, perch' i' son vecchio devrettetendere a cola di verità, e d' utile, io intendo a queste truffe. Il topo è una parola, e'i topo rode il cacio, dunque la parola rode il cacio: Pognamo, ch' i non fapelli rispondere a questo argumento, che danno, o che pericolo me ne potrebbe avvenire? I' debbo temere, ch' i'non pigli alcuna volta la parola alla trappola, o ch'il libro mio non mangi il cacio, s'i' fono negligente al guardare? E peravventura quest'altro modo d' argumentare ti parrà più sottile. Il topo è una parola, la parola non rode il cacio, dunque il topo non rode il cacio. Que-Re fono sciocchezze, che si convengono a' fanciali , nelle quali no fiamo invecchiati. Queflo è quelche noi appariamo da fanciullezza, con gran pena, e con grande fludio Ma ru vorretti sapere, che configlio filosofia promette all'umana geperazione, perocchè la morte, chiama alcun nomo, l'attro è in grande angolcia per povertà, l'altr' è in grande tormento per le ricchezze propie, o per l'altroi, l'altro teme l'avverfirà. l' altro defidera di giugnere alla fun beatiendine . l'attro è in mal' oppinione della gente, l' altro di Dio : E tu vai dicendo ciance. Tu fe' chiamare per foccorrere a' bilogni , e hai promeffo d' aitare coloro, che fono pericolati in mare, a' prigioni , agl' infermi, a' poveri, e a coloro, che tengono la teffa fotto la fpada. Ove va' tu, chefa' tu? Colui, con cu' tu ti cianci, teme . Soccorrilo . Coloro, che fon' incatenati, tifpon-

frondono alle pene. L'uomo ti grida mercè da tutte parti, e domandati alcuno ajuto della vita perduta, e a quella, che ha perdere, perocchè turta la speranza è in te. E ti priegano. che gli tragghi di quel tormento, e che mostri lo lume di verità a coloro, che sono sviati. Di' loro, qua' cose natura ha fatte necessarie, e quali di soperchio, e com'ella ha stabilite le leggi leggiere, agevoli, e come la vita di coloro, che la feguitano, è giojosa, e libera, e come la vita di coloro, che più s' accostano all' oppinione della gente, che non fauno a lei, è dolorota, e impacciata. Mostrami qual parte delle cofe fopraddette fi può cacciare per quelti foffilmi, e fallacie de qual di loro rimuove le cupidige, e quale le riftrigne. Ma giàfoffeche elle non facestero pro, nè danno; perocch' elle nocciono gravemente. E io lo ti mostrorrò apertamente, quando tu vorrai, perocch' elle menomano, e 'ndebolifcono il gentil' animo, e disposto a ben fare, se l' nomo s' impaccia di quefti argomenti. l' mi vergogno di dire, che forza egli danno, e che conforto a coloro , che debbon combattere contr' a fortuna, e com' egli ci forniscono di quello, perchè si va al sovrano bene: Oul ha ordini villani , e disfamate escezioni , e ancor' a coloro, che piatiscono alla corte; con tutto, che l'uomo intenda poco ad altro, ch' a 'ngannare scientemente l' alera parce, per farle perdere il piato ; ma come il giusto giudice riftora colni, che per tal modo è ingannato, così filofofin riftora i fuoi. Ma'l' uomo può dire a questi, ch' usano le fallacie, e' fofifmi: chefate voi, e chedite, ch' io debbis fare? Voi non mantenere la promessa, chemi faceste, acciocch' i' non temeffe morte, ne povertà, e ch' io spregiassi con grand' animo le cofe, che gli altri temono, e difiderano, anzi risornate alle regole , e agli argumenti de' gramatici. Diventa l' uomo per questo modo vermolo, e perfetto? E questo quel che filosofia prometto di far l'uomo fimigliante a Dio? Ib era ventro a questo, e a questo fui invitato. Dunque, amico mio Lucillo, partiti , quanto puoi , da quefte disputazioni . e inganni, e da queste fallacie. A filosofia si convengono cose aperte, semplici pure, vere, e non doppie. Ma se noi avel-simo a vivere lunghissimo tempo, noi il dovremmo dispensare fearfamente ; e Temperatamente , ficche ci potelle baftare alle cole necessarie. E però gran pazzia è ad apparare cofe di foperchio, è fanz' utilità , in così grande necessità di tempo! 10 2 , "109.

aggreens. L. Lo . 100 tags. ER returned la , fant B

## Est quidam mi Lucilli &c.

### PISTOLA XLIX.

Mico mio Lucillo, quegli è oziofo, e pigro, che fi ricorda dell' amico per la veduta d' alcuna contrada. Ben' è vero, che 'l luogo, che l'uomo ha ufato, defta il defiderio, ch' è dentro al cuore, fanza renderci la memoria spenta, ma commuove quella, che si riposa, siccome avviene a coloro, che si dolgono de' lor cariparenti, e amici, ch' egli hanno perduti, che quando il lor duolo è queto per ispazio di tempo, la perdita d' una piccola cosa, ficcome d'un fu' fervo, o d' una fua roba, rimena il dolore. Io ti dirò di me. Tu non crederesti quanto la contrada di Campagna, e maggiormente di Napoli, onde i' vidi Pompeos, la villa ove nascesti, mi rinfrescò il desiderio, ch' io ho di te. E' mi pare vederti al prefente dinanzi a me , ed al prefente partirmi da te, e vederti piagnere di pietà, e sforzarti di riftrignere le lagrime, e al preiente mi pare averti meco. E qual cosa non è al presente, se tu te ne ricordi? Al presente sedetti fanciullo alla scuola d' un filosofo, ch' ebbe nome Fozion. Al prefente cominciai a effere avvocato a difendere le quiftioni in corte, e al presente me ne saziai, e al presenten' ho perduto il podere. La velocità del tempo è sazza fine, e sanza mifura, la quale fi manifesta più a coloro, che ragguardano al tempo passato, poch' ella inganna coloro, ch' intendono solamente al prefente, tanto fi fugge brievemente, e leggermen. te. La cagione di queffa cofa ff. à , che tutto 'l tempo paffato è in un luogo, e puofii ragguardare tutto infieme, e da indi innanzi caggiono tutte le cole in profondo. E d'altra parte nella cofa, che tutta è brieve, non può effere grande ipazio. Il nostro vivere non è se uon un punto, e ancora men d' un punto. Ma la natura ha partito questo punto così piccolo, al modo di spazi più lunghi. Dall'una parte ha fatto fanciuliezza, dall' altra giovanezza, dall' altra un trapaffo da giovanezza a vecchiezza , e dall' altra ha fatto travecchiezza, i quali ispazi ella ha messo in luogo così stretto, a modo di fcaglioni . I' t' ho diffinto addierro, il prefente , e quefto presente è una gran parte della nostra vita, al brieve termine della

della quale no' dobbiamo alcuna volta penfare. Il tempo non mi folea parere così corrente, e veloce, e or mi pare tanto brieve, che non è uomo, ch'il credesse, perocch'i' sento approffimare la morte, e perch' io comincio a contare il danco mio. Ma io mi cruccio più perche alcuni fono, che la maggior parte di quelto tempo, che non può baftare alle cofe neceffarie, benche fia guardato follecitamente, fpendono, e mettono in cose vane, e soperchievols. Tullio disse, che se gli fosse doppiata l' età, che non gli basterebbe a leggere solamente l'opere de Poeti. E tanto diffe della Dialetica. Tutti que-Ri missero il tempo in cose, che poco valsero. Ma ionon dico, che l' uomo non debbia vedere i Poeti, e la Dialetica. ma l' uomo gli de' ragguardare solamente, e salutare da lunga, e passare oltre, acciocche noi non siam' ingannati, e però non credere, ch' e' v' abbia entro riposto alcun bene, Non t'angosciare, e non ti tormentare 'n quella cosa, e 'n quella quiftione, la quale è più fottil cosa spregiarla, che solverla. L' nomo, che va securamente, e sanza fretta, può intendere a ragunare le minute cole, ma quando egli è affalito, e messo in caccia da' nemici, e'gli conviene gertare per forza quelch' egli avea ragunato per riposata pace. P' non ho agio di cercare le parole dubbiole, e di diversa fignificazione, e provare in loro la mia fortigliezza, perocch' i' ho troppo a penfare altrove. Guerra m' è mossa da tutte parti. I' dovrei esser tenuto pazzo, veggendo i vecchi della Città, e le femmine portare le pietre in fu le mura, per difendere la terra, e' giovani correre all'arme spesso, e a'ntendere di combattere d'ora in ora co' nemici , e' nemici schierati presto alle porte della Città , e le mura crollare per le cave fatte fotto terra , s' io mi votelle federe per intendere a quiftione di quefto. Tu hai quelche tu non ha perduto, tu non ha perduto le corna, dunque tu hai corna. E anche ad altre fottigliezze folli, e vane. Così ti debbo io parer pazzo, intendendo io al prefente, perocch' i' fono affediato maggiormente, concioffiacofach' allora i' temerei i nemici di fuori , avendo le mura in mezzo tra loto, e me; ma ora i ho la guerrapericolofa, e mortale dentro a me medefimo. I' ti dico , ch' i' non posso intendere a quefte truffe, e ciance, concioffiacofach' i' abbia in tra le mani grandi fatti. La motte m' affretta , ta vita fi fugge. Infegnami alcuna cola coner' a quello pericolo, ficch'io non fugga la morte, e la vita non fugga a me. Confortami, e configliami fopra le cofe grevi , e pericolofe , ficch' io riceva , e fefferi fanza lamento le cofe , ch' i' non polio fchifare , e al-. - "

lungami la brevità del tempo, che tanto è corrente. E massimamente m' infegns, che'l bene della vita non è in lungo spazio, ma in saperla ben usare. E che può avvenire, anzi avviene spesso, che colui, che lungamente è vivuto, è poco vivuto. E dimmi, ch' avvenire può, che quand' io dormo, ch' io non mi desti giammai. E avvenir può che quand' io son desto, ch' i' non m' addormenti giammai più. E avvenire può quand' io esco di casa, ch' i' non vi torni mai. E avvenir può quand' i' vi fono tornato, ch'io giammainon n'esca. Tu se'ingannato, fe tu credi, che folamente colui, che naviga per mare, si' presso alla morte, perchè ti paja, che tra lui, e la morte non fia più spazio, che 'l grosso della nave, perocchè la morte, c' è così presso in ogni luogo, com' ella è in mare, con tutto ch' ella non si dimostri tanto dappresso, quant' ella fa là. Se tu mi trai di questo sospetto, tu m' insegnerai più leggermente fosferire quello, a ch' io sono apparecchiato. La natura ci generò addottrinevoli, e acci dato ragione, non perfetta, ma perficere, e compiere fi può. Parlami, e di-sputa di giustizia, di pietà, d'astinenzia, di castirà. E di quella, che dell' alrrui corpo fa aftinenzia, e di quella, che della fua propia persona ha cura. Se tu non mi menerai fuor della via, i' giugnerò, e più agevolmente, là ov' io intendo d' andare, perocchè, come diffe un favio, la parola di verità è fempre non doppia. E però non si conviene avvilupparla, nè mpacciarla : perocchè non è alcuna cofa, che si poco fi convenga ad animo, che 'ntende a grande, e ad alta cofa, quanto questa ingappatrice fottilità.

# Epistolam tuam accepi &c.

### PISTOLA L

A lettera, che mi scrivesti, i ricevetti buon pezzo poi che tu la mi amadasti, sicchè mi parves frere oltragegio a domandare il recatore, di quel che tu facevi, 
percoche sirebbe stato di gran memonia, essendiano con 
ricordato. Ma nondimeno io spero, che tu meni tal vita, chi 
ove,

ove, che tu sia, io sappia quel che tu fai, perocch' io penso, che tu non facci altro, che correggerti ciascun di, e alquanto fcaricarri degli errori, e dell' ignoranze, per potere intendere, ch' e' vizi, che credi, che fieno delle cofe, fono tuoi propi, perchè noi mettiamo, e appropiamo alcun vizio al tempo, e a' luoghi. Ma ovechè noi andiamo, e' ci seguicano. E' ti ricorda bene della pazza, che fla colla donna mia, com'ella è sciocca. I' ne sono rimaso impacciato, perch' io non mi diletto in folle, perocchè quand' io mi voglia dilettare in folle, e' non mi conviene troppo dilungare, perocch' i' fo besse di me medefino. Quefta fciocca, di ch' io ti favello, ha fubitamente perduta la vista. I' ti dirò cosa mara vigliosa, e vera. Ella non fa, ch' ella è avvocolata, anzi priega colui, che la mena, che la conduca altrove, dicendo: la mia casa è troppo scura. Sappi Lucillo, che quelta follia, e quelta vocolezza, che l' è sopravvenuta, ha tutte miniere di genti occupata. E' non è alcuno, che conofca, ch' e' fia avaro, e cupido. I vocoli vanno caendo chi gli meni, ma noi erriamo, uscendo dalla via fanza guidatori; ciafcun di noi dice: i' non fon cupido d'onore, ma a Roma non fipuò vivere altrimenti. l' non fono foperchievole in itpendere, ma a Roma fi fanno grandi fpefe. B' non è per mio difetto, s' i' mi cruccio (pello , perocch' i' non mi fon' ancora dato a vivere per modo fermo, e fodo, perchè giovanezza non mi lascia? Perchè c' inganniam noi? questo male è in noi medesimi, e fitto, e 'nviluppato nelle nteriora nostre. E però noi non possiamo guerire, conciossiacofachè noi non sappiamo, se noi siamo infermi, se noi non cominciamo a medicarci. Come ci diliberen noi di corante infermiradi, non penfando del medico? concioffiacofach' egli av:ebbe meno a fare in noi , mentre che 'l vizio è novello , e l' animo rozzo, e tenero ascolterebbe, e seguiterebbe colui, che gli mostrasse la via diritte, perocche non è alcun uo mo, ch' agevolmente non torni alla fua natura, falvo colui, che di natura è falliro. Noi ci vergognamo d' imprendere bnon coftumi, effendo cola vituperola volere in ciò maestro. Ben' è vero, che noi non dobbiamo avere fperanza, che si gran bene venga da ventura, anzi ci conviene travagliare. E veramente il travaglio non è grande, se noi cominciamo a formare, e correguere il nostr' animo, prima che la sua matizia sia indurata. È con tutto ciò non mi dispero ancora di colui, la cui malizia e già dura. E' non è alcuna cofa, di che l' uomo non possa venire a fine per continuo studio, e per attenta, e diligente cura. Un grand' arbore, benchè sia molto piegato, si può dirizzare. E quello, che naturalmente nacque in altro modo, s' addirizza per arte, e recasi alla forma, che bisogna. L' animo dell' uomo tanto più leggermente riceve forma, quant' egli è più arrendevole, e ubbidiente d'ogni omore, peroc. chè l'animo nostro non è altro, ch' uno spirito, che in noi si contiene, e tant' è più leggiere di tutt' altre materie . quant' egli è più fottile. Tu non ti dei disperare dell' nomo, perchè la malizia l' abbia tenuto, e posseduto lungamente. E' non è alcuno, a cui il mal pensiero non venga prima, ch' il buono. No' fiamo tutti occupati ad imprendere le virtudi, e a disapprendere i vizj. Ma noi ci dobbiamo isforzare di correggerci, e imprendere le virrudi folamente per quefto, che poichè no faremo entrati una volta nella possessione del bene, la possessione farà perpetua, e la vertù non si disapprende. Le cose contradie non possono stare insieme. I vizi contradi alla natura stanno nell'animo, siccome in luogo non propio, e però se ne possono cacciare. Ma la cosa, ch'è posta nel propio luogo, si tien ferma. La vertù è secondo natura, e' vizi le sono contradi. Ma ficcom'egli è leggiera cosa tenere le vertudi, così il cominciamento d' andare a loro è grave, e forte, perocchè propio dell' animo infermo si è, temere le cose, che non ha provato. L'uomo il dee isforzare, che cominci, perocche, poich' egli avrà faggiata la medicina, ella non gli parrà amara, anzi gli dilettera, sentendosi megliorare. Gli altri remedi dilettan, poiche l' uomo è guerito. Ma la filosofia è dilette. vole, e utile in un medefimo tempo.

Explicit fextus .



#### INCIPIT SEPTIMUS.

# Quomodo quifque potest &c.

## PISTOLA LL

Ome può ciascuno esfere presso a Mongiubello, come fe' tu, e vedere quella nobile montagna, la quale Mesalla , e Bagins , non fapiendo io perchè, nominarono unico, e fingulare, concioffiacofachè molt' altri luoghi fono, che gettano fuoco, non folamente luoghi alci, la qual cofa divien più spesso per la natura del fuoco. ma luoghi piani, e bassi. Noi ci regnamo contenti di lui , ficcome poffiamo , il quale io abbandonai il fecondo dì, ch' io v' arrivai. E degnamente e' dee effere abbandonato, perocche l' nomo l' ha iscelto per usarlo solamente per luffuria, con tutto ch'egli abbia alcune grazie naturali. I' non dico perciò, che neun luogo debbia effere odiato; ma come alcuna roba è più convenevole a uomo favio, e buono, ch' alcun altra, fanz' avere in odio roba d' alcuno colore, credendo, ch' alcuno colore non si convenga bene a uomo professo ad astinenzia, così alcuna contrada è, la quale il favio uomo, o che a fapienz' intende, schiferà, siccome firana, e diversa da' buoni coftumi. L' uomo, il quale vorrà menare vita folitaria, e aftinente, non isceglierà Canope, nè Bai, giafiacofache Bai, e Canope ne vietino ad alcun uomo d' effere cafto, e affinence. Bai ha cominciato a effere quafi taverna de' vizj. Ivi ha lufturia gran fignoria, e spandevisi più ch' altrove, ficcome e' fosse ragione del lougo. No dobbiamo fcegliere luogo fano, non folamente al corpo, ma a' co-Rumi. Com' io non vortei conversare co' ribaldi , che giuftiziano gli nomini, così non vorrei abicare in taverna. Che neceffità è di vedere gli ebbri andare per la riviera, e' ghiottoni pavicare per lo mare, e allato al lago udire fonare trombe, e altri fframenti, e altre novitadi, le quali luffuria, non folamente ufa, ma pubblica a tutta gente? No' dobbiam fuggire il più che possamo da' luoghi, e dalle cose dove i vizi s' accendono, e.commuovono, e studiarci di fermare il nostro animo, e rimuoverlo da' viziosi diletti. Annibale di Cartagine, che su de' migliori guerrieri , e' de' più aspri Cavalieri del Mondo , diventò molle, e codardo per un verno folo, ch' egli stette in Campagna. E l' uomo, ch' in fatti d' arme non avea pari, vincendo tutto, fu vinto, e sconsitto per gli vizj. A noi simigliantemente conviene far guerra, e combattere, e certo tale, che giammai non ha fine, nè ripolo. E' ti convieue primieramente seonfiggere i diletti, i quali, secome tu vedi, traggono a loro gli animi fieri, e crudeli. E se l' uomo penfaste bene, com' egli ha impreso grand' opera, egli saprebbe, che non gli conview fare neuna cofa mollemente, ne lentamente: Che abbiam nora fare di questi bagni caldi, per difeccare, c'fottigliare il corpo? Chi vuole indore, affatichifi. Se no! facciamo, come fece Annibale, in abbandonare questa guerra, e intendere a bagnarci, e tenere ad agio i nostri corpi, cialcuno riprenderà, e ragione volmente la nostra oziosità, la quale è pericolofa, non folamente a colui, ch'è nel punto di vincere ma a colui ancora, ch' è vinto .. A noi è men licito, che non era alla cavalleria d' Annibale, perocchè se noi reculianto ; no' framo in maggiore pericolo , ch' elli non erano. E ancora perseverando noi, e indurando, sì abbiamo più a fare, ch'e'non aveano. La fortuna mi fa guerra colle prosperitadi, volendomi vincere, ma io non folamente rifiuto il fuo conandamento, e'l suo giogo, ma jo lo spezzo, e getto via. alla qual cofa fare, i' ho bifogno di maggior forza, e di maggior vertu. L' animo non si dee rammollire, ne arrendere. S' io m' arrendo a' diletti , e' mi converrà poi arrendere slla fatica, a dolore, e a paura, ed essere nella mercè, e nella fegnoria di cupidigia, e di cruccio, e intra cotante passioni, e pene i' farò costretto, e lacerato. Noi abbiam proposto d' acquistare libertà, per la quale noi ci assatichiamo, e per lo suo guiderdone. Se tu non sa', che cos è libertà, io il ti dico: non servire a neuna cosa, a neuna necessirà, a neuno avvenimento, e combattere francamente contra fortuna, ficchè ella non possa più di te. Quand' io saprò ch' i' possa più di lei, ella non avrà neuno podere contr' a me. Perche le flarò io foggetto, concioffiacofach' io abbia la morte in mia balla .. Colui, che intende a questi pensieri, convien, che scelga luogo fanto, e religiofo. Diletto foperchievole indebolifce l'uomo; e rammollisce l'animo. Veramente alcana contrada è, che può corrompere il vigore. L' unghie de' cavalli, che fono allevati, e 'nduriti ne' luoghi aspri, non temono alcuna via ,

con tutto, ch' ella sia aspra, e malagevole. Ma quelli, che fono nudriti ne' pantani , non possono sofferire la fatica. E migliore uomo per l'arme è colti, ch'è ufato, e allevato ne' boschi, che quello, ch' è accostumato ne' diletti della Città. La disciplina del luogo aspro conferma l'animo, e disponlo, e fortifica ad imprendere le gran cole ell buono Scipione quando fu sbandito di Roma, stette più onestamente a Licerna, che non sarebbe stato a Bai, perocchè riposo di sì fatt' uomo non devea effere in luogo così dilicato. Alquanti grand' nomini di Roma; ciò furono Mario, e Pompeo, e Giulio Cefare, fondaro alcune ville nella contrada di Bai, ma e' le posero in alte montagne, peracchè parve loro più convenevole, che uomo di grand' affare dovesse abitare in luogo afto: onde si poteste ragguardare intorno i luoghi sottoposti. Se tu ragguardi, che terre e' fondaro, e come, e in che luogo, tu conofcerai, ch' elle non tono ville; anzi fon quafi logge di gente d' arme; non credere, che Carone avesse sofferto d'abitare in parte, onde poresse vedere i ribaldi, e' poltroni trapassanti , e le barche dipinte , e tutto il lago pieno di rofe , udire cantare a gara que' ghiortoni di dì , e di notte? Certo e' fi contenterebbe più di stare dentro a uno steccato, ch'egli colle fue manu avesse in una norte fatro. Ciascuno prod' uomo ama più d'effere desto a suppo di trombe, e a romore d'arme, ch' a fuono di leuto, o di vinola. Ma noi ci fiamo affai combattuti con Bai, ma non giammai contr' a' vizj, contr' a' quali i' ti priego, Lucillo; che tu combatta fanza fine; e fanza mifura, perocchè non hanno fine, nè misura. Caccia da te tutte queste cole, ch' angosciano, e costringono il tuo animo. E se l' nomo non porelle peralgro modo cacciarle, l'nomo dovreba he partire il cuore con loro, e cacciarlo fuori del corpo. Sopra tutte le cofe; allunga da te i diletti, e abbigli per vili; perocchè vengono a noi a modo di micidiali traditori, e abbraccianci per iftrangolarci. ally committees and the second or se b Hill D .



o. . . de e c c നും വിവരണ വിവരണം വിവ

rillife, che "t-

on mounting er. debits. 1

## Quid est boc mi Lucilli &c.

### PISTOLA LII.

Ual cosa è quella, Lucil mio, che ci ritrae di là, ove, noi intendiamo d'andare, e sospigneci là, onde noi ci voglismo allungare. E che è quello, che combatre col nostro animo, e non ci laicia neuna cosa fermamenre volere. Noi tempestiamo tra diverse oppinioni, non volendo neuna cosa liberamente, nè continuamente. Questo fa la nostra follia, la quale non ci lascia essere fermi, ne confanti a neuno ammendamento, nè bene, alla quale neuna cosa piace lungamente. Ma quando, e 'n che modo ci partirem noi da lei? Neun nomo e tanto possente, che si possa dirizare per se medesimo. E' conviene, ch' alcuno ci porga la mano, e traggaci fuori di questo tempestare. Eppicuro diffe, ch' alcuni pervennero alla verità fanza ajuto d'alcun uomo, e fecionsi via per loro medesimi. Questi cotali loda egli sopra tutti. Alcun altri fono, ciò difle , ch' hanno bifogno d' ajuto , perocchè per loro medefimi non fi metteranno giammai nella via, s' alcuno non va loro innanzi, ma elli feguiteranno. E' diffe, che di quelli fu Metrodoro, e questi sono da lodare, con tutto che sieno della seconda maniera. Noi non siamo della prima maniera, e bene stianio, se' no siamo ricevuti nella seconda, e non dispregiare colui, che si può salvare per l'altrui ajuto, perocchè gran cofa è il volersi falvare. Ancora si truova un'altra maniera d' nomini, che non sono da spregiare; questi son quelli, che per forza si possono costrignere, e addirizzare a far bene, i quali hanno bisogno non solamente di conducitore, ma di forza, e quest' è la terza maniera. Se tu vuo' sapere chi fu di questi cotali, Eppicuro disse, che Ermacus fu di questi. E però Eppicuro mena maggiore allegrezza dell' uno, ma l'altro gli è più a grado, perciocchè, con tutto che l'uno, e l'altro fieno giunti a un medefimo fine, nondimeno maggior pregio è avere compiuta una medefima forma di materia peggio disposta. Siccom' avviene di due cafamenti alti igualmente, e d' una fazione, l' un de' quali è fondato in buono, e fermo terreno, sicchè l' opera monta incontanente ad alti. L' altro fu fondato in mal terreno da po-

tere fondare. L'opera dell' uno è quasi tutta manifesta, quella dell' altro gran parte fi nasconde sanza punto mostrarsi . Alcuni fono, ch' hanno ingegno morbido, e agevole. Altri, che l' hanno duro, e matagevole, ficche per forza fi convengono domare, e con gran pena vi si convien fare il fondamento. E perciò i' tengo più beato colui, che si fa buono sanza alcun travaglio; ma l'altro è più tenuto a se medesimo, perchè vinfe la malignità della fua natura, il quale a sapienzia non si conduce, ma trassi per forza. I' voglio, che tu sappi, ch'e' fono di coloro, ch' hanno lo 'ngegno così duro, e penofo. Noi andiamo per forza per lo mezzo del contradio; e per questo modo ci conviene combattere, e domandare soccorso ad altrui. Ma tu di', a cui il domanderò io? Domandalo a' noftri antecessori , che ti possono atare. Non solamente que' d' oggi, ma quelli ancora, che furono, ci poterono atare, e configliare. Ma di que', che fono, scegliamo, non coloro, che parlano altamente per avere gloria di parole dalle gente, non cheggendo altro; ma coloro, che c' infegnano vivere, moftrandoci per opera, quelche noi dobbiam fare, avendolci prima comandato, i quali giammai non ion trovati far cofa, ch' egli abbiano contraddetta, e' quali ti piaccian più avendogla veduti, ch' avendogli uditi. Io non ti contradico però d' udire coloro, ch' usano parlare, e predicare dinanzi al popolo . ma che loro intenzion fia di correggere altrui , e loro medefimi fanza vanagloria, perocchè non è cofa neuna più vituperosa, che filosafo, che desidera bollore di gente. Lo 'nfermo non loda il medico, quand' egl' Il taglia: tacete, e sofferite in pace, che l' uomo vi guerisca ; e perchè voi gridiate, i' non v' udirò più, che se voi lagrimaste. Quando e' toccano i vostri vizi, voi mostrate di maravigliarvi della scienza. di che vi parlano, e ammoniscono. Siavi conceduto il giudicare il migliore, bench' ella non fia cofa da concedervi. Pittagora volle, che' fuoi fcolari tacessero intorno a lui cinqu' anni, fanza parlere, o lodare alcun uomo. Molto è folle colui, che s' allegra dei grido della comune gente, lodandolo. Di che t' allegri tu, che fe' lodato da coloro, che tu non puoi lodare? Quando Fabiano parlava al popolo, egli era udito piacevolmente. Alcuna volta fi levava un gran grido, ma quest era per la fus maravigliofa bontà, e vertà, e non per lo fuo bel parlare. Alcuna differenza de' effere tra 'l grido della turba, e quello della fcuola. L'uomo può bene lodare alcuna volta, perocchè tutte le cofe, chi le vuole bene ragguardare, fono fignificanze di cofe. E alcuna volta per molto piccole cofe, fi

possono conofcere i costumi dell' uomo. L' uomo lustariofo può effer conosciuto nell' andare, nel portamento, al muovere delle mani, e nel suo ragguardo. Il pazzo si conosce all' abito, e lo sciocco al ridere, perocchè questi difetti si conoscono per segni manifesti. Tu conoscerai, chente sarà ciascun uomo, se tu porra' mente, com' e' loda altri. Quando la gente ode sicuno filosafo parlare, ciascuno si maraviglia di lui, e maravigliandosi, gridano lodandolo. Questo non è lodo, anz' è pianto sopra l' uomo morto. Lasciamo queste lode a coloro, che cercano di piacere al popolo. La filosofia si dee adorare. Ben' è vero, ch' alcuna volta si conviene sofferire a' giovani , ch' elli lodino i filosafi, ma questo sia quando e' non se ne potranno tenere, perocche sì fatte lode danno a lor medefimi, ch' odono alcuna cosa di buon conforto. Destiamo, e accendiamo l'animo de' giovani, a sforzarsi ad apprendere a ben fare, e non a bel parlare. Ma se non desiderano altro, che la eloquenzia folamente, ella nocerà a loro medefimi. Io vo lasciare questo al presente, conciossiacofache si ha ancora a direrminare, come l'uomo dee parlare al popolo, e qual cofa l' nomo dee concedere a lui verso se, e quale a se verso lui. Veramente la filosofia sa danno, quando s' appara per vederla. Ma ella fi può mostrare dentro alla sua camera, s' ella truova, i' non dico venditore, ma uomo, ch' abbia in lei reverenza, come prete a facrificio.

## Quid non potest mibi perfuaderi &c.

# PISTOLA LIIL

Ual cosa è, alla quale i' non possa estre confortato, chi i' mi son messa da andare per mare? Quand'i' entrai in nave il mare era cheto, ma l'arre era turbata, e piena dinuvoli, che la maegior parte toranano in piova, o in vento. Mai' credetti à piccolo viaggio, come da Napolia Pozzuolo, poste fine sinza pericolo, con tutto, che l'are fosse molto turbaza. Ma per potermi diliberare più tostodel viaggio, i' mi missa da mare della contra cont

fosto in alto mare versol' Isola di Niseta, per addirizzarei nel cammino. E quando fummo tanto avanzati, che poco mi calea dell' andare innanzi, e del tornare, quella bonaccia, che prima m'avea ingannato, fallì, cominciando il mare a turbarfi, e a 'ngroffare fanz' alcuna fortuna. Allora cominciai a pregare il nocchiere, che mi mettesse a terra in alcun luogo, e' mi disse, che la riviera era pericolosa, e sanz'alcun porto, e in tempo di fortuna e' non temes d'alcuna cofa tanto, quanto d'accostarsi alla terra. l' avea sì grand' angoscia, ch' i' non m' avvedea di neun pericolo, perocchè mi parea, che tutto ciò, ch' i' avea in corpo ne volesse uscire, e non porea. Allora fec' io forza al nocchiere, e fecegli prendere terra, mal fuo grado. E quando fummo prello a terra, i' mi gettai in mare tutto vestito. Allora i' conobbi , ch' egli era buono marinajo , perocch' i' foffersi gran pena a trovate la via per quella riviera, afpra, e piena di fecche, non potendomi fostenere. I' vo' che tu sappi . ch' Ulisses . che stette in mare dieci anni, fecondo ch' Omero racconta, non vi fofferfe tanta angofcia quanta fec' io, perocch' e' fofferia il mare, ma ove ch' i' dovels' andare, dovend' andare per mare, i' non vigiugnerei in vent' anni. Incontenente, ch' i' mi fenti' ripofato lo Romaco, e fui riconfortato tutto cogli unguenti, i' cominciai' a pensare de' vizi, come ci sono usciti di mente, e massimamente que' del corpo, che spelle volte ci pungono, facendoci ricordare di loro, e non folamente di que' che fono appasenti, ma di quelli, che quanto più pajono piccoli, e più fono nascosi, tanto sono maggiori. Un leggiere riscaldamento inganna l' uomo; ma quando la febbre è da dovero. l' uomo non farà già canto fofferente, nè duro, ch' ella non gli fi paja, mal fu' grado. Quando no' fentiamo punture nelle giunture de' nodi de' piedi , noi le celiamo , e diciamo , che abbiamo sconci i talloni, o che siamo molto affaticati. Noi non andiamo caendo medicina al male dubbiofo, quando il fentiamo da prima, ma quand' egli è sceso a' piedi, e halli sì conci, che amendue fon guafti, e' ci conviene confessare, ch' ell' è gotta pedagra. Tutto il contradio diviene nelle 'nfermitadi, che feggiono, e tormentano l'animo. Tauto quanto l'uomo n' è più caricato, e gravato, meno le fente. Non ti maravigliare di questo, perocchè colui, che dorme leggermente, ved' alcana visione secondo il riposo, e dormendo sogna, e credesa dormire. Ma il grave fonno tpegne i fogni, e attuffa il cuore nel profondo, ficchè non ha neuno intendimento. Per qual cagione non confessa neun nomo i suo' vizi? perocch' egli è fitto.

9 09115

fitto, e addormentato ne' vizj. All' uomo, che vegghia s' appartiene di raccontare i suo' fogni. E confermare i suo' vizi, è segnale di santade. Destianci dunque, acciocchè noi possiamo i nostri vizi, e' nostri errori riprendere. La filosofia solamente ci desterà, e diliberracci ella sola da questo grave sonno. Datti tutto a lei, perocchè tu se' degno di lei, ed ella di te. Abbracci l' un l'altro. Niega, e rifiuta apertamente, e con grand' animo tutte l' altre cose. E' non ti conviene già per preghiere, dare parte di tempo a filosofia. Se tu fossi infermo, tu lasceresti tutte l'altre faccende, e uscirebberi di mente i piati, e la corte, e non v' anderesti per mallevare il più caro amico, che r'abbi, anzi tu ftudierefti, quanto poteffi. di diliberarri della 'nfertà. Dunque pensa di farlo al presente, lascia andare tutti gl'impacci, e tienti al buono pensiero, perocchè neun uomo occupato vi può venire perfertamente . Filosofia usa la sua segnoria, e dà tempo ad altrui, sanza prenderlo da neuno. Ella non è cosa sottoposta, anzi è ordinaria, e donna, ed è presente, e comanda. Alessandro, promettendogli la gente d'una Città, parte delle loro possessioni, e la metade del lor mobile, rispuose così: i' non sono venuto in Asia con intenzione d' avere quello, che voi mi darefte, ma che voi aveste quello, ch' io vi lasciassi. In questo modo risponde filosofia a merit i' non riceverò il tempo, che v' avanzerà. ma voi avrete quel; ch' io vi dard. A coftei ti de' tu appreffare, e tutto il tuo penfiero volgere; coffei fi dee amare, onorare, e coltivare . E fe tu 'l fai, grande differenza farà tra te , e gli altri uomini . Tu avanzerai tutti gli altri in animo , e Iddio non ti passerà di molto. I' ti vo dire, che differenza farà tra te, e lui; egli dura più lungamente. Ma grande maestria è, conchiudere tutto in piccolo spazio. Altrettanto fi ftende al favio la vita, quanto a Dio tutto il tempo. Il favio paffa Iddio in alcuna cofa. Iddio non teme per la grazia, e per lo bene della fua natura, ma 'l favio non teme per lo bene. ch' è in lui propio. Dunque vedi qui gran cosa, avere debolezza umana, e securtà divina. La forza di filosofia è incredibile. Ella è contra tutte violenze, e oltraggi di fortuna, fornita, e ferme E non è alcuna faetta , ne dardo , che nel fu' corpo poffa entrare, ne appiccare. Ella fi fa beffe d'alquanti de' dardi, che le fono lanciati, facendogli leggiermente tornare addietro, ficcome scotendo i panni della sua roba. Alquanti ne lancia a colui, che glie l' avea gittati . 14 34

Lan.

### Longum mibi commitatum &c.

### PISTOLA LIV.

A'nfermità m'avea lungamente accompagnato, ora m' ha subitamente assalito. Ma i' ti posso ben dire qual malizia questa è, perocchè non è alcuna infermità, ch' i' non abbia affaggiato. Ma io fon quafi tornato a una solamente, la quale i' posso convenevolmente chiamare Sospiro, e già non la mi conviene nominare in grecesco. Ella è brieve, e simigliante a una tempesta, l'assalto della quale, finisce quasi in ispazio d' un ora. Tutte le pene son passate per lo mio corpo. Io non ne fenti' alcuna più grave, nè più angosciosa. Ma io non me ne maraviglio, perocchè l' altra pena chente, ch' ella fia, ella è infermità, ma questa è morte, e' medici la chiamano pensiero di morte, perocchè lo spirito fa alcuna volta quello, di che s' è lungamente sforzato. Non credere, ch' io mi rallegri per essere campato della morte. S' i' mi dilettaffi di questo fine, com' i' farei della buona fantade, i' farei così folle, come colui, che si crede aver vinto il piato, avendogli il Giudice della corte prolungato il termine a pagare il suo creditore. E quand' i' era nella maggiore angoscia della mia infermità, continuamente mi sforzava di prendere alcun conforto, dicendo nieco: che è questo, che la morte sì spesso mi pruova? faccia ciò che le piace, i' l' ho lungamente provata. Se tu mi domandassi quando questo fu, i' direi, che quello fu prima, ch' i' nascelli, perocchè morte non è altro, ch' esser quel che su innanzi. E già i' so, che questo è. Quel sarà dopo me, che mi su dinanzi. Se v'èpunto di pena in questo, e' si conviene, perocchè v' è stato prima, che venissimo in vita, ma noi non sentimmo allora neuna noja. I' credo, che tu terresti per molro folle colui, che credesse, che la lampana fosse in peggiore stato, poch' ell' è spenta, ch' ella non era prima, che ella fosse accesa. Noi medesimamente siamo spenti, e siamo accesi. In quel mezzo alcuna cofa di pena fofferiamo, ma dinanzi, e di dietro fi è gran ficurtà. Ma noi erriamo giudicando, che la morte venga al da fezzo; concioffiacofach' ella fia ita innanzi, ed abbi' a feguitare apprello. Tutto ciò, che fu dinanzi a noi, fu morte Dunque .

que, che ti fa, se tu non cominci, o se tu finisci? conciossiacosa in somma che l' effetto dell' uno, e dell' altro sia non estere Di si fatti conforti, o di simiglianti, non ristett' io di pensare meco, sanza dire parola, perocchè volere dire con boce, era nulla. Dopo tutto quello, il Sospiro, ch' appoco infieme cominciava ad allenare, fece maggiore allenamento, e rimafe. Ben' è vero, ch' ancora non ho io la mia naturale lena, e parmi non effere ben libero da lui, e però faccia a fu' piacere, ma non ch' io fospiri di cuore. Piglia questo esfempro; i' non temerò giammai la fezzaja ora. l' fon già apparecchiato a morire, non peníando di tutto il dì. Loda colui, che non teme la morte, benche fi diletti della vita, perocchè non è verrù partirfi, quand' egli è cacciato Enondi-meno questo è alcuna verrù. Sanz' alcun fallo i' pur son cacciato, ma questo è, siccom'io mi partissi di grado. E però il favio non è giammai cacciato, perocch' effere cacciato, fi è esfere rimosfo per forza del luogo, onde l'uomo si parte malvolentieri. Il savio non fa neuna cosa malvolentieri. Egli schifa la necessità, perocchè sa di suo volere quello, a ch' ella il dovea costrignere.

# A gestatione cum massime venio &c.

### PISTOLA LV.

Uand' io torno da follazzo, avendo cavalcato un pezzo, o fono portato in carretta, i' mi fento così lafia com' i folia la trettanto ito a piè, perocch' egli à è maggiore, perch' ella è contra natura, la quale ci ha dato i piedi, e gli occhi, acciocchè noi veggiamo, e audiamo per noi medelmii. I diletti ci haano tunto indebolini, che noi non poffiamo, fe non quello, che noi abbiamo lungamente voluto. Ben' è vero, ch' io avea bifogno di movimento, e d'efercizio, per diluberarmi d'alcuno omore amaro, del quale io avea la gola piena a, o per aflottigliare lo fiprito, è egli cra ingroffato per alcuna eagione. E poich'i' mi fenti', che 'i muo-

vere m' era utile, i' mi feci portare più innanzi, invitandomi a ciò il rivaggio posto tra Cuma, e la villa di Vacca da l' un lato chiufo da un lago, e dall' altro dal mare, ficcome una via fretta, perocchè 'l mare v' era più spesso per una forcuna, ch' era ftata di que' dì. E tu fai, che quando 'l mare percuote alta riva , elli la spiana , ma quand' egli è lungamente in bonaccia. la rivarimane asciutta, e pol verosa, perocchè l'omore si parce dalla terra. Poi, secondo il mio costume, i' puosi mente, s'i' trovaffi alcuna cofa, che mi poteffe fare alcun bene, e guardando vidi la villa, che già fu di Servilius Vacca, Ivi invecchiò quel ricc' uomo , il quale di neuna cofa fu nomaro, econofciuro, falvo che d' ozio, e folamente per quello fu tenuto beato, esendo così pericolosa cosa amarlo, come odiarlo, ma quand' egli fallla ad alcun uomo, o per amiftà d' Afinius Gallo, o per odio di Segianius, o per amore di lui, si dimenticava, e però ciascun gridava, e dicea a Servi-lius Vacca, tu se' folo, colui, che sa' vivere. Ma veramente e' fi fapea amiferare cattiveggiando, ma non vivere. Grande differenza è in tra vita oziosa, e vita pigra. Sempre, ch' i' passai dinanzi a quella villa quando Vacca vivea, i' dicea: qui giace Vacca seppelliro. Ma filosofia è cosa si onorevole, e fanta, che s'alcuna cofa la fomiglia, ella piace alla gente, bench' ella fia falfa, e bugiarda, perocche la genre stima l' uomo , ch' è ozioso , che sia partito da' romori, e da' traffichi del mondo, e tengafi fecuro, e contento di se medesimo. Alla qual cosa neuno può venire, se non il savio folamente, perocchè fanza follecitudine d' alcuna cofa fa vivere a fe medefimo, perocchè sa vivere, la qual cosa è sopra turte l' altre, ma colui, che si parte dalla gente, e dalle faccende, ed essi sbandito per la malvagità della sua cupidigia, non possendo sofferire di vedere miglior di se, attapinendofi, e nascondendosi come bestia paurosa, e pigra, non vive a fe, anzi vive al ventre, al fonno, e alla lufluria, la quale vita è sopra tutte l'altre, lorda, e vituperofa, perocchè questa non è cosa necessaria, che chi non vive ad altrui, e' viva però a se medesimo. Ma esfere costante, e perseverante in un proponimento, è sì gran cofa, che l' uomo, che perfevera in vita pigra, si ha autorità nel cospetto della gente. Della villa di Vacca non ti poss' io scrivere neuna cosa certa, perocch'io l' ho vedura di fuori solamente. E' vi sono due gran fossi, e dinanzi ha una gran corte chiula d' un alto muro, e nell' uno di questi fossi non fiede mai il sole, ma nell' altro sì dalla mattina alla fera. Ancora vi fono due pratelli con un rufcello НΔ d'acqua

d' acqua intra loro, del quale parte esce del lago, eparte del mare. Questo si è com' uno vivajo per nutricare' pesci, e avvene grand' abbondanza. Ma veramente quando 'l mare è in bonaccia non vi fi pefca punto, ma quand' egli è fortunofo i pescatori s' allegrano, e vanno là a pescare. Ma questa villa ha quest' altro agiamento, ch' ella è presso Bai, sanz' alcuna parete in mezzo, fanza fentire neuno romore, o borboglio, avendone l' uomo diletto. I' credo, che v'è buon effere tutto l'anno, perchè'l vento da occidente sempre vi viene, ed ella il riceve in tal modo, ch' ella nol lascia andare a Bai. E' mi pare, che Vacca scelse quel luogo per ripuosarsi, perocch' egli era già vecchio, e pigro, con tutto che 'l luogo non fa gran fatto al ripofo, concioffiacofachè l' animo è quel, che fa tutte le cofe piacere. I ho veduto in città allegra, e dilettevole, gente musia, e malinconica. E ho veduto in luogo solingo alcuni. che pareano infaccendati. E però tu non ti dei tenere mal disposto, per non esfere con compagnia della tua patria. Manda i penfieri tuoi infin quà, e taravvi. L' uomo può converfare con gli amici assenti, quando, e quanto e' vuole. E più usiamo questo dilerro, quando l' uno amico si dilunga dall'altro, perocch' egli è grandissimo, perchè così assenti noi parliamo infieme alcuna volta, e 'nfieme fediamo, e 'nfieme andiamo a follazzo. La prefenzia diffolve, conciossiacosach' esfendo stati insieme con gli amici presenzialmente, poiche noi siamo partiti, noi non pensiamo neente di loro, avendogli al presente veduti. E perciò dobbiam noi soffetire l'assenzia in pace, perchènon èneuno, che spesso non si parta dal suo amico, eziandio effendo prefente. Principalmente tutte le notti li partono, poi le diversitadi de' bisogui, e gli studi diversi, e' diversi viaggi. E se tu pensera' bene, tu troverai, che 'l pellegrinaggio non ci parte molto, più ch' effere in una medefima contrada. L' uomo de' avere l' amico presente nell' animo, perocchè non è giammai affente, anzi vede sempre chiunque e' vole, e però studia meco, mangia, bei, e vua' meco. Noi viveremmo in luogo stretto, s' alcuna cosa fosse chiufa al penfiero. Tracero amico mio Lucillo, quando i voglio, i' ion teco, e veggioti, per la qual cofa io dubito di mandarti pistole, com' a persona assente, o scriverti fermoni, com' p persona prefente.



### Peream fi tam necessarium &c.

#### PISTOLA LVI.

O perirò, se I silenzio è necessario, come pare a coloro. che per istudiare si son messi in luogo segreto. Vedi, che 'ntornomi d' ogni parte son diverse grida. I' abito sopr' a questo bagno, e però considera tutte le boci, che possono annojare gli orecchi. Quando questi giovani forti, e rubefli s' efercitano in gittare la pietra, e 'n fare alle braccia, e 'n tra vagliandosi, o farne sembianti, io odo guai, e rammarichii, con acerbiffimi foffiari, e alitari. Quand' e' vi viene alcuno pigro, contentandosi di bagnarsi, e ugnersi alla comune usanza, io odo 'l fuono delle mani, quand' egli è ftropicciato, che: fanno diverso suono, secondo la diversità dello stropicciare .. E quando viene alcuno, che giuochialla palla, allora fi leva il romore sì grande, che questo mi pare la morte. Po' vi viene un altro, ch' è fiero, e azzuffatore, e fa l'altro grido. Po' viene un ladroncello, ed è preso col furto, e sa un altro romore. L' altro, che si diletta nella sua boce, canta ne' begni ad alta boce. L' altro falta nell' acqua con grande sforzo. L' altro, perchè si fente la boce chiara, isforzasi di gridare per esser meglio udito. D' altra parte nasce il romore de' tavernieri, e di que', che vanno vendendo il vino, e de' pastellieri, de' quali ciascuno vende sua mercatanzia con certa meniera di gridare. Tu mi dirai, ch' io fia fordo, o di ferro, fe intra cotanto romore, e di sì diverse grida, i' possa avere alcuno penfiero, concioffiacofache Crifippus nestro amico infin' alla morte fu nojato dal falutare della gente folamente. I' ti dico di vero, che i' non pregio, e non mi curo di questo somore di costoro, più ch' i' farei un fiotto di mare, o un rivo d'acqua, che cadesse da alto, contutto ch' i' abbia udito,, ch' una gente fu , ch' abbandonò la fua contrada , folamente per cagione del romore del Nilo, che prello a loro cadea da. alto. E sì ti dich'io, ch' i credo, e parmi, che la hoce sturbi più l' uomo, che studia, che non fa il romore, perchè la boce tira l'animo a fe, ma il romore empie, e percuote folamente gli orecchi. l' metto in questo conto le cose, che fanno romore fanza fturbare l' animo , ciò tono, , carrette , che

vanno per li borghi correndo giù, e su continuo, e un fabbro, che mi sta presso, e un altro vicino, che sega il legname, e molt' altri, che vanno fonando per la terra tamburi, e trombe, e altri strumenti, finza restare. l' fon già sì usato a questo romore, che più mi noja quello, ch' alcuna volta refta, che quel che si continua. E tanto sono indurato, ch' i' odo fanza noja il romore de' marinari. I' costringo l' animo a 'ntendere a fe, sanza curarsi del romore di fuori assa' sia grande. Ma i' voglio, ch' egli intenda a questo, che il romore, e la tempesta, e lo spavento non sia dentro, e che la cupidigia, e la paura non combattano infieme, e che l'avarizia non fi mescoli colla lusturia, e non faccia noja l'una all'altra, perocch' i' non fo, che utile sia, se tutro il paese è in pace, e diversità di volontà, e d' animo combatta deutro, che già non farà tanto fra notte, quando più è 'I tempo del dormire, che l' nomo trovi pace, nè posa, se non colui, il quale è ordinato dalla ragione. La notte non ci trae di sollecitudine, nè di molestia; così sono tempestosi i sogni, com' è stato il dì. Il verace ripolo fi è quello, che viene da' buoni pensieri . Pon mente a questi ricchi colle grandi magioni, che vogliono, che tutta la famiglia taccia fanza moversi per la casa, quando vogliono dormire. Certo e' non fi possono riposare, volgendosi per lo letto quà, e là , e non dormono fermamente , perch' egli hanno la malizia de' vizi dentro a loro medefimi. Ancora fr crucciano colla famiglia della cafa, mostrando d' avere sentito, e udito quello, che non fentiron punto. Quest' avviene, perchè l' animo tempesta dentro, fanza punto di pace. Costui fi conviene pacificare, e torgli la discordia, e la battaglia, che gli bolle dentro. E non credere, ch' e' sia in pace, quand' egli è nel letto, perciocch' il ripolo medelimo è tempestoso. Dunque per quelta cagione noi dobbiamo vegghiare, ed essere solleciti di far bene, e occuparci in buon arti, tutte le volte, che pigrizia impaciente di se, ci sospigne, e malmena. Quando il buon capitano d' un ofte vede, che la fua gente è pigra, e male obbidiente, egli la mette in opera, e gaftigala con travaglio, e con fatica. L' uomo infaccendaro non può intendere a luffuria. E neuna cofa è sì certa, quant'è questa, che' vizi, che vengono per troppo ripofo, fi partone per operare, e per faticare. Noi veggiamo spesse volte, che per noja degli uffici, e delle faccende della città, e per ispiacimento del male stato, alcuni se ne partono, e vanno a stare altrove fecretamente in alcun folingo luogo. Ma per tutto ciò in quello partimento, e nascondimento, che l' uomo fa per paura, e per

e per lasfezza, si rinnuova la cupidigia, perocch'ella non era del tutto partita, anzi era lassa, e un poco crucciata per le bisogne, che non andavano bene a sua voglia. Simigliantemente ti dico di luffuria, ch' alcuna volta pare partita da noi, e avendo noi proposto di mantenere astinenzia, ella ci assalifce, e sollicita, richeggendo i diletti, da' quali ella non s'era del tutto partita, ma era nascosa. E tanto più aspramente gli ricerca, quanto più 'l fa secretamente, perocche' vizi sono minori in palofe, e più leggieri. L'questo medesimo avviene alle 'nfermitadi del corpo, ch' allora fi guerifcono, quand' elle escon fuori, e mostran lor forza in aperto. E però ti dich'io, che l'avarizia, la cupidigia, la vanagloria, e gli altri vizi dell' animo, allora fon più pericolofi, quand' egli ffanno cheti, e baffi per fantità finta, fanza verità. E par, che noi ci fiamo ritratti dall' occupazioni per effere in ripofo, e non fiamo. Ma se noi fossimo da dovero, e 'n buona fede, usciti di questa barraglia, e avessimo spregiato le cose belle, e vane, ficcom' io he dette di fopra, neuna cofa ci sturberebbe, nè alcun canto d' nome , nè d' uccello farà venir meno i noftri penfieri fermi, e già certi. Lo 'ngegno, che fi muove per una boce, o per uno avvenimento è vano, e non s' è raccolto in fe medefimo. Egli ha dentro alcuna follecitudine, e alcuna paura conceputa, che 'l tiene in angoscia. Colui è perfettamente savio, che non teme, e non si spaventa per neun romore d' arme, ne perche la terra fosse presa da nemici, e arsa, nè saette, nè dardi, nè colpi de' mangani . Colui non è savio, che teme di perdere i suo' beni, e spaventasi, e 'nvilisce per leggiere movimento, e per un piccolo grido. I suoi fardegli il fanno paurofo . Scegli qual tu vuogli di questi ricchissimi, che fon tenuti beati, che portano con loro i gran tefori, tu vedrai , che fono in gran fospetto, e 'n gran paura di loro, e delle tor cofe. Allora potra' en conoscere, che tu farai ben ordinato, quando neuna boce, e neun grido ti rimuoverà dal ruo penfiero, ne lufinghe, ne minacce, ne lode, ne romore, che ntorno ti bolla. Ma forle tu mi farai quiftione, e dirai: perchè non è meglio partirfi, e allungarfi dalla compagnia del popolo? I' a confesso, ch' egh è il più securo. Io mi sarei parsito del luogo dov' io abito, ma io riffetti per efercitarmi, e provarmi. E' non è bifogno di tormentarfi più di parlare di quelta materia, concioffiacofache Uliffes trovò costleggiere remedio a compagni fuoi, eziandio contro alle Serene.

\* \* \* \* \* \* \* \* Sinout Sin to

ว เการ์เลยเลา แบ

Cum a Baiis deberem &c.

#### PISTOLA LVII.

Onciofossecosach' io dovesse tornare da Bai a Napoli , io non ofai di mettermi in mare per tema di fortuna. Ma nondimeno ricevetti tanta noja dal fango del cammino, quant' io avrei ricevuto dal navicare. l' foffersi quel di molta pena di fango, ed altra noja, poiche i' entrai nella grotta di Napoli. Neuna pregione è più lunga, nè più oscura. Quivi non si vede alcun lunie, anzi v'è l'oscurità spessa, e tenebrosa. E benchè alcuna cosa vi fosse, che rendesse lume, la polvere il celerebbe, ed è cosagrave, e nojoia, eziandio in luogo aperto, ma più ove ella ritorna, e ripofa in fe medefima. E perch' ella non ha alcuna ufcita, ella ricade fopra coloro medefimi, che l' hanno fmoffa camminana do. Noi sofferimmo il di due pene diverse l' una dall' altra in uno medelimo cammino, conciossiacosachè noi fummo gravati dal fango, e dal polverio. Quella scurità mi diede materia nondimeno di pentare alcuna cofa. I' fenti' un movimento d' animo fanza paura per lo spaventamento di quella grotta. I' pon intendo di dire al prefente per me, che non fon favio, ma per colui, ch' è favio compiutamente, contr' al quale fortuna non ha alcun podere. L'animo di colui, nondimeno farà percosto, e muterà il colore, perocch' alcune cose sono, che per neuna vertù fi possono cacciare, perocchè la natura costrigne l' uomo a ricordarsi della sua mortalità. E per questo e' li chinerà a triftizia, e spaventerà, e sbigottirà d'alcuna subita cofa, ficcome guarare da alto un grande profondo. Quefto non è paura, ma effetto di natura. E per questa cagione avviene, ch' alcuni, che fon forti, e coraggiofi a fpandere il propio lor fangue, non possono ragguardare l'altrui. Alcun'altri, che vedendo una fedita, fallisce loro il core. Altri riceveranno con men paura un colpo di spada, che non la guateranno. Così ti dich' io di me , ch' i' fenti' un mutamento d' animo, non turbamento. E incontanente, ch' i' vidi il lume i'mi rallegrai, e prefi baldanza. E allora cominciai a dire fra me medefimo: come fiam noi folli a temere più, o meno alcune cole, conciossiacosache di tutte le cose sia un medesimo fine. E per questa cagione neuna differenza è, da cadere sopra un nomo una bertesca, o una montagna. E nondimeno si sarà alcuno, che più temerà d' una ruvina, che d'un altra, con tutto, che l' una, e l' altra sia mortale. Questa ignoranza è, perocchè colui, che teme, non pon mente all' effetto della cofa, ma alla cofa donde viene l'effetto. Tu crediforfe, ch'i' gi parli degli Stoici, i quali affermando, dicono, che l'animo dell' uomo caricato, e soppressato d'un gran pelo, si confuma in tutto, e perde l'estere, perocch' egli non ha ond'egli possa liberamente utcirne. E'mipare, che costoro errino, perocchè, come la fiamma non fi può schiacciare, e l'aere non fi magagna per effere percoffa, ritornando infieme, poich' ell' è percolla · così l' animo dell' uomo, ch' è di fottilissima materia, non si può prendere, nè chiudere, nè esfere magagnato, nè schiacciato, ma per vertà, e fottigliezza esce per lo mezzo delle cofe medefime, che lo stringono, e caricano. La folgore non farà già sì sparta, percotendo per lungo, e per lato. ch' ella non fi ritorni, e riesca per un piccolo buco; così l' animo, il quale è più fottile, che I fuoco, rompe ciascun corpo, e partefi, e fugge da loro. E però si è bene addomandare, le può estere non mortale, perocchè certa cosa è, che se vive dopo la morte del corpo, ch' e' non può in neun modo morire, per la cagione di colui, per lo quale e' non perifce. perocchèneuna immortalità è con eccezione, e neuna cofa può nuocere alla cofa perpetuale.

Explicis Septimus.



#### INCIPIT OCTAVUS.

Quanta verborum nobis paupertas &c.

#### PISTOLA LVIII.

Immai non vidi sì bene, nè sì di preflo, con in lo ho farto oggi, la gran povertà, ma la grande necellità, che noi sibbiamo di parole, e di vocaboli. Mille coce mi veneno cile mani, parlando di Platone, ch' aveano bie mani, parlando di Platone, ch' aveano buogno di nome. Alcun' altre l' aveano avuto, e per noftro idegno l' aveano perduto. Neun uomo de 'effere nel biogno idenotato.

L' uomo pon truova com' egli possa dire in latino Usia, essendo cosa necessaria. Questo si è la Natura, che contiene in se il fondamento delle cole, che fono in sei maniere, secondo, che Plato le distingue. La prima si è la cosa, che è veramente, ma non si può comprendere per neuno sentimento, ma solamente fi può pensare, perocch'ella ha l'essere generale, siccome l' uomo non si può vedere in genere, ma puossi vedere in ispezie, siccome vedere Piero, Martino; l'animale non si vede, ma l' uomo il pensa; ma l' uomo vede la spezie, siccome è un cane , o un cavallo. La seconda maniera sono le cole, ch' avanzano tutte l' altre. Questo è essere per eccellenza. La terza maniera sono le cose, che sono propiamente, le qua' fono fanza numero, ma elle fon fuori della nostra veduta, questa si è una maniera di cose, che metre Platone, perocchè fu folo egli, che prima la trovò, e nominolla idea, all' essemplo della quale, si fanno tutte le cose, che sono . Queste sono immortali, incorruttibili, e immutabili. Or intendi, che cosa è idea, e a dire propio, che cosa pare a Platone, ch' ella sia. Egli dice, che idea si è essemplo perpetuo delle cose, che si fanno per natura. lo ti diffinirò, e disporrò questa cosa più chiaramente, perchè la 'ntenda meglio. Pognamo, ch' i' voglia dipignere la tua immagine, io t' ho per essemplo della mia dipintura, e'l mio pensiero piglia di te alcun abito, e fazione, il quale egli mette in fua opera. E per

questo modo il volto tuo, che mi mostra, com' io ti debbia contraffare, si è idea. E corali essempli ha la natura sanza numero in tutte le cose, d' nomini, di pesci, di bestie, e d'acbori, alla simiglianza de' quali ella fa, e fabbrica tutte le cofe, ch' ella fa. La quarta miniera si chiamaidos, Che cosa sia idos, io il ti dico, ma non mettere sopra a me questa difficultà, e malagevolezza; mettila fopra Platone - Maneuna fortilità può esfere fanza difficultà, e malagevolezza. I'ti misi di fopra essemplo d' un dipintore, che ponea mente al volto tuo, volendo contraffarti. Dunque il volto tuo era idea della figura, che si facea, e quello, che'l dipintore traeva del viso tuo, mettendo nell' opera sua, si chiamo idos. La disferenza, ch' è dall' uno all' altro, si è questa: l' uno è l' essemplo, e l' altro è la forma tratta dell' essemplo, e messa nell' opera. Il maestro fa l' uno, ragguardando all' altro. L'immagine ha alcuna fazione, e quella si chiama idos. L' essemplo hae ancora alcuna fazione, alla quale il maestro ragguardava, quando facea la fua immagine, e quella si chiama idea. Io il ti dirò ancora più apertamente. Idos è nell' opera, idea è fuori dell' opera; e non folamente di fuori, ma prima, che l' opera si facesse fu idea. La quinta maniera si è delle cose, che sono comunalmente. E queste cominciano appartenere a noi. Qui fi contengono tutte le cose, nomini, bestie, e tutt' altre cose. La sesta maniera si è delle cose, che son quasi come la fera, e la mattina, e com' è il tempo. Tutte le cose, che noi veggiamo, e tocchiamo, non mette Platone nel novero di quelle, che crede, che sieno propiamente, perocch' elle falliscono, e continuamente crescono, e menomano. Neuno di noi è quello vecchio, che fu giovane, e neuno è oggi quelche fu jeri. I nostri corpi son rapiti, e menati via a modo di fiume corrente. Tutto ciò, che tu vedi corre col tempo. Neuna cola visibile ha fermezza, nè stato. Io parlando del mutamento di queste cose, songià mutato. Quest' è quelche disfe Eraclitus, che noi entriamo due voltenel fiume, e non entriamo in un medefimo, perocchè I nome del fiume è durabile, e l'acqua si parte, e va via. Questa velocità è più manifesta nel fiume, che nell' uomo, ma noi non andismo mentofto, che l'acqua del fiume. E perciò i' mi maraviglio della nostra pazzia, amando, e tegnendo caro, cosa tanto fuggitiva, quant' è il postro corpo, avendo paura di morire, conciossiacofach' ogu' ora, e ogni punto sia morre del primo flato. Perchè temi tu, che la cosa si faccia una volta, la qual si facontinuamente? I' t' ho detto dell' uomo , ch' è matera fallaca,

e suggetta a tutte cagioni. Ma il Mondo, ch' è durabile, e perpetuo si cambia, e nonne sta fermo, che bench' egli abbis in se tutte le cose, ch' egli avea, nondimeno e' l' ha in altro modo, mutando l' ordine fuo. Se tu di' : che utile mi farà questa sottigliezza? certo neuna. Ma come il dipintore. avendo lungamente affaticata la sua vista in dipignere, egli poi rimuove gli occhi da quello , volgendogli in altra parte ; e come si suol dire, colui pasce gli occhi, così dobbiam noi alcuna volta recreare il nostro animo con alcuno ripolo, e confortarlo con alcuno diletto, ma che questo diletto sia alcun' opera. Tu potrai apprendere alcuna cofa delle cofe medefime sopraddette, che ti potrà essere buona, e utile. lo sono accostumato a questo, che di tutte nazioni, e sette già non farà tanto diversa da filosofia, io mi sforzo di trarre alcuna cofa, e farlami utile. Che vagliono queste cofe, che noi abbiamo trattate, e dette di fopra, che fono cotanto di lungi da correzione di costumi? Come mi possono megliorare le idee di Platone? che n' apprenderò io per ristrignere le mie cupidigie? Almeno io n' apprenderò questo, che Platone pon mette quette cofe, che fervono a' fentimenti, e che c' infiammano, nel numero di quelle, che son vere veracemente. Dunque queste cose son finte, e non vere, e sono immaginarie, e ricevono alcuna fazzone temporalmente, ma neuna di loro è ferma. E nondimeno noi le defideriamo, com' elle doveffero sempre durare, faccendo prolungamento in loro. Addirizziamo dunque il nostro animo alle cose perperue, e grandi. Consideriamo le forme di tutte le cose poste di sopra, e Iddio conversante tra loro, e com' egli difenda dalla morte. le cose, ch' e' non potè, fare non mortali, per difetto della loro matera; e come e' vinca i vizi per ragione. Sanza dubbio tutte le cose durano, non perch' elle sieno perpetuali, ma perch' elle son governate, e mantenute dalla cura d' Iddio. Le cose non mortali non hanno bisogno di difenditore. Quest' altre guarda, e conserva il maestro, che le fece, vincendo per sua forza la fragilità della matera. Spregiamo tutte le cose, che non sono di gran pregio, conciossicofachè non fia in dubbio, fe le fono così, o no. Ancora penfiamo, che se'l Mondo essendo mortale come noi, si mantiene per provvedenza d' Iddio, che noi per provvedenza nostra propia possiamo per alcuna maniera prolungare la vita del corpo, se noi ristrignamo i diletti, de' quali una gran parte è paslata Platone si conduste a vecchiezza per la fua astinenzia, e fenno. Di vero egli era forte, e vigoroso per natura, ma a peripericoli, e' travagli, ch' egli avea fofferti, l' aveano indebolito. Ma nondimeno l' aftinenzia di riftrignere i diletti del corpo, e le cupidigie, e la buona cura, ch' egli chbe di fe. il menarono a vecchiezza, con turro, che molte cagioniil contradiaffero. Io credo, che tu fappi, che per fua diligenzia egli vivesse ottant'uno anni, sanza fallire alcun di. E perciò alcuni aftrologi, che forse erano a Attenes, gli secero sacrificio alla morte, credendo, ch' e' fosse di più alta natura. ch' umana. I' non dubito, ch' egli avesse rifiutati volentieri alquanta dì di quella fomma, col facrificio infieme. L' aftinenzia può stendere la vecchiezza, la quale, secondo, ch' i credo, non si dee desiderare, ne rissurare. Dilettosa cosa è essere lungamente feco medefimo, quando l' uomo ha fatto tanto, che fia degno d' effere usatore di se medesimo. E perciò è da dare sentenzia, se l' uomo odiando, e spregiando la strema fine della vecchiezza, dee farla per forza, o alpertarla. Colui pare paurofo, che pigramente, e languendo, attende la morte, e fa come colui, ch' è tanto ghiotto del vino, ch'egli 'l bee colla feccia infieme. Tuttavia noi domanderemo, fe la diretana parte della vira è così fatta, ovvero se questa è cosa pura. e chiara; effendo il pensiero fanza magagna, e' fentimenti ajutino l'animo, e'l corpo non sia fallito in tutto, perocchè grande differenzia è da prolungare la vita, o la morte. Ma se 'l corpo non è utile a fare il su' servigio, allora di certo dee l' nomo diliberare l' animo faricolo, e penolo. E forse l' uomo dee un poco studiarsi a farlo, perocchè non vi potrà avvenire, quando egli 'l dovea fare, conciossiacosachè maggiore pericol fia mal vivere, che tosto morire. Follia fa, chi per un poco di tempo lasciando, non si getta fuori del gran perico-lo. Pochi sono, che per lunga vecchiezza vengano a morte fanza pena, e angoscia. Più son coloro, la vita de' quali giace, e languisce fanza alcuno operare, o utile. Qual ti pare più crudel cosa, o aver perduto una piccol' ora della vita, o I podere di finirla? Non ti gravare di quel, ch' io ti dico, ficcome questo arrenga già a te. Io non abbandonerò la vecchiezza, s'ella conferva, e guarda tutto me a me medefimo, e questo io intendo della miglior parte. Ma s' ella comincierà a magagnare, e fturbare il pensiero in alcuna parte, io falterò fuori della magione vecchia, fracida, e confumata. Io non mi liberro della 'nfertà per morte, s'ella farà curabile, o non impedimenterà l' animo, e lo 'ntendimento. Io non metterò mano in me per dolore, perocchè morire in questo modo si è tenersi vinto. Ma tuttavia s' i' saprò, che mi convenga foffofferire il dolore, io me n' ufcirò, non per lui, ma perch' egli mi impedimentirebbe a tutte le cofe, per le quali l' uomo vive. Colui. È pigro, e di povero animo, che muore per dolore. E colui è folle, che vive per fofferire il dolore. Io me favello troppo, e la materia è troppo piena, e grande, del la quale fi potrebbe tutto un di fermonare. E come potrà meter fine alla fiua vita colui, che non la può mettree alle fue pi-ftole? Dunque Iddio fia alla tua guardia, la qual cofa tu leggerai più volentieri, che la dimoranza della morre.

# Magnam epistolam tuam recepi &c.

### PISTOLA LIX

O ricevetti la tua Piftola, e prefine gran diletto, e perd. lasciami usare la parola comune, e non la mi ristrignere alle fignificazioni degli Stoici. Noi crediamo, che diletto sia vizio. Ver' è, che noi diciamo diletto, quando no vogliamo mostrare allegra affezione d' animo. l' so, che parlando al comun ufo, diletto fi è cofa diffamata, e che gioja, e allegrezza non viene ad alcuno, fe non al favio folo, perocch' ella è un cialtamento d' animo , il qual si confida ne' suo' beni propi, e vertudi. Ben' è vero, che parlando all'uso comune, noi diciamo, ch' abbiamo allegrezza, quand' alcuno nostro amico monta inistato, o quando mena moglie, o quando la moglie ha partorito, le quali non fono allegrezze, ma iono alcuna volta cominciamento di triftizia futura. Ma la vera allegrezza ha questa propietà, ch' ella non fallisce, e non fi volge al contradio. L però, quando. Vergilio diffe: rea allegrezza d' animo, egli parlò fottilmente, ma non propiamente, perocchè neuna allegrezza è rea. Ma e' volle dare questo nome a' diletti , per fignificare , che la gente alcuna volta s' allegra del su' male. Ma nondimeno i' non diffi a torto, dicendo, ch' io ebbi gran diletto della tua piftola, perchè, giaffiacolache l' uomo non favio s' allegri d' un altro per tal cagione, nondimeno i' chiamo diletto il difiderio dell'animo impotente, che tolto fi muterà, moffo per l'oppinione di falfo bene.

bene , fanza mifura , e fanza temperanza . Ma per tornare a proposito, intendi, che cosa mi dilettò nella tua pistola. Tu hai le parole in balla, e parli a mifura, e la molta eloquenzia non ti sospigne più, ch' a quello, che t' eri diliberato. Le parole tue fon melle appunto secondo la materia. Tu favelli quando vuogli, ma tu fignifichi più, che non parli. Questo è fegno di maggior cola, e mostrasi, che nel tuo animo non ha punto d' orgoglio, nè di foperchio. Ben' è vero, ch' i' truovo traslazioni di parole: i' vi truovo fimiglianze, l' uso delle quali, se per alcuno ci è negato, e giudica, e vuole, ch' elle fieno confentite folamente a' Poeti, e' mi pare, che non ha letto alcuno degli antichi , nel tempo de' quali non s' andava caendo eloquenzia adornata, anzi fi parlava femplicemente, e non doppio, e solamente per mostrare le cose, che fon più piene di fimiglianze, le quali io ftimo necessarie, non per quella cagione, che l'ufarono i Poeti, ma perch'elle foffero ajuto, e loftentamento della noftra debolezza, e menaffero il dicitore, e l' uditore tofto al fatto. l' truovo intra gli altri un Romano, ch' ebbe nome Seftus Effencus, uomo di grand' ingegno, ch' usava filosofia in parole Grechesche, avendo coftumi Romani. Una fimiglianza mi muove, la quale e' mife ne' detti fuoi, e io la ti dico. L' ofte andava ordinata per ischiere, apparecchiata di combattere dovunque ella 'ncontraffe i nemici, che 'n tutte parti erano sospetti. Questo medesimo, diss' egli, de' fare il savio; e' dee spandere per tutto le sue verrudi , sicchè da qualunque parte gli nascesse alcuno contradio, egli abbia fempre il foccorfo presto, che fanza romore gli risponda al bisogno. La qual cosa no' veggiam fare nell' ofti, che fon governate, e rette da' favi, e buoni guerrieri, che tosto che comandano alcuna cosa, tutta l'oste l'sa incontanente. E'diste, che questo è più necessario a noi, perocchè spesso è avvenuto, che coloro hanno avuto paura de' nemici fanza ragione, e fon paffati fanz' alcun danno per lo cammino, ch' era folpetto. La follia non ha aleuna cofa in pace, e teme da ogni parte d'intorno a fe, perocch' ella non è apparecchiata ad alcuna cofa. I pericoli la cacciano, e vengonle anche allo 'ncontro, ed ella fi spaventa de' fuoi ajuti medefimi. Ma il favio , ch' è intento , e guernito contra tutto, non fi muove per affalto di povertà, nè di vergogna , nè di dolore , ma fanz' alcuna paura andrà incontro per lo mezzo de' fuoi avversarj. No' altri siamo indeboliti, e legati da molte cose, essendo lungamente giaciuti in questi vizj. Egli è grave cosa potersene liberare, perocchè noi non ne fiamo tocchi folamente, anzi ne fiamo corrotti, e fracidi. Ma acciocch' i' non passi d' una simiglianza in altra, io domando d' una cofa, avendone disputato molte volte meco medesimo, cioè, perchè ci tiene la follia così pertinacemente, e continuamente fanza punto allentare? Principalmente, perciocchè noi non la contrastiamo vigorosamente, e non cissorziamo con tutto il nostro podere d'andare a salute. Ancora, perchè noi non crediam bene le cose, che son trovate da' savi, e non le intendiamo, e non le riceviamo di buon cuore, e di così gran cofa noi ci passiamo leggermente. Come può apparare tanto, che bafti contr' a' vizi, chi non appara quanto e' fia presso, o lontano da' vizj? Neun di noi cerca il fondo della cosa, anzi la tocchiamo solamente un poco di sopra. No siamo tanto occupati in cose vane, che se noi abbiam messo un poco di tempo in filosofia, e' ci pare aver fatto troppo. La cofa, che fopra l'altre c' impedifce fi è, che noi ci pregiamo troppo tofto, e troppo follecitamente. Noi crediamo effer favi, se no troviamo alcuno, che ci chiami buoni uomini savi, e fanti, accostandovici incontanente. E anche non ci tegnamo contenti di piccole lode, ma tutto ciò, che lode, e lufinghe, fanza vergogna temere, ci danno, noi riceviamo, come noi il dovessimo ricevere debitamente, e per ragione. Noi confentiamo a coloro, che ci affermano queste lode, con tutto, che no' fappiamo, che mentono fpesse volte. E siam sì folli, che noi inganniamo noi medefimi, vogliendo lode delle cofe, delle quali no' faccismo il contradio. Colui. che si diletta di tormentare la gente, e fare crudeltà, fostiene d'essere tenuto pietofo. L' altro, che toghe, e ruba l'altrui forza, softiene d'effere chiamato largo, e cortese. L'altro, che sempre sta in ebrezza, e in lusturia, fostiene d'essere chiamato uomo temperato. E perciò sì feguita, che noi non ci vogliamo ammendare, nè correggiere, nè mutare, perchè noi ci crediamo effere buoni. Aleffandro, po' che fu paffato in India. e conquiftando il paese su fedito d' una factta all' affedio d' una Città, fanza lasciare però l'assedio, poi essendo raffreddata la fedita, cominciò a sofferire maggiore dolore, tauto che gli convenne lasciare l'assedio. Allora disse così: le genti tengono di fermo, ch' i' fia figliuolo di Dio Giuppiter, ma questa piaga testimonia, e pruova, che i fono uomo. Questo medefimo dobbiam dire noi , perocchè ciascuno è nel su' stato beffato per piacenteria, e lode, e lufinghe. Diciam loro: vo'dite, ch' i' fon favio, ma io conofco, ch' i' difidero molte cofe, non folamente non utili, ma dannose. E non intendo pur quello, che la fazietà mostra alle bestie. I' non so ancora, quanto 'I ventre mio tiene. Io timostro, come tu puo' fapere, che tu non se' savio. Il savio è pieno d' allegrezza, e di sicurtà, giojoso, fermo, e piacente. La vita del savio è iguale a Dio. Fa' inquisizione, e domanda te medesimo, setu fe' alcuna volta crucciato, e fe alcuna fperanza commuove l' animo tuo, aspettando alcuna cosa, e se lo stato del tuo animo è iguale di dì, e di notte, e s' egli è diritto, e tiensi conrento di se niedesimo. Se tu truovi in lui queste cose petu se' pervenuto alla fomma di tutto 'l bene, che può pervenire all' nomo; ma se tu disideri i diletti da tutte parti, sappi, che ti falla tanto di fapienza, quanto d'allegrezza. Tu cer chi di pervenire a perfetta fapienza, ma fe tu vi credi giugnere pergli onori, e per le ricchezze, tu erri . Queste cose, che tu procacci per avere diletti, e allegrezza, fono cagione di dolore. Tutti gli uomini vanno caendo allegrezza, ma e' non fanno onde la possano acquistare grande, e durabile. L' uno la domanda di mangiare oltraggiofamente, l'altro d' onori mondani, e d' avere gran famiglia: l' altro della fua amica, l' altro di scienzia vana, e burbanziera; che neuna santà dà all' animo. Tutti costoro sono ingannati da diletto ingannevole, e brieve, che per un poco di pazzia, che non dura un ora, ri lascia noja lungo tempo, siccome sa il savore, e la loda del popolo, che con grande follecitudine, e pena s' acquifta , e fi ritiene. Dunque penfa , che l' effetto di fapienza fi è agguaglianza d' allegrezza. Tale è l' animo del favio, chente il mondo di sopra la Luna, chiaro, e sereno sempre. Questa è la cagione, perchè l'uomo de' volere effere savio, che 'l savio non è giammai fanza allegrezza. Questa letizia si è solamente di conscienza di vertà. L' uomo non può avere letizia, se non è coraggioso, giusto, e temperato. Non s' allegrano punto i folli, e'rei. Certo non più, ch' un leone, quand' e' tiene la sua preda. Ma quando e' sono affaticati, e annojati in vizj, e in luffuria, quando la notte loro è venuta meno nel mezzo de' vizi, quando i diletti, ch'egli hanno ragunati, e abbracciati, più che'l corpo non puote fostenere, cominciano a faziargli, e a 'nfracidargli, allora gli sventurati gridano dogliendofi, e confessando esfersi falsamente dilettati. I lusturiosi menano la vita loro in falsa allegrezza. Ma l' allegrezza di coloro, che feguitano Iddio, non fi muove, e non fallisce giammai, perocch' ella fallirebbe s' ella fosse presa d'alrove. Dunque, poich' ella non è data da altrui, ella non è in bala d'altrui, conciossiacosachè fortuna non può torre quello, ch' Oucellanon diede ,

# Queror , litigor , irafcor &c.

### PISTOLA LX.

O mi dolgo, contendo, e cruccio, ch' ancora tu difiderà le cofe, che la nutrice tua ti difiderava, e 'l tuo maestro, ch' avesti nella puerizia, e la sua madre. Tu non conofci ancora quanto è grande il male, che ti difideravano. Troppo ci fon contradi i voleri loro, e tanto più, quanto più e' ci vengono con maggior furtuna. I' non mi maraviglio. fe tutti i mali, e' contradi ci feguono della noftra fanciullezza, perocchè no' sismo cresciuti, e nudriti tra i desideri de' nostri padri, e delle nostre madri. Diciamo noi medesimi a Dio, che noi abbiamo affai, fanza più domandargli. Perchè domandare noi tempre a Domenedio alcuna cofa, come fe noi non ci potessimo nutricare? Quanto durerà di fare empiere i gran campi di feme, e ricogliere tanta biada, che balterebbe a un popolo? Quanto durerà, che la biada, e 'l grano venga non pur per un mare per fornire la nostra tavola? Un bue si pasce nella paftura d'un piccol prato. Un bosco basta a molti elefanti. E l' uomo si pasce delle cose di là da mare, e di quà. Com' è questo? hacci dato natura sigran ventre, che non si può saziaghiotti, che noi avanziamo tutte le bestie insoperchio di mangiare, e di ghiottornia? Certo no, anz' è piccola cosa quella, . che l' uemo dà a natura, e di piccola cofa fi puo contentare. Il nutrimento del nostro corpo non è quello, che tanto ci costa, anz' è la nostra cupidigia. Dunque, secondo che disse Saluftio, que cotali, che fono obbedienti al ventre, non dobbiam noi mettere nel numero degli nomini, ma delle bestie, e alcuni non folamente delle bestie, ma de' morti, perocchè colui vive, ch'usa se medesimo. Ma coloro, che s'affaticano infracidandofi in pigrizia, e in luffuria, così ftanno nelle cafe loro come in un fepolero, e puossi ragionevolmente scrivere i nomi loro all'entrata delle loro case, come si fa sopra i sepolcri de' morti, perchè fi fono fludisti di morire dinanzi alla lor morte ..

# Desinamus quod voluimus velle &c.

## PISTOLA LXI.

Estiamo oggimai di volere, quelche noi abbiam voluto per addietro. Certo i' mi sforzo di non volere in mia vecchiezza, quelch' i' volea nella giovanezza. Quest' è l' opera, ch' i' fo, e 'n questo passano i di, e le notti, e sonmi diliberato di metter fine a' vecchi mali, e fludiomi di fare, ch' un dì mi sia simile a tutta la vita mia. Veramente i' nol tengo come il sezzajo, ma io il ragguardo come e' potesse essere. E con quell' animo ti scrivo questa pi-stola, come se la morte mi debbia chiamare a se, serivendola. I' fono apparecchiato di partirmi; e rallegrerommi, ufando la mia vita nondimeno, perch' i' non fappia, quant' io la debbia, e posta usare. I' mi sono sforzato di ben vivere dinanzi alla vecchiezza, e nella vecchiezza mi fludio di ben morire: ben morire si è volentieri morire. Isforzati curiosamente di non far giammai neuna cosa per sorza. Tutto quelche ha venire è cosa necessaria a colui, che mal su grado la riceve. Ma necessità non la alcuna forza in colui, che fa le cose di grado, e con buon volere. E ancor ti dico, che colui, che riceve, e fa volentieri i comandamenti del fu' fegnore, egli è liberato della più nojofa parte della fervitudine. Colui, che fa alcuna cofa per l'altrui comandamento, non è però in miferia, ma colui, che 'l fa mal su' grado. E perciò ordiniamo, e spognamo il nostro animo a volere di buon grado propio, tutto ciò, che ha avvenire. Ma prima pensiamo della nostra fine fanza triftizia, e fanza fconforto. No' ci dobbiamo apparecchiare alla morte, prima ch'alla vita. La nostra vita è af-fai fornita. Ma noi siam cupidi nel suo apparecchiamento, e fempre ci pare, ch' alcuna cofa ci manchi. Gran numero d' anni non farà, che noi fiamo affai vivuti, fe l' animo nol fa. Amico mio Lucille, i' fono tanto vivuto, ch' assai è . Io sazio, e pieno della vita, aspetto la morte.



# Mentiuntur que fibi obstare offunt &c.

### PISTOLA LXII.

Oloro mentono, che vogliono far credere alla gente, che le molte facceude gli flurbano dello fludio della fapienza, mostrando d'essere occupati, multiplicando elli medefimi le loro occupazioni, ed elli medefimi s' impedimentifcono . l' fon fuori di tutte occupazioni, e ove ch' i' fia, i' fon mio, e 'ntendo a me, perocch' i' non mi do alle faccende, ma io mi presto, sanza trovare, e procac-ciare cagioni di perdere il tempo. E ove ch' i' sia, i' dispongo i miei penfieri, e procaccio nell'animo mio alcune cofe buone, e utili, quand' i' mi fon dato agli amici, i' non m'allungo però da' miei pensieri, e non gli dimentico. E non fo troppa dimoranza con coloro, co' quali il tempo m'ha aggiunto, o cagione nata d' ufficio di Città; ma i' fon fempre con alcuno de' migliori. A coloro i' mando, e addirizzo l' animo, in qualunque tempo, e luogo e' sieno stati. I' porto nella memoria un buon uomo, che ii chiamò Demetrius, e laiciato gli altri adornati, e ben vestiti, mi ragiono con lui, così povero, e 'gnudo, com' egli è, e a lui ragguardo, e di lui mi maraviglio. E questo è ragionevolmente, perocch' io ho veduto, e conosciuto', che non gli falla alcuna cosa. Alcun uomo può bene spregjare tutte le cose, ma e' non le può tutte avere. Molto corta via è ad andare a ricchezza, per ispregiamento di ricchezza. Questo buon uomo vive in questa maniera, non come e' l'abbia tutte spregiate, ma siccom' e' l'abbia ad altrui tutte lasciare.



Graviter ferre decessisse Flaccum amicum tuum &c.

## PISTOLA LXIII.

Olto ti pesa della merte di Flaccus tuo amico. P non voglio, che perciò tu meni maggiore dolote, che ragione richieggia. I' non ti richiederei, che non ti lamentaffi di lui, con tutto, ch' io fo, che farebbe il meglio. Ma qual farà colui, ch' abbia così gran fer... mezza d' animo , se non chi è molto esaltato sopra fortuna? Ben' è vero, che fentirà alcuna moleftia in tale avvenimento, ma e' si conterrà sì saviamente, ch' appena l' uomo se n' avvedrà. A noi, avendo lagrimato, potrà essere perdonato, se lagrimare non farà troppo, ristriguendolo noi medesimi. Quando l' nomo hae perduto l' amico, e' dee lagrimare, ma non piagnere. Non credete, ch' i' ti faccia tropp' aspro comandamento; conciossiacosache Omero diede licenza di piagnere un dì folo, quand' e' diffe , che Anioba avendo perduto in un dì fette figliuoli maschi, e sette femmine, pensò della cena. Vuo' ru fapere onde viene il pianto, e'l duolo, che la gente me-113? Noi undiam caendo pruova, e argomento del nostro defiderio, e non feguitiamo il duolo, anzi il mostriamo. Neuno mena duolo a se medesimo. Ma questa è ben misera pazzia, di volere burbanza in sate duolo. Tu di': come dimenticherò io l' amico? Certo tu vuogli ricordarti molto poco di lui. se tu te ne vo' ricordare , tanto quanto durerà il duolo , perocchè in poco tempo tu muterai il viso, e per piccola cagione comincerai a ridere. Sanza più indugio ti vo mostrare, come tutto il desiderio s' ammollisce, e'l duolo s' accheta. Incontenente, che tu comincerai a 'ntendere a te medefimo, questa immagine di duolo si partirà da te. Ma ora tu medesimo mantieni, e guardi il tu' duelo, e con tutto questo viene meno, e tanto più tofto cesta, quant' egli è maggiore Noi dobbiamo effere curiofi, che la memoria degli amici perduti, ci fia giojofa allegrezza. Neun uomo torna volentieri a quello, che non può peniare fanz' angoicia. Per questo modo conviene, che no fentiamo alcun tormento, ricordandoci del

#### 138 PISTOLA LXIII.

nome de' nostri amici perduti. Ma questo tormento hae in se alcun diletto, concioffiacofa, come diffe Attalus, che così ci diletta la memoria degli amici perduti, come ci diletta alcun frutto, perch' egli è afro, o agro, e come 'l sapore del vin vecchio, che per vecchiezza fente d'amaro. È quando un lungo tempo è passato, tutto ciò, che ci tormentava, si spegne, e vienci un poco di diletto. E se noi vogliam credere ad Attalus, il penfare agli amici, che vivono, è molto dolce cosa; ma la memoria di coloro, che furono, ci diletta, con tutto ch' ella sia un poco agra. Neun può negare, che le cole un poco agre dilettano l' uomo, e confortano l' appetito. Io non fono di quella oppinione, conciossiacosache la memoria de' miei amici passati m' è dolce, soave, e morbida, perch' i' gli ebbi, com' io gli dovessi perdere, e hogli perduti, siccome io gli avesti ancora. Dunque Lucillo mio, fa' quello, che ragione ti comanda. Non ti biafimare del bene di fortuna. Ella t' ha tolto l' amico, ma ella lo t' avea dato. No debbiamo usare desiderosamente i nostri amici, perocchè non sappiamo, quanto questo ci basterà. Pensiamo quante volte gli abbandonammo, quand' anda vamo in al cun paese lontano, e come spesfo avvenne, che stando in un medesimo luogo, noi non gli vedevamo punto, e conosceremo, che noi abbiam perduto in loro, essendo vivi, più tempo. Come sosterro io, che menino duolo fanza mifura de' loro amici, quand'e' gli hanno perduti, conciossiacofache quando e' viveano, elli gli usavano negligentemente? E'non aniano neuno, se non quando e' l' hanno perduto. Allora piangono, e mostrano maggiore dolore, perocchè temono, che la gente dubiti, se l'amarono, o no. Ma tardi fanno pruove del loro amore. Se noi abbiamo altr' amici, no' mostriamo, che poco di loro ci cale, e 'poco gli pregiamo, non possendo riconfortarci della perdita d'uno. E fe noi non abbiamo neuno, noi ci facciamo maggior foperchio. che noi non abbiamo ricevuto dalla fortuna, perocch'ella ce n' ha tolt' uno, e non ce n' abbiamo procacciato alcun altro. D'altra parte, giammai colsi non amò molto il fuo amico, il quale non potea amare più, ch' uno. S' alcuno perdesse una fua roba, non avendone più, ed egli si disperasse, e non procacciasse d' un' altra per difendersi dal freddo , tu 'l terresti pazzo. E' t' è morto colui, che tu amavi? procaccia d'un altro, che tu ami. Me' vale rifar l' amico, che ricordarlo in pianto. l' fo, che quelch' i' dirò, è cosa usata, e detta per molti, ma però non lascerò di dirla. Colui, che non sa far fine al dolore per ragione, e per configlio, sì il troverà per ispazio di tempo. Vituperoso rimedio di duolo è in uomo savio, menare lassezza di duolo. l'amo più, che tu lasci il duolo, che lasci te. Isforzati, e'l più tosto, che puoi, ti rima. ni di far quello, che tu non potresti fare lungamente, se tu voless. I nostri antichi concedettero alle femmine termine d'un anno a piagnere, non ch' elle potessero sì lungamente menare dolore, ma perch' elle non potessero più lungamente il lor duolo mantenere. Agli nomini non fu conceduto neun termine, perocchè neun tempo è onesto, nè convenevole all'uomo, per menare duolo. E con tutto questo tu non mi mostrerrai femmina di quelle, che più si dolgono al sotterrare de' loro parenti, e che si voglia gettare nella fossa, ch' abbia un mese intero mantenuto il fu' duolo. Neuna cofa è, che tanto annoi all' uomo, e sì tofto fia odiata, come il duolo, il quale, tanto quant' egli è novello, truova chi 'l conforta, ma poich' egli è invecchiato, ciascun fa beffe di lui. E questo è ragione, perocch' egli è infinto, o folle. I' ti scrivo queste cole, e io medefimo pianfi smisuraramente per la morte di Sarenus, mi' caro amico, e ion degno d'ester messo fra gli assempri di coloro, che fur vinti dal duolo, la qual cosa non vorrei per gran cosa. Ma al presente io me ne biasimo, e conosco, che la maggior cagione fu, perch' io non credetti, ch' e' morisse prima di me. E quell' era, quelch' io più spesso pensava, perocch' egli era più giovanedime affai, ficcome il buon destinato andatfe per ordine. Dunque pensiamo continuamente della nofira mortalità, siccome di coloro, che noi amiamo. Io dovea allora dire, Sarenus è più giovane di me; ma questo, che fa al fatto? I' debbo morire prima di lui, ma e' può morire prima di me . E perch' i' nol feci , fortuna m' affalt fubitamente , trovandomi isfornito. Ma io penfo al di d' oggi, che tutte le cose son mortali, e in questa mortalità non ha legge, ne termine. Oggi si pud far quello, che per legge di morte si pud fare in altro tempo. Penfiamo dunque, che noi anderem tofto là, ove è ito l' amico tuo, del quale tanto ti pela. E fe l'oppinione de' favi è vera, egli è ricevuto in alcuno luogo. Colui, che noi crediamo, che sia perito, è mandato innanzi.



Fuisti heri nobiscum &c.

#### PISTOLA LXIV.

U fosti jeri con noi. Ma l'uomo puo' domandare se questo fu jeri solamente. Io ho aggiunto con noi, perchè tu se' meco sempre. Alcuni de' miei amici erano venuti a me, pe' quali il fumo della mia cucina crebbe, ma non come quella di questi grand' nomini, che suole spaventare le guardie, che vegghiano. Il mio era piccolo, tuttavia e' fignificava la venuta degli ofti miei. No' parlammo di diverse cose, ma non facemmo sermone compiuto di neuna cosa, anzi passammo dell' uno nell' altro, secondo l'uso di tali ragionamenti. Po' fu letto presente noi il libro di Quintus Sestus, nomo Stoico, di grand' affare, e d' alta fapienzia, giafiacofach' ell' il nieghino, a com' egli è d' alto animo, e di gran vigore. Tu non troverrai questo intra tutti i filosafi. Alcuni sono di grande nominanza, che propongono, disputano, argomentano, e fanno sofismi. Ma e' danno, e non fanno animo, perocchè non hanno punto. Ma quando tu leggerai Sestius, tu dirai e' vive, egli è forte, e franco, e di grand'animo; egli è più ch' nomo. I' ti dico, ch' a me dà egli gran fidanza leggendo i detti fuoi, i quali leggendo i' ti vo' dire in quale disposizione d' animo i' sono: e' mi diletta di combattere contra tutte avversitadi, e gridare contra fortuna, e dire: che fa' tu? perchè non m' assalisci? tu vedi, ch' i' son presto a combattere. Allora prendo il cuore di colui , che cerca , dove si possa provare , e ove mostri la fua forza, e 'l fuo animo, difiderofo d' alcun contradio per fare queste cose. E' mi diletta d'avere alcuna cosa, ch' i' vinca, e per la fofferenza della quale io m' efferciti, perocchè Sestus ha questa sovrana cosa, che mostra la grandezza della beata vita, e non te ne mette in dilperanza. Tu faprai, ch' ella è in alto luogo, ma chi vuole, la può aggiugnere. Quefto medesimo ti farà la vertù, che tu ti maraviglierai di lei, e non avrai però minore speranza. La contemplazione della sapienza mi toglie il male della pigrizia. Io la ragguardo maravigliandomi, com' i' fo del mondo, il quale io rimiro spesso, ficcom' io ci fossi venuto di nuovo. Io hoe in reverenza quel che fapienza ha trovato, e dilettonii d' essere presso de' trovatori, come a un reraggio di molti. Per me fon queste cose trovate, e per me son'acquistate. Facciamo, che siamo buom proccuratori, e cresciamo il retaggio, ch' abbiamo ricevuto. E proccuriam sì, che cotoro, che verranno dopo noi, il truovino maggiore, e migliore. Ancora v' ha affai a fare, e affai v' avrà ancora colui, che nafcerà mill' anni dopo noi, fanz' esfergli negato d' aggiugnervi alcuna cosa. E con tutto, che tutte le cole sien trovate dagli antichi, sempre sarà nuovo l'ufauza, e la fcienza delle cofe trovate per altrui, e la fposizione. Pognamo, che ci sian lasciate medicine per gli occhi, e non mi bilogni di cercare d' altre, nondimeno fi debbono ufare secondo la 'nfermità, e 'l tempo. L' una è buona per guerire l'afprezza degli occhi, l'altra per far difenfiare le palpebre enfiate, l'altra per riftrignere il foperchio omore, l'altra per rischiarare la veduta. Elle ci conviene pestare, e usare ciascuna per misura, e usarle secondo il tempo, ch'elle richieggiono. I rimedi dell' animo fon trovati dagli antichi , ma noi dobbiamo provvedere il tempo, e 'l modo d' ufargli. Affa' fecero que', che furono innanzi a noi: ma e' non compieron tutto. Nondimeno l' uomo gli dee onorare, e ricevere come Iddii. I' voglio l' immagine de' valenti uomini per accendere il mio animo, e far festa della loro natività, e onorargli sempre. La reverenza, ch' i' debbo a' maestri miei, debb' io a coloro, che furon maestri dell'umana generazione, da' quali usc) il cominciamento di tanto bene . S' io incontro nella strada un Consolo, o un Pretore, che sono maestri, e giudici del populo di Roma, i' farò quello, che l' nom de' fare per onorevole persona onorare. Io scenderò del cavallo, e scoprirommi il capo, e darò loro la via. Dunque come riceverò io nel mi' animo Catone, o Lelius, che furon favi, o Socrates, o Platone, o Zenone, o Cleantes, fanza fovrana reverenza? Certo i' la porto sempre loro grandissima, e sempre mi levo al fuono del nome loro . be D - .



# Hesternum diem divisi &c.

#### PISTOLA LXV.

O divisi il di di jeri colla 'nfermità, che mi tenne infino a mezzo dì. Allora mi lasciò, ond' io cominciai a provare l'animo mio leggendo, e poich' i'vidi, ch' egl' il potes fostenere, io gliel consenti un poco più, e scrissi alcuna cola più follicitamente, ch' i' non folea, perch' i' avea tra le mani una matera grave, e fottile, e volca di fermo compier quello, ch' io avea cominciato. E ferivend' io mi fopravvennero alcuni mici amici, che mi ripresero di quel, ch' io facea, ficcome infermo, e folle, facendomi lasciar turto. Allora cominciammo a parlare d' alcuna cofa, della quale i' ti farò affapere una parte, effendone noi in quiftione, e abbiantene chiamato giudice, ficchè tu ha' più affare, che tu non penfi. La quistione si è di tre maniere. I nostri dicono, che duo cose fono in natura, delle quali tutte le cose si fanno; e queste sono la caufa, e la matera. La matera è rozza, e staffi apparecchiata a tutte le cofe, ma sempre starà ferma, s' alcuno non la muove - La causa forma la matera, e mena, e volge dov' ella vuole, e fanne diverse opere. Dunque conviene essere di che la cosa si faccia, poi da cu' ella si faccia. Questa è la causa, e l' altra è la matera. Ogn' arte è imagine, e fimiglianza di natura. Donque quel ch' i' dicea dell' universale, puo' tu affimigliare alle cofe, che per l' nomo si debbon fare. L' imagine ebbe matera, che fofferfe l'operatore, ed ebbe operatore, che diede fazione, e forma alla matera. Dunque nella imagine la marera fu il metallo, e la causa fu il maestro. Questa condizione è in tutte le cose. La cosa è diquello, che la fi fa, e da colui, che la fa. Gli Stoici dicono, che la caufa è una, cioè quella, che fa. Aristotile crede, che la causa si dica in tre modi. Le prima, secondo ch' e'dice, si è la matera, fanza la quale neuna cofa fi puo fare; la feconda fi è l' operatore; la terza si è la forma, che si dà a ciascuna cosa, fecondo l' imagine, ch' Aristotile appella idos. Ancora dic' egli, che la quarta s' aggiugne a queste tre, e questa è il pro. posito di tutta l' opera l' ti chiarirò, che questo è. Il metallo fi è la prima causa dell' imagine, perocch' ella non sarebbe

giamma' fatta, se non fosse stato di che ella fosse sabbricata . La seconda causa si è il maestro, perocchè 'l metallo giammai non potea effere figurato in forma d' imagine , se non fossero le fortili mani del maestro. La terza si è la ferma, perchè l' imagine giammai non si chiamerebbe Doriforos, o Dumenos, s' ella non fosse fegurata di tal fazone. La quarta causa si è il proponimento del fare, perocchè se 'l proponimento non sosle stato, l'imagine non sarebbe fatta, e'l proponimento è quello, che muove il maestro a far l'opera. Questo si è moneta, se sece l'imagine per vendere; o su gloria, se la sece per aver fama, o per offerire in alcun tempio. Dunque quello, perchè fi fa la cofa, fi è una delle caufe. Tu de mettere intra le cause dell' opera fatta quella, che Plato chiama idea, fanza la quale quell' opera mai non farebbe fatta, perchè questo è quello, a che 'l maestro pensando fece quello, ch' egli avea proposto di fare. A lui non fa più l' estemplo di fuori, al quale egli pon mente, che quel d'entro, ch'egli ha immaginato. Quest' essemplo di tutte le cole hae Iddio dentro a se. E nel suo pensiero si ha abbracciato, e compreso il numero, e la misura di tutte le cose, che sono a fare. Egli è pieno di queste figure, che Platone chiama idee, immortali, e immutabili, continue, e perdurabili. Gli uomini vengon meno, e muojono; ma l'umanità, e l'essemplo, del quale l' uomo si forma, fi mantiene fempre, fanza fentire alcun danno, o alcun male, quando l' uomo muore. Cinque cause sono, secondo il dire de Platone. La cosa di che si fa, la cosa che fa, la cosa in che, la cofa alla quale, e la cofa perchè, e finalmente di queste cose n' è fatta una. La cosa di che , è il metallo. La cofa che fa, è il maestro. La cofa in che, è la forma, che le fi dà. La cofa alla quale, è l'essemplo. La cosa perchè, è il proposito del maestro. La cosa che di tutte queste è fatta, si è l' imagine. Tutte quelte cofe, come Platone ancora diffe, fi ha il Mondo in fe. Il maestro chi, è Iddio. Quello di chi egli è, la matera. La forma quale, questa è l'abito, e la disposizione del Mondo, che noi veggiamo. L'essemplo questo è quello, al quale Iddio formò questo grandezza di così trabella opera . Il proponimento quale, questo è la sua bontà . E cost il diffe Platone, che la bontà di Dio fu cagione di fare il Mondo, perch'egli è buono, e'l buono non ha invidia di nenn bene, a parò egli ilifece il migliore, che potè. La cola, che di tutte quelle e fatta , fi è il Mondo .. Dunque tu , che fe' giudice della quissione, qual ti pare, che dica più simil cola, a verità e non che dica verità, perchè quello è così logra a noi, come la verità medefima? Questa moltitudine di cause, che mette Aristotile, e Platone, o è di soperchio, o non è sufficiente, conciofiacofachè s' elli giudicarono, che tutte le coie, le quali rimosse neuna cosa si può fare, e' conviene, che tra le sue cause egli mertano il tempo, perocchè sanza il tempo non si può fare neuna cosa; e il luogo, perchè sanza il luogo neuna cofa fi farebbe giammai r e 'l movimento, che fanza movimento non si fa, nè disfà neuna cosa, e neun' arte è san-23 movimento. Ma noi cerchiamo della prima, e generale caufa. Quella de' effere semplice, e non doppia, conciossiacosachè la matera medefima è femplice. Noi domandiamo qual fia la caufa. Questa si è la ragione operante, cioè Iddio. Dunque tutte le cause sopraddette non fanno numero, e non son molte, anzi pendono, e tornano tuttea una; e questo è quella, che fa. Se tu mi di', che la forma, che'l maettro mette in opera, è causa; dico, chenon è causa, ma parte di causa. L' essemplo ancora non è causa, ma è strumento necessario alla causa. Così è necessario l' escomplo all'operatore, come lo scarpello, o la lima, fanza la quale l'arte non può operare. E per tutto ciò lo scarpello, e la lima non sono parti, nè cause dell' arte. It proposito, ciò dice egli, per lo quale il maestro si mette a fare alcuna cofa, è caufa, e giafiacofachè fia caufa, e'non è perciò la causa che sa, anz' è una cosa antivegnente, e cotali caufe sono sanza numero. Noi domandiamo della causa generale. Ancora differo, che tutto'l Mondo all'opera perfetta, è caufa. Questo non fu della loro usata sottilità, conciossiacolache gran differenza è intra l'opera, e la cagione dell'opera. Dà senrenzia, e diliberatene leggermente, e di', che tu ben chiaro no 'l vedi, e comanda, che noi ce ne sofferiamo. Che utilità è di confumare il tempo in così fatte cose, che non ci tolgono neuno defiderio, nè neuna cupidigia? Io intendo, e tratto prima alle cofe, delle quali l' animo fi pasce, e fo inquisizione di me, e poi di questo Mondo, e non perdo il tempo come tu credi , perocchè queste cose , s' elle non sono minuzzate, e condotte in questa disutile sottilità, sollicitano, e innalzano l' animo, il quale è premuto, e caricato d' una grave foma, defiderando d'effere liberato per tornare alle cofe, onde e' fu. Questo nostro corpo è carico, e pena dell'animo, e ftrignelo, e tienlo legato, fe filosofia non l'ajuta a farlo un poco respirare, e guardare alla natura delle cose, sicch' egli si sollievi alle cose divine. Questa è sua franchezza, e suo recreamento. E in quel tanto, e' si dilibera, e 'mbolasi dalla guardia, dov' egli ètenuto, confortandosi delle cose celestiali.

Il favio feguita fapienzia, con tutto, che si appoggi al su' corpo, ma l'ottima fua parte n' è affente, addirizzando i fuoi penfieri all' alte cofe, come obbligato per faramento, e'l vivere reputa fu' foldo fanz' amare, od odiare la vita, fofferendo queste cose mortali, benchè sappia, ch' egli è destinato a maggior fatto. I' non credo, che tu mi contradi di por mente alla natura delle cose. Dunque i' farò inquisizione, che sia, o che fu il cominciamento di tutte le cose. Chi sia il creatore di tutte le cose. E chi dee isceverare tutte le cose, che erano confuse insieme, e avviluppate in una rozza, e confusa matera. Io domanderò chi fu il maestro, che questo mondo formò, e come così gran cose son recate a ordine, e messe fotto legge. Ancora i'vo' sapere chi ha ragunate le cose spar-te, e distinte le oscure; e chi ha dato figura, e fazzone alle cofe, che tutte giaceano mescolate in una oscura, e confusa massa; e onde venga sì grande chiarezza. Se questo è fuoco. E voglio sapere, onde io sono venuto, e s' io debbo vedere queste cose una volta, o se i'debbo rinascere spesso, e ov'io, partendomi quinci, debbo andare, e che luogo avrà l'anima, quand' ella farà liberata del fervaggio del corpo. Tu mi comandi, ch' i' non ragguardi il Cielo, e non v' abbia l'animo, nè 'l pensiero. I' sono di maggiore affare, e nato a maggiori cose, ch' a essere servo del mi' corpo, il quale io guato siccome un legame, dal quale la mia libertà, e franchezza fosse conftretta. E perciò io il metto contra fortuna, nel quale ella combatta. E non fofferro, che neuna fedita venga a me, che tocchi lui. Tutto 'l foperchio, e l' oltraggio, che mi possa esfere fatto, sarà fatto al corpo. E in questo abitacolo abita l' animo franco. Giammai questa carne non mi coffriguerà a paura, ne a 'nfignimento (convenevole a buon uomo E già per onore di questo corpo non mentirò. Quando mi parrà teme po da fare, io partiro la compagnia, ch' i ho contri; e ranto quant' io farò con lui , noi non taremo iguali compagni , perocchè l' animo avrà la segnoria, e 'l giudicio di tutto. Vera franchezza fi è lo spregiamento del corpo E acciocch' i torni a proposito, a questa franchezza, farà gran pro il ragguardo delle co e, di ch' io parlai di fopra, concioffiacofache tutte le cose son fatte della matera, e da Dio. Egli ordina, e governa queste cose, e songli intorno, siccome a segnore, e governatore. Ma più possente, e più preziosa cosa è colui, che fa, che non è la matera, che soffera quello, che 'l suo fattore fa. La podestà, e l'arbitrio, che Dio ha in questo Mondo, si ha l' animo nell' uomo : E quello, che la matera è a



Esplicit oflaves .

# NCIPIT NONUS.

caranum cumdiscipulum meum vidi &c.

#### PISTOLA LXVI.

Vidi Clarano, molt' anni poi, che fummo compagni alla scuola . I' non credo , che tu dubiti , ch' io dica vecchio; ma veramente io 'l vidi forte, e vi-gorofo dell' animo, provandosi, e combattendosi contr' al su' corpo. E' pare, che la natura si portasfe male di lui, che così fatto animo mife in cotanto debole corpo. Ma forse, ch' ella ci vuole mostrare quella medelima cola, conciossiacosachè 'ngegno, e animo forte, e beato può effere in ciascun corpo, già non sarà tanto debole, e dispettevole. Nondimeno egli ha vinti tutti i contradi, e impedimenti, e ha spregiato tutte l'altre cofe, ed è giunto al dispregio di se medesimo. E' mi pare, che que' fallò, che diffe, che la verirà è più graziosa in un bel corpo. Ella di certo non ha bisogno di neuno adornamento, perocch' ella l' ha grandissimo in se, e da se medesima, e sacrifica, e fantifica il fu' corpo. Io cominciai a ragguardare Clarano; e' mi parve bello, e diritto del corpo, com' egli era dell' animo. Un uomo di grande affare può bene uscire d'una piccola casellina. Simigliantemente un grand'animo può uscire d' un rustico corpo. Dunque, e' mi pare, che natura n'ha e0 1 genegenerato alcuno cosiffatto, per moftrare, e provare, che vertù può nascere in ciascun luogo. E s' ella avesse potuto gene. rare l'animo ignudo folo, ella l'avrebbe fatto. Ma ella fa più forte cofa, ch' ella genera alcuni deboli, e magagnati dal corpo, e nondimeno vincono tutte le cofe, che ion loro contrarie. E' mi pare, che Clarano fu generato per essemplo, acciocchè sapessimo, che la rustica fazione del corpo non virupera, nè guafta l' animo. Ma la bellezza dell' animo dà belezza, e pregio al corpo. E con tutto, ch' io stelli pochi di con lui infieme, noi parlammo, efermonammo affai, de'quali fermoni te ne manderò una parce. Il primo di la noftra quiftione fu, come pollono effere tre beni, se la loro condizione è di tre maniere. Alcuni beni, fecondo che pare a' noftri Stoici, sono primi; questi sono, allegrezza, pace, fantade, e falvamento, e bene del paese. Alcun' altri sono secondi, posti espressamente in contradia, e penosamatera, questi tono; pacienzia ne' tormenti, e in grande infertà. I primi beni defideriamo noi affolutamente, e i secondi desideriamo, se bisogno farà. La terza maniera de' beni fi è , andare misurato, portamento convenevole a buon uomo, bello afpetto, epiacevole. Io non fo come quefte tre cole posono effere insieme, concioffiacofach' alcune di coloro fi debbono defiderare, e alcune si debbono rifiutare. Se noi vogliamo dichiarare queste cose, torniamo al principal bene, e veggiamo chi egli è . Certo questo è l'animo, che le buone, e le veraci cose ragguarda, e conosce quelle, che sono da volere, e quelle, che sono da fuggire, e dà pregio alle cofe, non fecondo l'oppinione delle genti, ma per natura, e abbraccia, e comprende tutto il mondo, e manda la fua contemplazione per rutte l' opere del Mondo, e 'ntende all' opere, e a' penfieri igualmente, grande , forte , non vinto per prosperità , nè per avversità. lanza fottometterfi a neuna fortuna , anz' è apparente fopra tutte le cofe, ch'avvengono, beatifilmo, favio, fobrio, fanza cruccio, fanza paura, il quale da neuna forza può effere sconsitto, e non piglia orgoglio, e non s' abbassa per prosperità di fortuna. Cotale animo è la vertà, e questa è la sua fazzone, e così fi vedrebbe s' ella veniffe fott' una veduta, mostrandosi tutta a una volta. Ma le sue maniere sono diverse, e mostransi secondo la diversità della vita, e secondo l' onere. Ella non cresce, nè scema, perocchè 'l sovran bene non può menomare, nè appiccolare, e la vertù non può tornare addierro; ma ella fi muta, e converte in diverse qualitadi, figurandofi all' abito delle cofe, ch' ella dee fare. Tutto ciò, ch'

ch' ella tocca, ella converte in fuo colore. Ella dispone, e ordina l'opere, e l'amistadi alcuna volta. Ella adorna tutte le case, ov' ell' entra, e le quali sono da lei ordinate. E tutto ciò, ch' a lei s' accosta, ella sa amoroso, bello, e maravigliofo. Dunque la sua forza, a la sua grandezza non può montare più alto, perocchè la cosa, ch' è sopra tutte l' altre grandi, non può punto crescere. Tu non troverai cosa più diritta, che la diritta, ne più vera, che la vera. Tutte le vertù fono in modo, e modo si è una certa misura. La constanzia non ha, ov' ella possa andare più innanzi, non più che la fidanza, o che la verità, o lealtà. Alla cosa perfetta non si puo arrogere, ma la cosa, alla quale l' uomo arroge, non è perfetta. Dunque alla vertù non si può arrogere, perocchè se ciò potesse essere, ella avrebbe alcun difetto, o menomanza. E così onest ide non riceve accrescimento, perocch'ella è onesta per queste medesime cose, ch' io ho detto. Come credi tu. che sia fatto bello, giusto, e legittimo? Tu puoi credere, che sono di quella medesima forma compresi in certo termine. Potere crescere, è segno di cosa non perfetta. Tutto 'l bene cade fott' una medesima legge. Il bene, e l' utile singulare di ciascuno, e'l generale di tutti è congiunto: così la cosa, che si può lodare, e quella, che si dee chiedere, non si possono sceverare. Dunque le vertudi intra loro sono iguali, e le loro opere, e tutti gli uomini, che l'hanno. Male vertudi de' femi, e delle bestie, conciossiacosach' elle sieno mortali, sono deboli, e di poca fermezza, e non certe. Elle falgono, e scendono abbasso, e però non son pregiate d' un pregio. Ma le vertudi umane son tutte comprese sott' una regola, perocchè la ragione è una cosa diritta, e semplice. Neuna cosa è più divina della divina, nè più celeftiale della celeftiale. Le cose mortali diminuiscono, e vengon meno, crescono, e scemano, megliorano, e peggiorano, votansi, e riempionsi. E però non hanno aguaglianza nella loro condizione così incerta. Le cose divine son d'una natura. La ragione non è altro, ch' una parte dello spirito di Dio rinchiusa nel corpo dell' uomo. Dunque se la ragione è divina, e neun bene è sanza ragione, ogni bene è divino. E 'n tra le cose divine non ha neuna differenza. Dunque tra' beni non ha differenza. Dunque tutti i beni sono iguali. Ciò sono, allegrezza, fortezza, e sofferenza ne' tormenti , perocchè la grandezza dell' animo è una medefima cofa nell' uno, e nell' altro. Nell' uno ripofata, e cheta, nell'altro combattente, e attenta. Tu dei credere, che igual vertù fia in colui, che combatte coraggiofamen.

mente la fortezza del su' nimico, e in colui, che con grande pacienza sostiene l'assedio. Di gran cuore è Scipione, che tiene assediata, e rinchiusa la Città di Numanzia, e grande è l' animo degli affediati, che fanno, che colui non è rinchiufo, al quale la via della morte è aperta, e muore abbracciando franchezza, e libertà. E così iono iguali gli altri beni tra loro, ciò fono tranquillità, semplicezza, libertà, constanzia, equanimità, e sofferenza, perocchè tutti questi beni son fondati in una medefima vertù, la qual fa l'animo forte, e diritto. Non ha neuna differenza intra allegrezza, e dolore, certo no, in quanto appartenga a vertù. Ma egli è differenza fra le cofe, per le quali l' una vertù, e l' altra fi dimoftia, perocchè nell' una fi è naturale lentezza, e mollezza d' animo, e nell' altra si è dolore contra natura. E però queste cose sono mezzane, intra le quali è gran differenza, ma la vertà è iguale nell' una, e nell' altra. La matera non cambia punto la vertù. La matera grave, e penota non la peggiora, nè l'allegra la fa migliore. Dunque di necessità i beni sono iguali. Costui non fi può me' portare in quella allegrezza, nè quell' altro in que' tormenti. E duo cose, delle quali neuna si può far me-glio, sono iguall, perocchè se le cose, che son suori di vertù, la pollono crescere, e menomare, il bene, ch' è onesto. falla d' estere uno. E se tu consenti questo, tutta onestade è perduta. Questo avviene, perchè neuna cosa è onesta, la qual si fa per forza, e malgrado propio. Tutte le cose oneste vengono da buona, e da propia volontà. Se tu v' aggiugni pigrezza, paura, pianto, o niego, ella ha perduto il meglio, ch' ell' avesse in se, cioè dilettarsi in se medesima. La cosa. che non è franca, e libera, non può effere onesta, perocchè chi teme, serve. Tutte cose oneste sono sicure, e in pace. S' ella rifiuta alcuna cofa, o fa con lamento, o giudicala rea. ella riceve noja, e avviluppasi in gran discordia, perocchè dall' una parte la chiama la 'ntenzione del bene, e del diritto, dall' altra sospetto, e temenza di male la trae addietro. Dunque colui, che de'fare onestamente alcuna cosa, e alcuna contrarietà gli occorra ancora, bench' ella gli paresse nojofa, e grave, nondimeno fanza credere, perciò ch' ella fia rea, facciala volontieri. Tutte cose oneste si fanno sanza comandamento, e fanza forza, e fono nette, e pure, e fanza mescolamento d' alcun male. I' so, che l' uomo mi può sar quistione, e dire: tu ti sforzi di farci credere, che neuna differenza è dallo stare in allegrezza, o in tormenti, e a lassare iltormentatore; ma io potrei rispondere come disle Eppicuro : -K 3

Se'l favio foste messo, e arso nel toro di Fallaris, egli direbbe, quest' è dolce cosa, e non mi sa neente. Perchè ti maravigli tu, s' i' dico, che i beni di colui, ch' è in allegrezza, e di colui, che vigorofamente foffera i tormenti, fono iguali, concioffiacofach' Eppicuro dica cofa più forte, dicendo, ch' e' tormenti fon dolci? ma io ti rispondo così: che grande differenza è intra dolore, e allegrezza. Se tu mi domandi, qual io piglierei prima; io schiferei l' uno, e l'altropiglierei, perocchè l' uno è secondo natura, e l' altro contra natura. La differenza sta nella comparazione, che l' uomo sa dall' una opera all'altra. Ma quando fi viene alla vertù, l'una, el'altra è iguale. Così quella, che passa per le cose liete, è quella, che passa per le triste, perocchè dolore, e qualunque altro male sia, non ha podere contra lei. Vertù vince, e sormonta tutto. Siccome la chiarezza del Sole ofcura i piccoli lumi, così la vertù caccia fuori, e foprastà per suo vigore i dolori, c' soperchi E'n qualunque parte ella si mostra, tutto ciò, che fanza lei v'apparifce, fi fpegne. Ancora i mali, quando caggiono in uomo vertuolo, non hanno più podere, ch' una piova in mare. Acciocche tu fappi, ch' egli è così, il buon uomo andià correndo a tutte cose oneste sanz' alcuno indugio, benchè vi fosse apparecchiato il tormentarore con tutti i tormenti, e non fi smagherà, ma per se verrà; e' non penserà quelch' egli avrà a sofferire, ma quello, ch'egli avrà a fare, affidandofi alla cofa onefta, ficcome a un buon uomo, e recheralla a fe, come buona, secura, e beata. Cotale luogo avrà appo lui la cofa onesta, già tantonon sarà aspra, quale l' uomo buono, ch'è povero, sbandito, e sbigottito. Metti d' una parte un buon uomo abbondevole, e ricco, e dall' altra un altro, che sia povero, avendo tutte le cose dentro a fe', e l' uno, e l' altro farà ignalmente buon uomo, con tutto, ch' egli ufino fortuna non iguale. Secondo, ch' ho detto fopra, quel medefimo giudicio è delle cose, che degli uomini. Cotanto è da lodare la vertù in un corpo franco, fano, e libero, quanto in uno infermo, e servo. Dunque, che dirai? nou lodera' tu la tua propia vertà, essendo sano, e atante del corpo, altrettanto quanto se fosse debole, e magagnato d'alcun membro? Certo tu'l de' fare, perocchè se fosse in altra maniera, l' uomo potrebbe giudicare di questo, come del segnore, giudicandolo fecondo l'abito de'fuo fervi, perocchè tutte le cose, nelle quali fortuna usa segnoria, son serve, siccome sono, moneta, corpo, e onore. Queste sono cose deboli, fuggitive; e mortali possessioni, non certe. Ma l'opere

di vertù fon franche, e non vinte da alcuna parte, le quali non fon più da domandare, nè da volere, perchè forruna fi porti benignamente verio loro, nè meno, perch' elle fieno caricate d' alcuna avversità. Tale è l'amore nelle cose, chente è l'amiftà tra gli nomini. I' credo, che tu non amerefti più un uomo ricco, che povero, nè un che fosse forte, e quadrato, ch' uno, che fosse debole, e sottile. E per questo modo tu non amerai, e non defidererai la cofa allegra, e piacevole, più che quella, ch' è in pena, e n fatica. E fe questo non farà, di due uomini igualmente buoni, tu amera' più colui, che farà pettinato, e pulito, che quello, che farà avvilupparo. Finalmente tu verrai a tanto, che tu amera' più un fano, e forte di tutti i membri, che colui, che farà debole, e bistorto. E tanto andrà l'errore bellamente innauzi, che de' due nomini favi, e giufti igualmente, tu amera' più quello, ch' avrà più biondo, e più ricciuto capo, ellendo vertuofi d'un modo, come dett' è di fopra. Nell' altre cofe non ha punto d'aguaglianza, perocchè tutte l' altre cofe non fono della fostanza, ma sono come cofe sopravvegnenti da ventura. E neun uomo è di tauto mal giudicio, o di sì poco fenno, ch' egli ami più il figliuolo, quand' egli è fano, che quand' egli è infermo, o quand' egli è lungo, che quand' egli è corto. Le bestie non s'appropiano alcuno de' loro figliuoli; anzi giacciono per lattarli igualmente. Gli uccelli stribuiscono la lor pastura igualmente. Ulisses avea così grande defiderio di tornare nell' itola fua Ittaca, bench' elle fosse piccola; e povera, come Agamennone alla nobile Città d' Amicena, concioffiacofachè neun nomo ama il paefe ino , perchè e' fia grande, ma perch' egli è fuo . A che è buono quefto, ch' i' ti dico? certo, acciocche en fappi, che veren ragguarda tutte l' opere fue, come fuoi figlipoli, provvedendo a rutti igualmente, e più follecitamente a que', che fqno in pena, e in angoicia. Ancora ficcome l'amore de padri s' inchina più verto coloro, de' quali vien loro pietà, cost la vertù vedendo fostenere pena, e travaglio nell'opere fue. non gli ama più, ma in guila di buon padre, ella gli abbraccia, accostandosi a loro più d'appresso. Perchè non è alcun bene maggiore dell'altro, perchè neuna cofa è più convenevole della convenevole, nè più piana della piana. E' non fi può dire: quefta cofa è più iguale ad una, ch' a un altra. Dunque neuna cola è più onesta, che quella, ch' è onesta. E se la natura di tutte le vertudi è iguale, dunque tre maniere di bene fono in aguaglianza. E però dich' io, che igual cofa è mifuzatamente allegrarfi, e miluratamente dolerfi. Quell'allegrezza

non vince questa fermezza d'animo, la quale fermezza inghiottisce il pianto, e 'l lamento ne' tormenti. Questi beni sono da disiderare, e gli altri sono maravigliosi. E nondimeno amendue sono iguali, perocchè tutto il male, ch'è nell' uno, si copre colla forza di maggior bene. Qualunque ci dirà, che queste cose non sono iguali, e' parte gli occhi suoi dalle vertudi, e ragguarda alle cose di fuori. I beni veraci son quello a pelo, che mostrano per veduta, e per peso. Ma i beni falsi hanno molto del vano, e perciò non fono a pelo, quelche pajono a vedergli. Dunque quelli, che pajono belli, e grandi a coloro, che gli guatano; quando e' vengono al peso, falliscono, e 'ngannano. Amico mio Lucillo, egli è così, tutto ciò, che per verace ragione è confermato, è sodo, e perpetuo. Ella ferma l'animo, e sempre lo 'nnalza; il quale dee stare in alto. I beni, che follemente son lodati per sentenzia del popolo, enfiano la gente allegra di cose vane. D'altra parte, le cose, che l' uomo reme, come ree, fanno paura all' animo, e stordisconlo, come fa alle bestie la cosa, ch' hae somiglianza di pericolo. Dunque l'una cosa, e l'altra allarga, e pugne l'animo sanza ragione. Nè l'una è degna d'allegrezza , nè l'altra di paura. La ragione solamente è ferma lanza mutamento nel fao giudicio, perocch' ella non ferve a' fentimenti, anz'è lor donna, e a loro comanda. Ragione è iguale a ragione, come diritto a diritto. Dunque vertù non è altro, che diritta ragione. Tutte le vertudi sono ragione, e ragione si è, quand' ella è diritta, e iguale. Chente è la ragione, cotali fono l opere. Dunque tutte sono iguali, perocchè, conciossiacosach' elle sieno simiglianti alla ragione, elle sono simiglianti tra loro medesime . I' dico essere iguali tra loro l'opere, perocch'elle sono oneste,e diritte. Ma grande differenza vi sarà secondo la diversità della matera, la quale alcuna volta è larga, e alcuna volta è firettà, alcuna volta gentile, e alcuna volta villana, alcuna volta appartiene a molti, alcuna volta a pochi. E nondimeno in tutte queste cose quel ch' è il migliore, è iguale. Elle sono oneste, siccome tutti i buoni uomini sono iguali, perchè son buoni , ma egli hanno differenza d' età , perocchè l' uno è vecchio, e l' altro giovane. E della persona, che l' uno è bello, e l'altro ruftico. E di fortuna, che l'uno è ricco, e l'altro povero; l' uno è possente, e grazioso, conosciuto da molta gente cittadina, e forestiera; l' altro non è conosciuto da neuno . Ma perchè son buoni , sono iguali . Il sentimento non giudica de i buoni, nè de' rei, perocchè non sa qual cosa sia utile, e buona, e qual no: e' non può dar sentenzia, se' non è pre-

fente all' opera, ne provvede quel che è avvenire, e non fi ricorda della cofa paffata, e non fa, che si dee seguitare. Di queste cose s'ordina, e dispone la vita, che de venire a perfezione. Dunque la ragione è vigorosa, e giudica de' beni, e de' mali, tenendo per vili le cose strane, che sono di fuori. E le cose, che non sono buone, nè ree, ella giudica per neente, perocch' ella ha tutto il ben suo nell'animo. Ben'è vero, ch' ella giudica alcuni beni primi, a' quali ella addirizza il fuo propofito, ciò fono : avere vittoria, buoni figlinoli, falute del paese. Alcuni secondi, i quali non fi mostrano, e non appariscono, se non in avversità, siccome con buono animo, e iguale sostenere grande infermità, o essere sbandito. Alcuni mezzani, che nonsono più fecondo natura, che contra natura, ficcome faviamente andare, ordinatamente sedere, perocchè non è meno secondo natura, ch' andare, o stare. I due beni detti di fopra fono diversi, conciossiacosache primi son secondo natura, ciò sono avere allegrezza, e buona nudritura ne'fuoi figliuoli, e faluto del fu' paese. I secondi sono contra natura, siccome sono sofferire tormenti, e sete, quando il corpo arde per lo gran -caldo della febbre. Sarà dunque alcuna cofa buona, ch'è contra natura? certo no. Ma la cola alcuna volta è contra natura, nella quale è il bene, conciossiacosachè estere sedito, o arlo, o effere tormentato di grand' infertà, è contra natura, ma in queste cose avere animo forte , e sofferente , è secondo natura. E acciocchè io sponga in brieve la mia intenzione, la natura del bene è alcuna volta contra natura. Ma il bene non giammai, perocchè neun bene è fanza ragione, e la ragione seguita natura. Dunque, che cosa è ragione? seguitamento di natura. Quale è il sovran bene dell' nomo? portarsi secondo la volontà della natura. Tu dirai, che non è dubbio, che più beata è la pace, che giammai non fu turbata, che la racquistata con molto sangue, e che meglio è continua fantade, ch' effere guerito d'una grand' infermità per pacienza . E che meglio è, e maggior bene allegrezza, che animo forte, e prelto a sostenere tormenti di piaghe, e di fuoco. Ma e' non è così, perocchè le cose della fortuna ricevono gran differenza, perch' elle sono stimate, e pregiate secondo il bene, e l' utile di coloro, che l'ufano. Ma de' beni si è un proponimento, e questo è consentire a natura. E questo può avvenire in tutte le cose igualmente. Quando noi ci accordiamo al giudicio d' uno del configlio, noi non possiam, dire colui vi s' accorda più, che quell'altro, perocchè tutti s'inchinano a uno giudicio. Questo ti dich' io delle vertudi; tutte consentono a

natura. E così ti dico de' beni , tutti confentono a natura. . Alcun uomo è morto in vecchiezza, alcuno in giovanezza, alcuno in fanciullezza, il qual non ebbe più di questo mondo. che vederlo folamente. E tutti questi furono ignalmente mortali, ancora con tutto che la morte lasci andare la vita dell' uno più innanzi, all'altro la tolfe nel mezzo, all'altro nel comincismento, alcuno morì mangiando, alcuno dormendo. alcuno per usare troppo luffuria carnale, alcuno per ferro, alcuno per veleno, alcuno forto la ruina d'un gran pelo, alcuno per lunga infertà, la partita d' alcuno è buona, e d' alcuno è rea. Ma in fomma la morte di costoro è iguale, benchè le cofe, perch' ella viene, fieno diverfe, e la cofa, ov' ella · fallisce, è una. Neuna morte è maggiore, ne minore, perocch' ella ha un modo in tutte le cose. Questo medesimo ti dich' io de' beni. Alcun bene è in tra' diletti puramente, l' altro si è in tra le cose penose, e sspre. L' un bene regge, e governa la benignità della fortuna, l'altro la doma per la fua forza. E l' uno, e l' altro è bene igualmente. Giaffiacofachè l'uno sia morbido, e l'altro aspro, il fine d'amendue è uno. I beni sono da lodate, perchè seguono vertù, e ragione. La vertù fa iguale ciò, ch' ella conoice. E non ti maravigliare s' i' fono di questa opinione. Eppicuro disse, che due beni fono, de' quali fi fa la vita beata, e l' un fi è, che l' animo sia sanza rancore, e'l corpo sanza dolore. Questi beni non crescono, se son pieni. Se'l corpo è sanza dolore, che si può aggiugnere a cotale disposizione? E se l'animo è bene in se. e in pace, che si può crescere a questa tranquillità? Siccome il Cielo, quand'egli è fereno, e netto, nompuò ricevere maggior chiarezza; eosì lo stato dell'uomo, ch' ha cura dell'animo, e del corpo, compiendo il bene dell' uno, e dell' altro. si è perfetto, e ha trovato ciò, che disiderava. S'alcu-altro diletto vien di fuori, e' non accresce il tovran bene. E a dire propiamente, egli gli dà graffezza, e diletto, perocchè quefto fevran bene dell' umana natura fi tiene contento della pace dell' animo, e del corpo. Ancora si dirò una divisione di beni, che mette Eppicuro, ch' è molto fimigliante alla nostra, concioffiacofach' alcuni beni fono, de' quali egli fi contenterebbe più, ch' egli avvenisero , siccome sono pace nell' animo contento, e allegro della contemplazione de' fuo' beni, e riposo del corpo franco, e netto di tutto male. Alcuni altri beni fono, benchè non voglia, che gli avvengano, nondimeno egli gli loda, e approva, ciò fono fofferenza di gran dolori. nella quale e' fu il dì, ch'e' chiamò beato, fofferendo gran-

diffimo dolore nelle 'nteriora, che tutte eran piene di malattie. E nondimeno e' chiama quel di beato; ma beato di non può avere alcuno, se non colui, ch' è nel sovrano beng. 1) unque Eppicuro nomina beni quelli, i quali tu faresti piùcontento di non pruovare, ne toccare; ma perocch' e' diffe così, e' fono da lodare, e da effere tenuti iguali, e fovrani. L' nomo non può dire, che quel bene non fia iguale al fovrano, il quale ha finito, e assommato la beara vita, al quale Eppicuro rendè grazie all' ultima parola della fua vita. Amico mio dolce foffera, ch' i' dica alcuna cosa più arditamente. Se alcuni beni potessero esfere maggiori, che gli altri, io avre' messo i beni, ch' alle genti pajono cotanto dolorofi, dinanzi agli altri dilettevoli, perocch' egli è maggior cofa passare le cose gravi, e dolorose leggermente, che l'allegre attemperare. I' so, che per una medefima ragione si fa, che l' nomo temperatamente soffera il bene, e coraggiosamente il male. Igualmente può effer forte colui . che guarda securamente la notte nell' oste . benchè l' ofte non sia assalita da' nemici, come colai, che, poiche gli furo tagliati i nerbi delle gambe, fi rizzò fonra le ginocchia fanza lasciare l' arme. Di gran bontà son lodati co-loro, che tornano dalla battaglia fediti, e fanguinosi. E così ti dich' io: i' lodo più i ben forti, e faticofi, che fi fono combattuti colla fortuna. Io lodo più fanza dubbio la mano arfa di Muzio, ch' io non lodo la fana di qualungu' altro fort' uomo, bench' egli abbia vigorosamente combattuto. Egli si tacea ispregiando il fuoco, e neente pregiando i nemici, ragguardando alla fua mano, ch' ardea nel fuoco del nemico fuo, e inghiottiva la pena, tanto ch' a Porfenna fuo nemico annojò, tenendoli quali vinto per lo gran cuore, e gloria di colui. faccendo il detto Porfenna levare il fuoco, malgrado di Muzio. Questo bene io metterò tra' primai, e tanto il terrò io · maggiore degli altri, che fortuna non ha provati, quanto più di rado avviene, che l' uom vinea il nemico colla mano perduta, che colla mano armata. Se tu mi domandi, s'io difidero così fatto bene, dico di sì, perocchè neuno il può fare, fe non colui, che 'l può desiderare. Debb' io desiderare piuttofto, ch' alcuna giovane mi pigli foavemente per la mano, e ftropiccimi morbidamente, perchè mi sollevi? Di certo i'tengo più beato Muzio, gittando la fua mano nel fuoco, che s' e' l' avesse istesa ad alcuna, che gliele dovesse soavemente stropicciare. Egli riftorò, eammendò tutto quello, a ch'egli avea falliro, concioffiacofach' egli monco, e difarmato finì la guerra. E quella mano mozza vinfe due Re; rincrefcendo la fua pena aloro, più che a lui medefimo.

Ut.a communibus initium faciam &c.

## PISTOLA LXVII.

Cciocch' i' faccia cominciamento dalle cose comuni, la primavera comincia ad aprire, ma ella s'inchina già verso la state. E quando quella stagione dovrebbe effere calda, ella è tiepida. E con tutto ciò l' uomo non si può sidare in quel tempo; perocchè spesso si ritorna nel verno. Ma questo non è altro, dira' tu, che non volere fofferire caldo, nè freddo. Cariffimo mio Lucilto, egli è così : la mia età è già contenta del su' freddo, che appena si riscalda nel mezzo della state. E per questo mi conviene il più del tempo essere ben vestito. l' rendo grazie alla vecchiezza, che m' ha recato a giacere nel mi' letto. Io la debbo ringraziare, perocch' i' non posso far quello, ch' i' non dovrei volere. Io parlo, e fermono il più del tempo co' libri miei. E se io ricevo tue lettere alcuna volta, e' mi pare esfere teco. E mi diletta, non come risponderti per lettera, ma com' io ti parlassi a bocca. E però ragioneremo insieme, ficcome parlando da presso di quel che tu domandi, di-chiarando ciò, che n' è. Tu domandi, se ogni bene si dee defiderare; e argomenti, s'egli è buono sofferire con grand'animo tormenei , e infermitadi ; e si seguita , che queste cose si debbono desiderare. Ma io non veggio, che neuna di queste cose sia degna di desiderio. E certo i' non so ancora neuno, che si sia botato a Dio, per essere battuto, o tormentato in fulla colla, o appenato di gotta. Lucillo, chiarifci queste co-. fe, sì conoscerai, che tra loro è alcuna cosa, che sì dee disiderare . Io vo bene, che' tormenti non mi s'appressino, ma s'egli mi pur conviene fofferire, to defidero potermi portare coraggiosamente, e onestamente . Qual uomo dubita , ch'io ami più pace, che guerra? Ma se guerra si muove, io desidero, ch' i' polla fofferire francamente fame, e fedite, e tutto quello, che necessità di guerra apporta. I' non sono sì folle, ch' i' desideri d'essere infermo, ma se 'nfertà mi-sopravviene, io desidero non portarmi mollemente, in guila di femmina, nella 'nfertà. E così ti dich' io, i mali non si debbono desiderare, ma la vertù, per la quale l' nome gli soffera. Alcuni de' pottri

nostri dicono, che sofferenza di tutte cose, non si dee difiderare nè rifiutare, ma dee desiderare l'uomo il bene puro, il quale è in pace, e in ripofo fanz' alcuna molestia; ma io dico, e tengo il contradio, principalmente perchè non si può fare, ch' alcuna cosa sia buona, s'ella non è da effere defiderata. Poi fe vertù è cofa da esfere desiderata, e neun bene è sanza vertà, dunque ogni bene si dee desiderare. Poi se forte sofferenza di tormenti non è cosa defiderofa, io domando fe fortezza è cosa desiderosa, o cosa, che si debbia desiderare. E di certo questa è quella, che le cose pericolose spregia, e imprende. La più bella, e la più maravigliosa parte, che sia in lei, si è, non temere suoco, e andare contro alle fedite. Alcuna volta ella non schiferà i colpi, ma riceveralli con buon volere. Se fortezza è cosa defiderofa , dunque fostenere i tormenti pacientemente è cofa desiderosa, perocchè questa è una parte di fortezza. Lucillo, dividi queste cose, siccome i' t' ho detto, sì non sarà alcuna cofa, che ti faccia errare, conciossiacosachè sofferire tormenti non è cosa desiderosa, ma la forza dell' animo a sofferirgli. Equesto io desidero, perocch' egli è vertù. Tuttavia qual fu colui , che giammai desiderasse cotali cose? Alcuni desiderii fono aperti, e apparenti, quando si fanuo particularmente. Alcuni fono otcuri, quando in uno defiderio fi comprendono più cofe. Questo si è, quand' io desidero in me vira onesta, ma vita onesta si fa per diverse opere. E 'n questa si è la pena, che sofferse Regulus, la fedita di Catone, lo sbandimento di Rutulio, ela pregione di Socrates, e'l veleno, ch' e' bevve. Dunque quand io defidero onesta vita, io defidero anche queste cole, fanza le quali alcuna volta non può essere onestade. Vergilio chiama beatissimi coloro, che moriano a Troja, combattendo per falvare, e guardare libertà. Nenna differenza è dal defiderare queste cose ad alcuno, al confessare, che da desiderare sono. Decius si diliberò di dare alla morte, per salvare il popolo di Roma, e nel mezzo de' nemici spronando il cavallo, si gittò di volontà, andaudo per morire. L' altro appresso costui seguitatore della vertù per auttorità, cominciate le solennitadi, e le familiari parole de' facrifici, fi gittà nella ftrettiffima schiera de' nemici. Dubiti tu di morire in tal. maniera, che sempre sia da estere ricordato in alcuna opera di vertù? Quando alcun uomo foffera vigorosamente i tormenti, egli usa tutte le vertudi. Ma forse l' una è più apparente, che l'altre, cioè la pacienzia. Ma ivi si è sortezza, della quale fofferenza, e pacienzia fono rami; e anche v'è prudenza, fanza la quale neuno truova alcun configlio, la quale ti configlia,

che sofferi coraggiosamente quel , che non puoi schifare . Ivi è fermezza, la quale per neuno avvenimento può esfere sconfitta, nè per neuna forza lascia il suo proponimento. E ivi è la compagna di tutre le vertudi , la qual non fi può partire . Tutto ciò, ch' onestamente si fa, una vertù il fa; ma ella I fa per configlio, e per confentimento di tutte l' altre. E la cofi, che da tutte le vertudi è lodata, e approvata, benchè paja, ch' alcuna di queste il faccia, si è cosa desiderabile. Non credere, che queste cose solamente sieno desiderabili, che vengono con ripolato, e cheto diletto, e che fono ricevute con grande allegrezza. Alcuni beni fono di diletto penofo. Alcuni buoni defiderii fono, che non fono congiunri con compagnia festosa, e allegra, ma con compagnia, che gli adora, e fa loro reverenza. Non credi tu , che Regulus desiderosse di tornare agli Affricani? Prendi l' animo del buono, e del prod'uomo, e allungati un poco dall' oppinione della gente. Prendi la bellezza della bellitlima, e altiflima vertù, come tu dei, la quale noi non dobbiamo coltivare con ghirlande dirofe, e di fiori, ma con sudore, e con sangue. E ragguarda Catone, che fece violenza al fuo fantiflimo corpo, e le fue mani ficco dentro alla sua fedita, per allargarla. Or mi di', come tu gli dirai a Catone; dira' tu: i' vorrei quel, che su vorresti, e sofferrei molestamente quelche tu fofferi, o io il fofferrei felicemente? Ora mi ricordo del nostro amico Demetrius, che la vita fecura, e fanza avversità, chiama mare morto. Non avere alcuna cola in che tu ti possi esfercitare, e provare, e per la quale tu ti desti , e ove tu assaggi la fermezza del tuo animo, ma fempre giacere oziolo, non è ripolo, anzi malizia. Artalus Stoico dicea: io fon più contento, che fortuna mi tenga in fua guerra, che in fue delizie. S' i' fono tormentato, io 'l softerrò vigorosamente. Se l' uomo m' uccide, io ne vo bene, e softerrollo in pace. Eppicuro ancora diffe: questo è dolce cofa. A così onefta, e aspra cosa io non darò già nome molle. S' i' fon' arfo, ma non vinto, chi dubita, che questo fia cofa desiderabile? Non esfere arso, ma che 'l fuoco non mi posta vincere. Neuna cosa è più nobile, nè più bella, nò migliore di vertu. E buona cofa, e desiderabile si è tutto ciò, che l' uomo fa per suo comandamento.



# Confilio tuo accedo &c.

### PISTOLA LXVIII.

O m' accordo col tuo configlio, ripofati in ozio, e nascondilo. Tu puo' far questo in essemplo degli Stoici, con tutto, ch' elli nol comandaffero. Ma i' voglio, che tu 'l facci, perch' elli il commendano. E quando tu vorrai, tu Potrai quest' opera approvare. Noi non mandiamo a proccurare tutte le cole comuni, e fanza fine. Ancora quando abbiamo commesso al favio la cosa comune degna di lui, egli non è però fuori, bench' egli se ne sia partito, ma forse avendo abbandonato un piccol canto di quella, paffa alla maggiore, e più larga parte. E quand' egli è falito in Cielo, intende, e conosce il basso luogo dove sedea, quand' egli era giudice della corte. Io ti dico questo in segreto. Il savio giammai non aopera tanto, quant' e' fa, quand' egli è nel fuo cospetto, e'ntende alle cole umane, e divine. Tornismo a quel ch' io cominciai a dirti, e configliarti. Tu non de' dire, che fii dato a filosofia. Un altro nome ti conviene dare al tuo propolito. Chiamalo lentezza di corpo, e pigra vanagloria divantarfi d' oziofità. Alcune bestie sono, che disfanno le loro orme intorno alle loro caverne, per non effere trovate dagli uomini. Così convien fare a te, e se nol farai, molti ti seguiranno per annojarti. Molt' nomini lasciano le cose manifeste. e cercano delle nascose. Il ladro è più sollecito delle cose ser-rate, che delle palesi. La costuma del popolo, e di ciascun folle si è , desiderare di sapere le cose nascose , e secrete. E perciò è buono il non vantarfi d' ozio. Un modo di vanto fi è allungarfi dalla compagnia della gente, e nascondersi . Alcuno . andò a nascondersi a Napoli, l'altro a Taranto, l'altro è stato lungamente rinchiulo in cafa fua. Ancora qualunque mette la fua oziofità in favole, chiama il popolo. Quando tu farni partito dalla gente, tu non dei intendere a cofa, diche la gente favelli di te, ma che tu favelli a te medesimo. E che dirai? Cierto i' voglio, che dichi quello, che l' un uomo volontieri dice dell'altro, che tu stimi, e giudichi di te con teco medefimo tutto 'l male, che tu puoi ; e per questo modo t' accostumerai di dire , e d' udire il vero. E di quella cofa

tratta, e parla più spesso, della quale tu ti senti più debole, e più vizioso. Ciascuno conosce i vizi, e le menomanze del corpo suo. E però l' uno gitta fuori dello stomaco per il caricarlo, l' altro mangia spesso per riconfortarsi, l' altro digiuna per sottigliare, e per purgare il corpo, l'altro si guarda del vino, e del bagno per le gotte, e dell' attre cose sono lascivi, ma tuttavia e' si guardano dalla cosa, che più spesso gli grava. Così nel nostro animo sono alcune parti cagionevoli. delle quali fi conviene prendere guardia, e configlio. Che fo io nella mia oziolità ? io medico la mia fedita. S' io ti mostrassi il piede enfiato, o la mano, o' nerbi delle gambe contratti , tu mi lascieresti giacere per guerire la mia infertà. Maggiore è la 'nfermità, ch' i' non ti posso mostrare, perchè l' omore è corrotto, e la postema ragunata dentro. I'non voglio, che tu mi lodi, nè dichi: questi è nomo di grand' affare, ch' ha spregiato tutte le cose, avendo condannato la rabbia, e la pazzia dell' umana vita, ed effi fuggito. I' non ho condannato altro, che me medefimo. Tu fe' ingannato, fe tu fperi d' avere da me ajuto, e a me non venire per migliorare, perocchè quà entro non abita il medico, ma lo 'nfermo. I' amo più, che tu dichi : i' credea , che coftui fosse savio , e volea udirlo, ma la speranza m' è fallita, perocch' i' non ho udito cosa neuna, ch' io desiderassi. Se tu intendi, e favella in questo modo, alcuna cosa se' megliorato. l' son più contento, che tu abbi nella mia oziosità pietà, che 'nvidia. Tu di'. Seneca tu mi lodi l' ozio, e tu medesimo ritorni a' detti degli Epicuri. Lucillo i' ti lodo quello ozio, nel quale ru facci, e tratti maggiori cose, e più belle, che quelle, che tu hai abbandonate. Entrare nelle magioni de' prencipi, e domandare retaggi ne' vecchi, che sono sanza reda, e avere gran luogo in corte, questo non è fanza invidia, brieve, e lorda, se tu pon mente al vero. Alcuno farà migliore avvocato di me, e con maggior lode in corte. L' altro farà più pregiato in fatti . d' arme , acquistandone onore , e gloria. L' altro avrà maggiore famiglia, e maggiore potenzia; tutte queste cose per esferne vinto, e avanzato dagli uomini, non mi fa neente, vincendo 10 la fortuna, alla turba della quale i' non mi posso agguagliare, perocch' ella è troppo graziofa nel cofpetto della gente . Piacesse a Dio , che tu avessi avuto questo proponimento buon tempo è, e animo di feguitarlo, e avessimo pensato della beata vita, prima che noi avessimo la morte innanzi a' noftri occhi; ma e' non è da 'ndugiar più, perchè noi crediamo per isperienza, che molte cose sono oltraggiose, e soperchievoli.

voli, e contradie, la qual cofa noi dobbiamo credere per ragione. Facciamo come que", ch' entrano trati nie cammino,
che si studiano, quanto possono, per ricoverare il tempo del
camminare. Sproniamo i cavalli , e studianci. La nostra età
è convenevole a si satto studio, perocch' ella ha combattuto,
e i vizi), che nel caldo della giovanezza erano forit, e ardenti, ella gli ha cacciati, e passati con poca giunta farano
spenti. Tu mi di quando, e a che ti stab bene quel, che tu
hai apparato nel sine della tua vita? lo i rispondo, la cagione si è, per uscime migliore. Tu dei sapere, che non è alcune set apiù convenevole a buona mente, che quella, che per
molta pruova è prolungata, e per ispessa soficiali calcinati,
comata, e de venuta a salutevoli dessigni; i siuo affetti gio rafreddati, e quetati; e questa è la stagione di questo bene
Qualunque in vecchiezza vinee a sapienzia, viene per età.

Mutare te loca,& in alium de alio transire nolo &e.

# PISTOLA LXIX.

No voglio; che ti muri per andare d'un ltogo in altro, per due cationi. La prima fi è, che mutamenta si fiello in estato de cationi. La prima fi è, che mutamenta si fiello indica, chel' animo non fia fermo, se s' e' mon fi ritiene d' andare, e di raguardare què, e là, non più effere forte nel fu' ozio. Dunque acciocche posti tenere in pace l'animo, ritieni principalmente la figar, e' l'movimento, del corpo. La feconda cagione, si è, che 'rimedi continuati in faranno grap Dr. L' uomo non dee interrompere il ripolo, e la dimenticanza della prima maniera di vivere. Lascia dispiparare gli cochi troi, e gli orecchi usire a parole plù utili. Tutte le volte, che tu andrai intarno, alcunescole è incontreranno, che ti rinfrecheranno le tue, quipigige. Colui, che si vuole rittarre del folle amore, dee (chitare ogni appressmento dela perfona amata, conciosificosciache non è cofa, che si rotto fi raccenda, come l'amore; così colui, che vuole lafciare i defiderii di tutture le cupidigie, allunghi gio cochi, e gli orecchi dalle cose, ch' egli hae abbandonate, perocchè tosto si rileva dalle cose, ch' egli hae abbandonate, perocchè tosto si rileva

## 162 PISTOLA LXIX.

l' affetto. E in qualunque parte e' fi volgerà, tofto troverà alcuna cagione da occuparfi. Neun male è fanz' alcuna fimiglianza di bene. Avarizia ci promette moneta. Luffuria diletti. Ambizione ci promette effer bene adornato, e festa, e altegrezza dal popolo a postanza, e ciò che postanza puote. I vizj ci follecitano, e mutanci, e promettonci guiderdone. Qui ci conviene vivere di grado fanza prezzo. Appena fi può fare in tutto il secolo, che i vizj, che lungamente sono flati fanza freno, e fanza regola, fi postano domare, e fortomettere. E che farà, se sì poco tempo noi dividiamo tramezzando? L' uomo appena può menare a perfezione una piccola cosa vegghiando continuo, e mettendovi tutto 'l suo intendisnento. Se tu mi vuogli udire, penfa a questo. Efercitati in potere ricevere la morte, e se bisogno sarà, che tu la chiami. E' non ci fa neente venire ella a noi, o noi andare a lei. Conforta te medesimo, e fa' che credi, che quella parola, che fuol dire ciascun folle è falsa, cioè bella cosa è a morire di sua morte. Ancora pensa nel tuo animo, che neun nomo muore, se non nel dì, che gli è destinato. E sappi, che tu non perdi punto del tuo tempo , perocchè 'l tempo , che tu lasci , si è d' altrui.

Explicit liber nonus .



#### INCIPIT DECIMUS.

Post longum tempus Pompejos tuos vidi &c.

### PISTOLA LXX.

'Vidi l'altr' jei: Pompeos la villa ove tu nafcefti, la quale io non aves veduta lungo tempo è. E it cordandomi della mia gioventude di quel tempo, sì mi parea di potrer fare quel medefino, ch' i feci quand' io fu' là, parendolmi aver fatto poco dinanzi. Noi abbiamo, amico mio dolce, pafato la noeftra vita navicando, ficcome diffe Vergilio di coloro, che vanno per mare, che par loro, che le vil.

le , e le terre corrano. Quetto è avveouto a noi della noftra età, in questo corso di tempo, che tanto è veloce. Noi abbiamo paffato primieramente la nostra fanciollezza, poi la giovanezza, poi tutto 'l tempo, ch' è in mezzo tra giovanezza, e vecchiezza, poi il miglior tempo della nostra vecchiezza. Ulrimamente ci fi comincia a mostrare il comune fine dell' umana generazione. Noi pazzi, e fuor di fenno crediamo, che quelto fia scoglio aspro, e pericoluso, ed egli è porto, il quale fi conviene alcuna volta addomandare, e giammai non è da rifiutare , nel quale chi enera nel cominciamento della vita, non se ne dee dolere più che colui , che tosto compie il suo viaggio, concioffiacofachè, come eu fai, alcuno ha se poen vento in mare, che la bonaccia lo franca rincrescendogli; l'altro ha il vento sì forte, e continuo, che tosto lo spaccia del viaggio. E perciò penfa, che questo medefimo avviene a noi La vita n' ha menato alcuno molto ratto, dove gli convenia andare, con tutto, ch'e' fi fosse indugiato. Alcun altri n' ha lungamenre dibattuti, e affaticati. La qual vita, come tu fai, non è però da difiderare, concioffiacofache vivere non è buona cofa, ma ben vivere. E perciò il favio vive, quant' e' dee. non quanto e' puote, e penferà ove e' dee vivere, e con eui, e come, e quello, che de' fare, pensando sempre di che maniera fia la fua vita, non quant' ella debbia effere lunga. Secose infinte , e bugiarde gli sopravvengono , o cose nojose,

che gl' impaccino la sua pace, egli se n' esce. E questo egli non fa quando l'ultima necessità il costrigne, ma incontenence, che fortuna comincia a esfergli sospetta, e pon mente diligentemente, s' egli è da finire ivi la vita, fanza curarfi di farla egli, o di riceverla, o che questo sia tosto, o tardi, E' ha paura della morte, come d' un gran danno. Neuno vomo può molto pendere d'un grondajo. Morire più tosto, o più tardi, non fa neente al fatto, ma ben morire fi è iscampare del pericolo del mal vivere. E per questa cagione tengh' io per misera la parola, che diffe Rodio, essendo in prigione d' un tiranno, che 'l facea nutricare la entro come bestia salvarica, ed essendo confortato da un suo amico, che si sofferisse di mangiare, egli rispuole così: tanto quanto l' nomo vive dee avere speranza di tutte le cose . Benchè questo sia vero, sì non dee l' uomo comperare la vita con ogni prezzo. E con tutto, ch' alcune cofe fieno grandi, e certe, non andro io a loro per vile confessione di debolezza. Io penserò, che forzuna ha tutta potenza in colui, che vive, ma ella non l'ha in colui, che sa morire. Alcuna volta essendo il savio ben certo d' essere morto, e molto totmentato, egli non s' ucciderà ." perocch' egli è follia voler morire per paura di morire - Perchè tu veggi colui, che t' ucciderà, tu dei fofferirti, e non a vacciate la tua morte, nè studiare la proccuragione dell' altrui crudeltà, nè mostrare invidia al tuo giustiziere, o averne pietà. Socrates potes finire la vita con affinenzia . e non con veleno; e nondimeno egli stette trenta di in prigione aspettando la morte. Questo fece egli , non per isperanza, ch' egli avesse di vivere lungamente, nè perchè tutte le cose potessero avvenire, ma solo per ubbidire alle leggi , e perch' e' suoi amici potessero più usare con lui , e ralegrarfi con lui infino all' ultimo dì, perocch' egli era sciocca cosa spregiare la morte, e temere il veleno. Un gentiluomo Romano chiamato Drufio Libo , nomo di grand' animo , e d' alto affare, su citato a corte a petizione d' un suo nemico, ed esfendo recato a casa in bara sanza gran compagnia avendolo gli amici suoi abbandonato, non solo come colpevole, e condannato, ma perch' egli era quasi morto, si comincio a chiedere configlio ad Astribona sua Zia, femmina savia, e da gran pregio, s'egli dovesse procacciare la morte, o attenderla. E la buona donna diffe: perchè ti diletti tu di fare i fatti altrui? Per tutto questo ella no 'l potè rimuoverle del suo proponimento, e uccifefi colle fue mani, ma non fauza ragione, perocchè colui, che de' morire apposta del nimico suo, ivi a

tre . o quettro di fa il fatto altrui, fe vive . L'uomo non potrebbe di questo dare giudicio generale, quando il morire è di necessirà, se l' uomo dee la sua morte avacciare, o aspettan: la, concioffiacosache più ragioni vi sono all' una, e all' altra parte. Se l' una morte è con tormento, e l'altra è semplice. e leggiera, qui non ha alcun dubbio, qual fi dee prendere, pe- . rocche come colui, chedee andar per mare sceglie la miglior nave , e come la miglior casa si toglie per abitare , così per uscire della vita dee l' nomo la più leggiere morte scegliere. perocchè la vita per essere più lunga, non è migliore, così la morte più lunga è peggiore. Noi non dobbiamo in neuna cosa tanto compiacere al nostro animo, quanto nella morte. Vadasene onde la volontà lo ne porta, o con ferro, o con laccio, o con veleno fiacchi il legame del fervaggio. L' uomo dee a fe, e ad altrui lodare la morte. Quella, che piace, è la migliore di tutte, perocch' egli è follis a penfarvi. Alcun dice. ch' io mi fon morto per codardia, l' altro per follia, l' altro dice, ch' i' potes provere alcun modo più coraggiolo a morire. Se tu vuogli pensare, tu hai il consiglio presto, il quale non ha hifogno di fama. Eragguarda a queste cose, che tu folamente ti diliberi il più tofto, che puoi delle mani di fortuna, e quando che no, più faranno, che penferanno male di re. Tu troversi alcuni favi, che diranno, che l'uomo non fide' fare forza, e che effere micidiale di se medesimo è gran soperchio, perocchè dee fofferire, e aspertare l'uscita, che natura hae terminara. Coloro, che dicono questo, non veggiono, che chiudono la via alla libertà. La legge eterna non ha fatto alcuna cola migliore di questa, ch' ella ci ha dato un energea di vita, e molte uscite, Aspetterò io la crudeltà dell' nomo, o la 'nfermità, concioffiscolach' io ne polla ufcire per lo mezzo de' sormenti, e deliberarmi di tutte le cofe contradie? Questa è la cosa, per la quale noi non ci possiamodole. re della vita, ch' ella non tiene neuno. In buon punto è il no: ftro fatto, per tanto, che neuno è mifero, fe non per fua colpa. Vivi fe la vita ti piace , e quando che non ti piaccia , to puoi tornare onde tu venifti. Tu t' ha' fatto scemare del sanque per guerire del capo, che ti dolea. L'nome per dimagherare fi fa aprire la vena. E' non è bisogno di fare gran foro? per forare il cuore. Con un piccolo ferro da torre fangue, può l' uomo far via a questa grande franchezza, e libertà: la fecurtà tiene a un punto: Dunque quel, che ci fa paurofi, e pigri, fi è, che neun di noi penfa , che gli conviene per necellità alcuna volta nicire di quelto abitacolo. E l' uomo non

fi fa partire del luogo, ch' egli ha lungamente abitato benche non vi ftea ad agio. Se tu vuogli effere franco contra altu corpo, penía d'abitarlo, come colui, che se ne de' partige, e votare per forzain alcun tempo quelto abituro. E fe tu il farai, tu farai più coraggiolo, quando te ne convertà ulcire. Ma come penferà del su' fine colui, che tutte le cose desidera sanza fine? E neuna cosa è tanto necessaria a pensare : perocchè l' uomo affaticandofi s' esercita nell' altre cose forse fanza cagione, concioffiacofachè spesso avviene, che le ricchezze durano a colui, ch'hael'animo apparecchiato a fofferire povertà, e coluì, ch' è presto, e coraggioso a fostenere. dolore, e tormento, sempre sarà sano, e prospero nella perfona, fanza effer mello alla pruova della fua verru, e colui. ch' ha fermo il cuore nelle perdite de' suoi amici, non ne perdetà giammai neuno; anzi viveranno dopo lui. Ma di questa fula cofa conviene per forza venga alla pruova. Non credere, che tanti uomini forti, e di grande affare, folamente elliabbiano avuto ranto cuore, ch', elli spezzassero il legame dell' umano servaggio. E non credere, che questo non possa fare altri che Catone, che si trasse l' anima di corpo colle sue mapi, la quale e' non potè cacciare colla spada, conciossiacosache già sono stati uomini di vile condizione, e stato, che molto coraggiofamente fi diliberarono del vitoperofo fervaggio in ch' egli erano, e perch'e' non poterono avere gli ftrumenti. della morte, per morire alla loro volontà, egli presero furiofamente ciò, che venne loro innanzi, e in luogo di coltella, e di spade usaron cose, che forse non n' erano giammai usate. Siccome fece un di questi di uno Alamanno, ch' era giudicato a darlo mangiare alle heftie, il quale infignendofi d' avere bisogno del luogo privato, perchè la guardia non si partia da lut, fe non quand' egli andava a quel luogo, e trovando ivi alcuna scheggia di legno, egli la si ficcò tutta nella gola per sì gran forza, che 'ncontenente si strangolò. Questo non fu altro, che fare vituperio alla morte. Qual cosa è più sciocca, che morire in suggezione, e in vituperio? Di certo questo fu uomo di grancuore, e degno di morire a fuo volere, il quale abbandonato da tutte le cole, trovò come, e con che e' potesse morire. Ahi quanto e' si sarebbe vigorosamente fedito con una spada, se l'avesse, avuta, o gittatoli nel pelago del mare, o d'un'alta roccia, fe ne avesse avuto podere. Acciocchè tu sappi, che neun altra cosa ci tiene di morire, se non il volere, ciascuno giudichi di questo coraggioso uomo ciò, che vuole, estendo questo il vero, che cofa certa è, che l' uomo de' più amare lordissima,

e villanissima morte, che nettissimo servaggio, e poich' i' ho cominciato a dare villani estempli, io seguiro, perocchè ciascuno si sforzerà più di spregiare la morte, quand' e' vedrà, che ancora gli uomini di vile affare possono spregiarla. Noi crediamo, che Catone, e Scipio, e gli altri, de qualinoi fogliamo parlare maravigliandoci, fieno foprapposti a tuttiglialtri. E i' ti mostrerro, ch' altrettanti sono stati tra coloro, ch' alle bestie furon giudicati, ch' hanno avuto questa vertù, quanti in tra i Principi del popolo di Roma. Estendo, poco tempo è, un altro menato in su 'l carro per darlo mangiare alle bestie , egli cominciò abbassare il capo come sonnacchioso, e tanto l' abbassò, ch' egli il mise tra' rami della ruota del carro, in sul quale egli era, e tanto lo vi tenne, che la ruota facendo il giro suo, gli roppe il collo. E per questo modo si diliberò della vituperofa morte. Neuna cofa impedifce colui, che desidera la morte. La natura ci guarda in aperto. Colui, ch' è in forte punto, e meglio non possa, tenga per ottima la prossima morte, che potrà fare, bench' ella non fia ufata. Ingegno per morire non fallirà, a cui non fallirà l'animo. Tu vedi i fervi di vil condizione, che quando il gran dolore gli strigne, ingannano coloro, che follecitamente gli guardano, e uccidonfi. Quegli è uomo di grand' animo, che non folamente è presto a morire, ma truova ingegno da morire. Io t' ho promesso più essempli di questo vil mestiere. Un altro si fedì colla sua medesima lancia per lo corpo, e uccises, per non sofferire la fehifezza del popolo, che per vedere la morte di lui, era ragunato. Io mi dilibertò di tutti tormenti, e vituperi, e non afpetterò la morte armato. Pertanto fu questo giuoco a vedere più bello, quanto più onestamente appara l' uomo a morire, ch' a uccidere. Tu di', non avrà tanto cuore colui, ch' è ammaestrato contra sì fatti avvenimenti, per ragione, e per lunghi pensieri, come coloro, che son condannati, e colpevoli? La ragione ti mostra, che gli avvenimenti destinati, sono diversi, ma il fine è uno. Neente cifa, onde cominci la cofa, che viene Quella medefima ragione ci ammonifce, che l' uomo muoja, ficcome e' può, e ch' egli arrappi, ciò che trnova in tal cafo. Ingiusta, e oltraggiosa cosa è a morire di cofa tolta, e arrappata, ma morirne è bella cofa.

\* \* \*

Subin

Subinde de rebus singulis consulis &c.

## PISTOLA LXXI.

M mi domandi configlio delle particolari cose, ficcome ti fosse uscito di mente, ch' un gran mare ci parte, e com' una gran parte del configlio sia nel tempo. E' conviene, che d'alcune cose la mia senten-zia tu sappi a talora, che sarà migliore la contradia, perocchè i configli fon congiunti colle cofe, e le nostre cose sempre si muovono, e volgono. Dunque il configlio dee nascere presso alle bisogne, e quasi nelle mani. Io ti mostrerro come il consiglio si truova. Tutte le volte, che tu vorrai sapere qual cosa è da suggire, e quale è da seguitare, ragguarda al sovran bene, e al proponimento di tutta la tua vita, perchè a lui fi dee accostare, e consentire tutto ciò, che noi facciamo. Neuno dispone tutti i fatti suoi, se non colui, ch' ha divisato, e proposto la somma della vita sua. Neun potrà fare alcuna immagine, bench'egli abbia i colori apparecchiati, se non è diliberato di quello, che vuole dipignere. Noi pecchiamo, perchè no' dispognamo tutte le parti della vita nostra, ma neuno dispone, ne si dilibera interamente di tutta la sua vita. Colui, che faetta, de' fapere quel che vuole fedire, e poi addirizzare la faetta colla fua mano. I nostri configli errano, perchè non hanno dove addirizzarsi. Neun vento è buono a co-Jui, che non fa in qual parte e' dee andare. E' conviene. che fortuna abbia gran potenzia nella nostra vita, perocchè noi viviamo fanza reggerci con ragione. Alcuni non conofcono alcune cose, ch' e' fanno, siccome alcuna volta andiam caendo coloro, che fon con noi. Così noi spesse volte non sappiamo il fine del fovran bene, che ci è presso. Tu puoi intendere in Poche parole, e fanza quistione, quale, e chent' egli è, e ti può esfere, secondo che si suol dire, mostrato a dito. E' non è bisogno di farne molte parti, conciossiacosachè tu possi dire, che il fovran bene si è quello, ch' è onesto. E perchè tu ti maravigli più: un bene solo è , il quale è onesto, tutti gli altri fon falfi, e baftardi. Se tu crederai queste cole perfettamente, e amerai la vertù compiutamente, perch'amarla sem-Plicemente non basta, ch' ella tacerebbe, tutto ciò, ch' avviene

ti potrà, bench' agli altri paja il contradio, a te farà dilettevole, e buono, eziandio fe tu fossi tormentato, purchè ru tacci, e farai più fecuro di coloro medefimi, che ti tormentano. E ancora se fossi infermo, non bestemmiando la fortuna, e non sottomettendofi alla 'nfermità. Finalmente tutte le cose, ch' agli altri pajon ree, se'l tuo animo le sormonterà, a te parranno buone, e dolci. Questo sappi tu, che neuna cosa è buona , s' ella non è onesta; e tutti i mali si chiamano beni , i' dico quelli, che vertù avrà fatti onesti. A molti parrà, ch' prometta più alte cose, che non si conviene all'umana condizione, ma questo non è sanza cagione, perocch' egli hanno respetto solamente al corpo; ma s' elli ritornano all'animo, e' faranno l'uomo fimigliante a Dio. Dirizzati, amico mio Lucillo, e lascia questo studio di letteratura de' filosafi, che la cosa alta, e nobile conducono a parole, e a fillabe, e 'nsegnando cose minute, abbassano l'animo, e sottomettono; e tu diventerai fimile a coloro, che quelle cofe trovaro, non a coloro, che le 'nfegnano, isforzandofi di mostrare, che filofofia sia cosa più grave, che grande. Socrates, che recò tutta la filosofia a buoni costumi, disse, che la sovrana sapienza fi è conoscere i beni da' mali. Seguigli, difs'egli, acciocchè tu sii bearo, e non te ne curare s' alcuno te ne tiene folle. Perchè ti sia fatto onta, e ingiuria, tu non te ne sentirai, estendo la vertù teco. Se tu vuogli esfere beato, e buon uomo in buona fede, foffera, ch'alcuno ti dispregi. Questo non può fare se non colui, che tutti i beni sa iguali, perocchè bene non può esfere sanza onestade, e onestade è iguale a tutte le cose. Com' è questo? non sarà differenza neuna in questo. se 'l popolo di Roma dà a Catone dignità di pretoria, o s' ei gliel toglie. E se Catone sconfige i nemici nella battaglia di Teffaglia, eslendo contro a Celare, es'egli è sconfitto. Quel bene di Catone, per lo quale e' non potè esser vinto, essendo tutta la sua parte sconfitta, era iguale a quell' altro su' bene, per lo quale egli avrebbe riformata, e rifatta la pace, s' egli fosse tornato vincitore nel su' paese. E che maraviglia è , se fu iquale, concioffiacofachè per una medefima vertù l' uomo vince la fortuna contradia, e ordina la prospera, e la vertù non può crescere, nè menomare, perocch' ella si è d' una sazone. Pompeo perderà la gente sua, e i più alti Principi di Roma, e'l fiore del Senato farà sconfitto in una battaglia, e lo 'mperio di Roma, che tanto è grande, farà sparto, e sharattato per tutto il Mondo; alcuna parte ne farà vinta in Egitto, alcuna in Affrica, alcuna in Ispagna. Sia quanto male effer

and, provveduto è di lungo tempo, che Catone non fofferi Mcun danno; e nondimeno fi fu egli vinto. Questa sconfitta fi può mettere coll' altre vergogne, che furon fatte a Catone, ficcome fu quella, ch' e' ricevette, quando gli fu tolta la dignità di pretoria. Egli sofferrà così coraggiosamente, ch' alcuna cofa gli fia ftata contradia ad avere vittoria; come fofferfe il vituperio dell'effere casso della pretoria. Il dì, ch'e' ne fu cacciato, egli giuocò, esollazzò. La notte, ch'e'dovea morire, egli lesse, e studio. Così poco pregio egli d'essere cacciato della vita, come della dignità della pretoria, perocch' egli era diliberato nell' animo di sofferire tutto quello, che potesse avvenire. E' non è maraviglia s' e' fofferse in pace il mutamento dello 'mperio, perocchè non è alcuna cosa, che sia fuori di pericolo di mutamento. Nè 'l Cielo , nè la Terra , nè tutto l' altro Mondo, giaffiacofachè Iddio lo governi, durerà fempre in uno stato, ma alcun di lo trarrà dell' ordine di questo corso. Tutte le cose vanno per certo tempo, e debbono na-scere, crescere, e morire. Tutte quelle, che tu vedi correre sopra noi, e quelle, che ci softengono, come ferme, e forti. tutte ifaranno diradicate, e verranno meno. Ciascuna cosa ha sua vecchiezza. La natura raguna tutte le cose in luogo per ispazio non guale. Tutto quello, ch' è ora non farà, e non perirà, ma risolverassi tornando onde venne. A noi l'essere risoluto si è perire, perocchè noi non ragguardiamo altro, che quello, che ci è presso, e 'l nostro pensiero, ch' è debole, e dato al corpo, non vede più oltre. Elli sosterrebbe più coraggiosamente il fine di se, e delle cose sue, s'egli credesse, e sperasse le cose sopraddette, e che la vita, e la morte vanno per loro stagioni, e che le cose fatte si disfanno, e le disfatte si rifanno, e che 'n quest' opera s' esercita la perpetuale arte d' Iddio, che tutte le cose governa Dunque, secondo il modo di Catone, avendo ragguardato nel suo animo tutto 'l tempo, e l'etadi, egli dirà: tutta l'umana generazione, la presente, e la futura, è condannata a morte. Tempo verrà, che l' nomo domanderà delle gran cittadi, che de' grandi Imperii furon capi, e bellezze, ov'elle fieno, e non fe ne troverà alcuna infegna, effendo confumate in diverfe maniere. Alcune faranno diferte per guerra, alcune perpigra pace, e per cattività della gente, e per soperchio di lusturia, che nelle gran ricchezze è dannoia. e mortale. Tutti questicampi del contado di Roma così abbondevoli, faranno coperti di fubita iunondazione di mare, o diventeranno caverna per profondamento di terra. Dunque io non mi debbo crucciare, ne

addolorare , perch' io affretti un poco di tempo la morte; ch' a tutte le cose è comune. Il grande animo de' ubbidire a Dio. e sofferire fanza dubbio tutto quello, che la comune legage comanda, perocchè passa a miglior vita, siccome colni . ch' è con Dio. E 'ntra le cose Divine starà più chiaramente. e'n più pace, che non fa in questo corpo, o egli farà fuori di tutti i mali, essendo rimescolato colla sua natura, e ritornerà ove tutta l'università delle cose è ammassata. Dunque a Catone non è maggior bene onesta vita, ch' onesta morte, perocchè la vertù non si rimuove, e non cresce, e non menoma. Socrates diste, che la vertà, e la verità si è una medefima cofa. E come la verità non crefce, così la vertù ha i numeri suoi è piena. E perciò tu non ti dei maravigliare, ch'e' beni fieno iguali, così quelli, che l'uom de prendere appenfaramente, e quelli, che l'uom dee ricevere, se mestiere sarà , perocchè , se tu vuo' fare questa differenza, che coraggiosamente softenere tormenti sia da contare infra' minori beni, e' ti converrà metterlo intra' mali. E potrai dire, che Socrates fu misero nella pregione; e ancora terrai misero Catone quand' egli aperfe le sue fedite più coraggiosamente, che non l'aves fatte. E Regolo riputerai anche più miserissimo di tutti, che per salvare, e tenere fermo la sua fede, e promessa, tornò a'nemicisuoi a ricevere tormenti, e morte. Ma di vero neuno fu eziandio di questi dilicarissimi, ch' ofasse dire, che fosse misero, benchè e' dicessero, che non su bearo. Una maniera di filosafi chiamati Accademici, confessano, che l' uom può effere beato ne' tormenti, ma non perfettamente. la qual cosa in neun modo puote effere, perocchè se l' uomo non è beato, egli non può essere nel sovran bene, conciossiacofache 'l fovran bene non ha fopra fe alcun grado, avendo folamente la vertù in fe, e che avversità nol menomi, ma che gli stea intero eziandio nel corpo magagnato. E veracemente. egli sta sempre intero, e salvo, perch'io intendo vertù este. re quella cofa coraggiofa, e alta, alla quale tormento, e molestia dà più ardimento. Spesse volte i giovani di buono affare, dilettandofi nella bellezza d'alcuna oneffa cofa, prendono tanto cuore, ch' egli spregiano tutte le cose di fortuna. E fanza fallo la fapienza dà al favio questo medefimo coraggio , mostrandogli , ch' un bene è solamente , e questo si è quello, ch' è onetto, e questo non può crescere, nè menomare. Il regolo con che si pruova il diritto, non si può punto piegare, che non gli fia tolto la ragione del diritto. Que-Ro medefimo ti dich' io della vertù, ch' ella è diritta, e non fi può

fi può piegare. Ella può diventere afpra, e dura, ma ella non può crescere. Questa giudica di tutte le cose, e neuna cola giudica di lei. Se ella non si può far più diritta, ch' ella sia, delle cofe , ch' ella fa , non può l' una esser più diritta dell' altra, perocchè conviene, che tutte rispondano a lei. Dunque tutte sono iguali. Tu dirai: come è igual coia, essere in follazzo, ed effere ne' tormenti? Questo ti fa maravigliare, ma quest'altro ti farà maravigliare più. Essere ne' tormenti è buono, ed essere ne' sollazzi è reo; se questo si fa viziosamente, e quel di prima si sa onestamente. La matera non fa alcuna cosa buona, nè rea, ma la vertù, la quale in qualunque luogo apparifce, tutte le cose vi sono d' un pregio, e d'una milura. In questo farà besse di me colui , che stima l' alerui animo per lo fuo , perocch' i' dico , che' beni fono iguali di colui, che l'av verficadi fortemente porta, e le profperitadi onestamente giudica. E perch' io dico, che pari fono'i beni di colui, che torna con vittoria, e con trionfo, e di colui, che 'l seguita pregione coll' animo franco, e non vinto, perocchè non crede, che per altrui possa esser satto quello, che può fare egli, e dà fentenza della vertà, fecondo la fua debolezza. Non ti maravigliare fe effere arfo, o fedito, o 'ncatenato, o morto, diletta, e piace alcuna volta. A' ghiottoni l'astinenzia si è gran pena, a' nighittosi, e pigri, la fatica è in luogo di tormenti, al dilicato pare l'affaticarsi in vertù, che fia ilventura, all' oziofo lo findiare è tormento. E però ti dich' io , che noi crediamo , che queste cose , alle quali no' fiamo tutti codardi , e debuli , fieno da non potere fofferire , non ricordandoci, che ad alcuno è gran pena l'aftenerfi di bere vino, o'l vegghiare, o effere delto la mattina per tempo. Queste cose non son gravi a natura, mano fiamo molli, e deboli. L' uomo dee le gran cole coraggiosamente giudicare. Ma se per altro modo si fa, e' parrà, che 'l vizio, ch' è noftro, fia loro, ficcome addiviene d'alcune cofe, che fono dirittiffime, che mettendole in acqua chiara pajono torte, e rotte. E' non si dee considerare quelche si vede, ma come e' si vede. Il nostro animo è vocolo a ragguardare le veraci cose -Mostrami un giovane vigoroso d'ingegno, e che non sia corrotto, e dirà, che colui, che fortemente porta tutte l'avverfitadi della fortuna, è più beato, che colui, ch' è fopra lei. Neuna maraviglia è, se l' nomo non si turba nella tranquillità, ma egli è maraviglia, quando alcuno fi dirizza, e innalza dove tutti gli altri s' abbaffano, ftando fermo, e forte quando gli altri caggiono. Che male è ne' tormenti, e nell'altre cofe, che

che noi chiamiamo contradie? Certo e' v' è di male questo venir meno nell'animo, piegandofi, e lasciandofi vincere. Delle quali cose neuna può avvenire al savio, perocchè sempre sta ritto fotto qualunque fascio egli sostiene. Neuna cosa lo può fare minore, e neuna delle cose, che sofferire gli convenga, gli dispiace, e non si lamenta, perchè sopra lui caggia rutto quello, che sopra l' nomo può cadere. E' conosce, che la sua forza è tanta, ch'egli è sufficiente a portare il fascio. I' non traggo il favio del numero degli uomini, e non dico, che non fenta i dolori, ficcome fosse una pietra, anzi so bene, ch' egli è di due parti. L' una si è non razionale, questa sente il dolore, il male, e la pena. L'altra fi è razionale, questa hae l'opinioni ferme, ed è fecura . e non vincevole, e in questa è mello il fovrano bene dell' uomo. Ma prima, che questo bene fovrano fia perfetto, e pieno in lei, il penfiero fi volge, e non è certo, nè fermo; ma poi ch' egli è perfetto. quella fermezza è immurabile. E perciò colui, che vae alla somma coltivando la vertà, benchè s'appressi a quella somma del bene, non essendo giunto a lei, in quel mezzo egli rammollirà in alcuna cofa contr' alla 'ntenzione del fuo proponimento, perchè non ha in quel tauto passate le cose incerte, e vae sdrucciolando. Ma 'l beato, e perfetto in vertà, allora ha grand' allegrezza di se medesimo, quando e' s' è fortemente sperimentato, e non solamente soffera le cose, ch' agli altri pajono dubbiose, essendo merito d' alcuno ufficio onesto, ma abbracciale amando più d'udir dire, che tanto è egli migliore, quant' egli è più beato. Ma acciocche la nostra vertu non mostri, che vada fuori della natura delle cose, ritorniamo a quello, che tu aspetti. Il savio tremerà, e avrà paura, perocchè rutti questi son sentimenti del corpo. Dunque ove sarà il male? Certo egli è in questo, se le cose sopraddette gli tolgono l'animo, e menanlo a confessione di servitudine, facendolo pentere di se medesimo. Il savio è colui, che vince la fortuna per la vertù. Ma molti fono, che lodano la fapienza, e alcuna volta fi spaventano di leggieri minacce. Questo vizio è nostro, il quale noi richieggiamo al favio, e a colui, ch' ancora è in megliorare. Io mi conforto ancora in quefte cofe, ch' io lodo, perocch' io non fono ancora perfettamente confortato. E con tutto, ch' i' fossi, sì non fare' io tanto estercitato, ch' i' fossi presto a tutti gli avvenimenti. Secondo che la lana piglia alcun colore a un tratto, alcun altro colore non piglia, s' ella non v' è messa più volte; così sono alcune discipline, che incontanente, che lo 'ngegno dell' uomo l'hae:

picevute, sì le mostra per opera. Ma la verru, s' ella non s' attuffa nel profondo dell' animo, e stavvi lungamente, e s'ella folamente l' ha tinto, ma non colorato, ella non fa quello. ch' ell' avea promeffo. L' uomo può tofto, e con poche parole mostrare, ch' egli è un bene iolo, e questo si è la verru. e che neun bene può effere fanza lei , e questa vertù è posta nella miglior parte di noi. Che cola e quelta verrà? quelta fi è gindicio vero, e non mutabile. Tutti i modi delle cafe, che muovono impeto a volontà, da costus saranno recati a peente. Questi ci mostrerrà , che tutte le cose , che per vertù sono acquistate, fon buone, o iguali fra loro, I beni del corno fon buoni al corno, ma non del tutto Egli hanno alcun pregio, e alcuna valuta, ma e' non hanno alcuna dignità di virtà, e tra loro fi è gran differenza. Alcuni tono maggiori, e alcuni minori. Ancora in coloro, che 'ntendono a fapienza ci conviene confessare, che v' ha grande differenza. Alcuno ha già tanto fatto di bene, ch' egli ota diriszare gli occhi contra fortuna, ma non fermamente, perocche non può foftenere la gran chiarità delle cofe. L' altro fi è tanto avantato, che tien fermo il viso contro a lei. E questo si è quand' egli è pieno di fidanza, ed è venuto a compimento. E' conviene, che le cofe non perferte fiano fanza fermezza, e vadano ora innanzi, ora indietro, o ch' elle caggiano. Elle caderanno, s' elle non fi sforzano continuo d' andare innanzi . S' elle fi tramezzano: o debolifcono punto lo studio, o la buona intenzione, incontenente le converrà tornare addietro. E neun nomo ritruova il suo procedere , là ov' egli l' avea lasciato. Danque isforzianci di perfeverare, perocchè noi abbiamo troppo più a fare, che noi non abbiamo fatto. E volere procedere nel bene; fi è una gran parte del procedere. I' lono testimone a me medesimo, ch' i' vo' far bene, e andare innanzi con tutta la mente mia. E tu per quello, ch' i' veggio, ti conforti a far hene, e studiti molto a essere vertuoso. Dunque studianci, che per questo modo la vita nostra sarà un gran bene; ma in altro modo ella è una dimoranza, e certo rustica, rivolgendoci noi tra le rustiche cose. E facciamsì, che'l tempo sia tutto nostro. Ma: e' non sarà già, se noi non cominciamo a esfere nostri. Quando sarem noi, Lucillo, venutia tanto, che noi spregiamo l'una fortuna. e l'altra? Certo questo sarà, quando noi avremo le nostre folli volontadi fottomesse alla ragione, sicche noi possiam dire, che noi abbiam vinto. Se to mi domanderai, cui ho vinto? io diro: non . que' di Persia, nè di Turchia, ma l'avarizia, la vanagloria, e la paura della morte, che vince, e sconfigge coloro, che untre le genti fconfiggono, e vincono. Ouod

Quod quaris a me liquebat mibi &c.

### PISTOLA LXXII.

Uello di che ru mi domandi m' era chiaro, quand' io ftudiava in fegreto, e di quello trattava 10 in spezialità. La mia memoria non mi risponde leggermente, perocch' egli è buon tempo, ch' io non la provai. I' fento, che m' avviene come a' libri, che ttanno chiufi lungo tempo, ch' hanno appiccate le carte insieme. E' mi conviene spiegare l'animo, e scuotere le cose, che gli son date in guardia, ficch' elle fien prefte, quando bisogno farà, d'ularle. Dunque lasciamo stare quest' opera al presente, perch'ella richiede grande studio, e diligenza. Quand' io avrò intendimento di stare lungamente fermo, io la studierò, perocch' alcune cote fono, delle quali l' nom può feriver fempre, e in oans luogo, con tutto che l' uom fia infaccendato; altre fono, che richeggiono luogo segreto in ozio, e lungo tempo. Ma nondimeno in quette faccende facciamo continuamente alcuna cola, perocchè mai non ci falliranno occupazioni nuove-Noi le teminiamo, e per questo modo d'una ne nascono motre. Ancora noi medefimi pigliamo indugio, dicendo quand'io avrò tratto a fine questa mia bisogna, jo mi darò tutto allo stedio. Tu non dei arrendere di non aver che fare per volere findiare in filosofia. L' nom dee lasciare l' altre cose per intendere a lei, alla quale neun tempo basta, già tanto non si stenderà l' umana vita, benchè l' uomo commciasse dalla fanciullezza. E' non è grande differenza da lasciare silosofia del tutto a sviariene, perocchè, poich' ella è abbandonara, ella non sta ferma. Siccome alcuna cola si rompe per troppo estere tirata, tornando al fuo principio; così la cofa, che si parte dal continuare, sì ritorna addietro infino al cominciamento. L' uom dee contraftare all' occupazioni, e non iftenderte, ma riftrignerie. Di certo ogni tempo pare a me convenevole allo fludio della falute Molti fono, che non findiano intra quelle cofe, per le quali l' nomo dee fludiare. Alcuna cofa addiverrà, che 'mpedimentirà, ma non colui, l'animo del quale iu tutte l' opere fi truova allegro. Colui, ch' ancora non è perferro, tramezzerà, non continuando. Ma l'allegrezza del favio fi consi continua, sanza rompersi per alcuna cagione, o fortuna. Ella è sempre in ogni luogo riposata, perch' ella non viene di strana parte, e non aspetta favore d'uomo, nè di fortuna. La fua beatitudine si è dimestica, e propia. Ella uscirebbe dell' animo, s' ella v' entrasse, ma ella nasce ivi. Alcuna volta gli sopravviene alcuna cosa di fuori, per la quale e' si ricorda della sua mortalità, ma ella gli è cosa leggiere, leggermente toccandolo, perocchè poco la pregia, conciossiacosachè'l su' gran bene è fermo, e stabile. E'n questo modo ti dich' in... che alcune cose sono contradie solamente di fuori, siccome avviene alcuna volta in un corpo forte, naicendogli bolle, o pizzicore fanz' andare dentro. Tale differenza è tra l' uomo perfettamente savio, e colui, che s'appressa a sapienza, come è tra colui, ch' è sano, e atante, e colui, che comincia a guerire d' una grande infermità, al quale un riscaldamento più leggiero gli è quasi in luogo di santade. Questi se non si guarda attentamente, ricaderà nella prima infertà. La fantà del corpo è a rempo, la quale benchè 'l medico l' abbia renduta. non gliel' ha però data per fempre , ma fpesse volte torna a colui medefimo, ch' egli ha guerito. Ma il favio guerifce una volta per sempre. Ma tu dei intendere savio colui, che si contenta di se, e in se si fida, e se egli sa, che tutti i desideri della gente, e tutti i beni, che si chieggiono, e ricevono. non montano alcuna cofa, nè hanno a fare colla beata vita, perocchè la cofa, alla quale si può alcuna cosa aggiugnere non è perfetta, e quella, che si può per alcuna cagione menomare, non è perpetua. Colui, che vuole allegrezza perpetua, abbiala del fuo. Tutte le cose, che'l popolo disidera, vanno. e corrono, com' elle si vogliono, e di subito. Cose di fortuna non fanno bene al fervo; ma elle dilettano all'uomo quando ragione le tempera. Questa è quella, che sa buone le cose strane, l' uso delle quali molesta coloro, che le desiderano. Attalus usava questa simiglianza: siccome il cane ingoja a gola aperta il pane, e la carne, che gli è gittata interamente, e incontanente, e sempre aspettandone; così noi sempre badiamo a' beni della fortuna , ingojando incontanente fanz' alcuno diletto quello, ch' ella ci getta, non pigliandone l'ufo ragionevole. Questo non avviene al savio ; perocch' egli è pieno. E se alcuna cosa di quelle della fortuna gli viene, egli la riceve securamente, e riponla. Egli ha sempre allegrezza grande, continua, e propia. Alcuno è di buona volontà, e va innanzi col bene, ma falla egli ancora affai a effere perfetto. Colui s' innalza, e abbassa, secondo la varietà delle cose. e al-

e alcuna volta monta infino al Cielo, e alcuna cade in terra, Negli uomini rozzi, e sanz' ammaestramento, non è alcun fine di ricadimento. E per questo modo caggiono nella confufione degli Eppicuri, la quale è vota, vana, rea, e sanza alcun termine. Ancora si è una terza maniera d' uomini, che'ntendono a fapienza, alla quale e' non fono ancora giunti, ma già la veggiono sì da preflo, che quafi la toccano. Cofforo sono ismosti, e crollansi, ma non caggiono. Ancora non ton' egli in terra ferma, ma già fono arrivati a porto. Dunque conciossiacosache gran differenza sia intra' sovrani, e coloro di fotto, e' mezzani ancora abbiano la loro onda, che gli commuove, e tempesta, e per questo sieno in gran pericolo del ritornare addietro, noi non dobbiamo intendere all' occupazioni, ma dobbiamle cacciar fuori; perocchè, fe alcunne ne possono alcuna volta entrar dentro, elle ve ne metteranno dell' altre in loro luogo. E perciò val meglio il non cominciare, che 'l cessare quand' elle avranno cominciato.

Errare mibi videntur qui æstimant &c.

# PISTOLA LXXIII.

pensa a ricevere, egli ha dimenticato quello, ch' egli ha ricevuto. E la cupidigia non ha in se neuno maggior male, ch' ella è ingrata del beneficio ricevuto. Dall' altra parte coloro, che seguono le corti, non ragguardano a coloro, cu' elli avanzano, e passano, ma solo a coloro, da' quali e' sono passati. e avanzati, e non hanno tant' allegrezza d'averne molti avanzati, e passati, quant' egli hanno pena, e angoscia, vedendosi avanzati, e passati da un solo. Ogni cupidigia d'onore ha questo vizio, ch'ella non pon mente giammai dierro a se. E non folamente quella dell'onore è infaziabile, ma ancora ogn' altra cupidigia, perocch' ella comincia sempre dalla fine. Ma il buon uomo netto, e puro, ch' hae abbandonato le corti. e tutte segnorie per istarsi segretamente, e per intendere a più alte cose, ama coloro, per la grazia de' quali egli può intendere a far questo, e rende buona fama loro, di buono volere, e di grado, tenendofi obbligato a loro in gran cofa, fanza loro faputa. Il Principe dà fecurtà generale per fua polfanza, e questo non si può negare; ma siccome quando molti mercatanti navicano, avendo comunemente il mare queto, e'l vento buono, e temperato, che colui, che porta più cara mercatanzia è più tenuto a Nettunno, e più allegramente paga il boto il mercatante, che 'l marinajo: così il benedi questapace, che tocca a tutti, tocca più perfettamente a coloro, ch' usano bene la pace, conciossiacosach' assa' sono di quelli, ch' hanno più a fare in tempo di pace, che 'n tempo di guerra. Non credere, che per la pace altrettanto fieno obbligati coloro, che l' usano in ebrezza, o in lusturia, o in altri vizi, i quali convien loro lasciar per guerra, se tu non credessigià, che 'l favio fia sì reo, che non creda effer tenuto d' alcuna cofa al comun bene. Io fono tenuto molto al Sole, e alla Luna, benchè non lucano, nè si levano solamente per me. Ancora fon io obbligato all'anno, e a Dio, che governa, e tempera l' anno, con tutto, ch' i' non debbia in quell' anno avere onore, nè altro efaltamento. Ma la folle avarizia della gente diparte le proprietadi delle cose, e le possessioni, e non crede, che neuna cofa comune fia fua: ma il favio non giudica, e non tiene neuna cosa per propia, più che quelle, ch' a tutta l' umana generazione sono comuni con lui insieme, perocche queste medesime cose non sarebbero comuni , se parte di loro appartenesse ad alcune singolari persone. Compagno si è colui , ch' ha parte nella cosa , già non satà sì piccola. Aggiugni a quello, ch' i't' ho detto, ch' e'grandi, e veri beni non fi partono in tal maniera, che ciascuno n' abbia un poco, ma tutti interi pervengono a ciascheduno. Tanto ne porta per se propio cialcuno, quanto n'è permello a tutti. Il mangiare, e l'altre cose, che con mano si pigliano, si parte per parti; ma questi beni , che non si possono partire , ciò sono pace, e libertà, così fono tutti interamente di tutti, come di ciascuno per se. E perciò il tavio penta, per cui l'uso, e'l bene di queste cose gli viene, e per cu' bontà e' non è constretto d'andare nell'ofte, nè guardare la terra la notte, nè di combattere co'nemici, ne agli altri diversi offici, e gravezze, ch' a tempo di guerra s' ordinano, facendone grazie al fuo governatore, e rettore. E questo l'insegna principalmente la filosofia, acciocche l' uomo riconosca bene il beneficio, e ben ne renda cambio. E alcuna volta la confessione sola sarà il cambio, che ne renderà. Dunque il favio confessa, ch' egli è molto tenuto a colui, per la cui provvedenza, e governo egli è in pace, e in grasso ozio, possendo usare il tempo a sua volontà, ed esfere libero, e franco di tutte occupazioni comuni . Se l' uomo è molto obbligato al fun fegnore per la bontà, e governo del quale egli possiede il suo bestiame, e' suoi altri beni in buona pace, quanto sarà stimato quello riposo, per lo quale fi conversa tra gli Iddii, e che sa gli uomini Iddii? Amico mio cariffimo, i'ti dico di vero, che tu puoi brevemente montare in Cielo. Sestius dicea, che Giuppiter sommo Iddio non ha più podere, che 'l buon uomo. Giuppiter ha più cose, che può dare agli uomini; ma de' due buon uomini colui, ch' è più ricco, non è migliore, se non come de' due nocchieri, che igualmente fanno l' arte del mare, colui non farà migliore, il quale ha più bella, e maggior nave. Giuppiter avanza ilbuon nomo in questo, ch'eglièbuono più lungamente. Il savio non fi tiene di nulla minore, perchè le fue vertudi fieno gifrette in più brieve ispazio, ficcome de' due savi, quello non è più besto, che più è vivuto. E così Iddio non vince il favio in beatitudine , pognamo , ch' egli l' avanzi in tempo . La verrà non è maggiore per essere più lunga. Giuppiter ha tutte le cose, ma e' l' ha date a usare ad altrui. A lui non appartiene dell' uso, se non ch' egli è cagione a tutti dell'usarle. Il favio ragguarda, e spregia con così buon cuore tutte le cose, che gli altri posseggono, come Giuppirer; e pertanto le spregia egli più; che Giuppiter non può le cose usare, e 'l savio non le vuole usare. Dunque crediamo a Sestius, che ci mostra bellissima via, e grida dicendo: quinci monta l' uomo in Cielo, fecondo aftinenzia, fecondo temperanza, o fecondo fortezza. Iddio non è fegnorile, nè foperchievole, nè fchifo. M 2

nè invidiolo. Egli riceve, e porge la mano a tutti coloro, che falgono. Tu ti maravigli, che l'uomo vada a Dio, ma Iddio viene agli uomini; ma ancora fa più ; e viene negli uomini. Neun buon animo è fanza Iddio. I femi divini fono fparti ocopi umani, i quali fanno frutto fimigliante al principio lo-ro, fe caggiono nelle mani di buono coltivatore, creficendo iguali a quello, ond' elli procedettero; ma reo coltivatore gli guafta, e uccide, al modo, che la terra bretta, e rea fa paglia in luogo di biade.

# Epistola tua delectavit me &c.

### PISTOLA LXXIV.

A pistola tua mi destò, e dilettò, essend' io quasi come fonnacchiofo di pigrizia, e fmosfemi la memoria, la quale è pigra , e lenta . E' non è maraviglia , Lucillo, se ru credi, ch' un grande strumento della beata vita fia credere, che quella cofa folamente è buona, la quale è onesta, conciossiacosachè colui, che tiene per buone l' alcre cose, egli cade nel servaggio di fortuna, e diventa uomo altrui. E colui, che crede, che neuna cosa sia buona, s' ella non è onesta, si è beato dentro a se medesimo; alcuno si è cruccioso de' figliuoli , ch' egli ha perduti ; alcun altro è pauroso di quelli, ch' egli ha infermi; l' altro è doloroso avendogli viziosi d' alcuno mal vizio, o infamati d'alcuna ruflica cosa; tu vedrai alcuno, ch' è tormentato dell' amore dell' altrui moglie; alcuno dell' amore della fua propia. L'altro si duole perchè gli è disdetto, e negato l' onore, che procacciava; alcun altri fono, che si tormentano per sollecitudine, e per paura della pecunia, ch' egli hanno guadagnato; ma la maggior compagnia, che sia de' miseri nel popolo di tutti i mortali, si è quella, la quale è tormentata dall'aspettare della morte, la quale par loro, che posta venire da tutte parti, perocchè non è neuna cosa, che non faccia paura loro della morte. Costoro fanno come que', che sono nel terreno de' nemici, che da tutte parti si guardano, di dietro, dinanzi, dal lato diritto, e dal manco, volgendosi a ciascuno romore. e smovimento. E se questa paura non è tolta via, il cuore sempre angoscia, e sta sospeso. Tu troverai alcuni, che sono sbanditi; alcunit, che fon cacciati da' loro beni; alcun altri, che nelle ricchezze fon poveri, la qual povertà è la maggiore di tutte l' altre ; alcun altri , ch' hanno perduto il loro per fortuna di mare, o per fimiglianti cagioni. Siccome fon coloro, che dall' ira del popolo, o dalla 'nvidia, la quale è faerra pericolofa a tutti i buoni, fon percoffi, quand' e' ficredono esfere a securo, a modo di tempesta, che viene subita, quando il tempo è bello, e sereno, o al modo della folgore, che fa remare tutte le luogora che son presso là, dov' ella percuore, conciossiacolachè, come colui, ch' era presso a que', che fu percosto dalla folgore, rimane stordito, così in questi avvenimenti della 'ngiuria uno n' è percosso dal danno, e tutti gli altri dalla paura, e dalla triftizia, perchè veggiono, che leggermente può quel medefimo danno addivenire loro. Ciascuno si spaventa dell' altrui subita disavventura. Ancora come lo scoppio della rombola, essendo vota, spaventa gli uccelli, così noi sbigottiamo, e temiamo, non folamente del colpo, ma del fuono. Dunque non può essere bearo colui, che 'n questa oppinione si fida, perocchè neuna cosa è beata, s' ella non è lecura. L' uomo vive molto male tra le cose sosperte. Qualunque si è molto dato alle cose di fortuna, egli ha preso grande matera di turbamento, e di molestia. Una sola via è eziandio a colui, che va a cose secure, e questa è ispregiare le cole strane, e tenersi contento dell' oneste, perocche chi crede, ch' alcun altra cosa sia migliore, che la cola onefta, o chi alcuna cola fia buona fanza oneftà, egli apre il grembo alle cose, che fortuna spande, e poi attende paurofamente le tue faette. Immagina, e fa' questa fimilitudine, che fortuna faccia alcuni giuochi, gittando, e spandendo tra gli uomini, onori, ricchezze, e grazie. Delle qua' cofe alcune si guastano tra le mani di coloro, che l' arrappano; alcune fon mal partite per disleale compagnia; alcune fon tolte, e renute da coloro, nelle mani de quali elle pervennero con grande pericolo, e danno di loro medefimi, delle quali alcune fopravvennero ad alcuni, che badavano ad altro: alcune si perdono, perch' elle furone con troppo desiderio prese, e arrappandole troppo-cupidamente, ne furono cacciati, efsendo tolte loro. E benchè alcuno l'avesse a sua volontà, sì non ne potè egli avere lungamente allegrezza. E perciò ciafeun savio incontenente, che vede questi piccoli doni venire, M 3

e' fi parte dal giuoco, concioffiacofachè fa, che queste fon cose di piccol pregio, e di gran costo. Neuno si piglia, nèpercuote con colui, che si parte della battaglia. La battaglia è al prender de' doni, che fortuna ci getta addosso. Noi ilventurati siamo in angoscia, tempestando, e desiderando più mani. Ragguardiamo verso la fortuna, e ci pare, che tardi ci vengano queste cose, ch'accendono le nostre cupidigie, e tuttil' alpettano, e pochi le possono avere. Noi desideriamo d'andare loro incontro, prima ch' elle vengano a noi, e allegrianci, quando ne possiamo arrappare alcuna, e se veggiamo fallire la speranza agli altri, che le procacciano. Noi compriamo caro una vil preda, o noi ne fiamo ingannati. Dunque partianci da questi giuochi, e facciam piazza agli arrappatori. Partianci, ed elli ragguardino a queste cose pendenti, e sempre più pendono . Chi vuol' effere beato, e' de' credere, ch' un bene perfetto fis folamente ; e quest' è quello , ch' è onesto , perocchè, se crede, ch' alcun altra cosa sia quel bene perfetto, egli gindica principalmente male di provvedenza, perocche molti mali avvengono agli uomini giusti, e perchè ciò, ch' ella ci ha dato è bene piccolissimo, e brieve, a comparazione dell' età di tutto il fecolo. Di questo lamentare avvien questo, che no' fiamo sconoscenti riprenditori de' fatti d' Iddio. Noi ci lamentiamo di avere poche cofe, e di non averle continuo. e e perch' elle non son certe, ma tofto fi fuggono. E per questo si seguita, che noi non vogliam vivere, nè morire. Noi odismo la vita, e dottiamo la morte. Tutto I nostro configlio nuota, ed è mobile. Neun bene di fortuna ci pud empiere, nè faziare. E questo è la ragione, che noi non siam pervenuti al bene fovrano, il quale fi è fanza mifura, ove conviene di necessità, che la nostra volontà s' arresti, e riposi, perocch' oltre alla cofa fovrana non ha punto di luogo. Ma fe tu vuogli sapere perchè la vertù non è bisognosa d'alcuna cosa, io'l ti dico, perch' ella s' allegra, e ha diletto, e bene delle cose presenti, sanza desiderare l'assenti. Ciascuna cosa l'ègrande, perocchè ciascuna cosa le basta. Se tu ti parti da questa sentenzia, e' non rimarrà in terra pietà, nè lealtà. A colui, che l' una . e l' altra vuole offervare, convien fofferire molte cose di quelle, che son tenute ree, e lasciarne molre di quelle, che fono amate come buone. Anche perifce la fortezza, che si dee provare, e sperimentare. Perduta è la magnanimità, la qual mai non può effere riconosciuta, s' ella non ispregia. siccome vili, e minute tutte le cose, che 'l popolo desidera, come cose alte, e di gran pregio. Perduta è la grazia; e il

rendere della grazia è filmato fatica, se noi giudichiamo, e crediamo, ch' alcuna cofa fia più preziofa, che fede, e lealtà, e se noi non pognam mente alle cose, che sono le migliori di tutte, ma all' utili . Dall' altra parte ti dico così, che o queste cose, che si chiamano buone, non son buone, o l'uomo è più beato, che Iddio, perocch' egli non usa punto di queste cofe, ch' usian noi, perchè a lui non appartiene diletto, nè luffuria, nè dilicatamente mangiare, e bere, nè di ricchezze, nè di tutte l'altre cose, che tanto dilettano, e ingannano gli uomini . Dunque ci convien credere , che Iddio abbia diferto d'alcun bene; o questo medesimo è argumento, che queste cose non son buone, le qualifalliscono a Dio. Aggiugni a quel, che io t' ho detto, che le bestie hannopiù pienamente alcuna di queste cose, che pajon buone agli uomini. che non ha l' uomo, perocch' elle mangiano con maggior defiderio, e l' opera di natura, che s' appartiene al generare, non le grava tanto, quanto l' uomo, perocch' hanno maggior forza di lui. Dunque si seguita, ch' elle son più beate, che l' nomo, perch' elle non hanno punto di retà, nè d' inganno, ne difrode, e ufano i loro dilettipiù agevolmente, e più pienamente di lui, fanza vergogna, e fanza paura di penterfene. Penía dunque, se quella cosa dee essere chiamata buona, nella quale l' nomo avanza Iddio, e la bestia l' nomo. Ritegnamo nell' animo il fovran bene, perocchè farà tenuto vile, e di piccolo pregio, fe passa dalla miglior parte di noi alla peggiore, mettendofi ne' fentimenti, ne' quali fon più forti, più inelli, e migliori nelle bestie, che in noi. La somma della nostra beatitudine non è da mettere nella carne. I beniveraci fon quelli, che la ragione ci dà, i quali fon fermi, e perpetui, fanza poter cadere, o menomare. L'altre cose son buone per oppinione, e per detto delle genti, e hanno nome comune co' veri beni; ma la proprietà del bene non è in loro. Dunque egli si debbono chiamare stimati, manon veri. E dobbiamo sapere, che sono come nostri servi, e non partedinoi. E dobbianli tenere, e possedere in tal modo, che ci ricordi. che benchè fieno appresso noi, e' son però suor dinoi, e contarli fra le cose suggetre, e basse, per le quali neuno si dee innalzare, nè tenere grande, perocchè non è cosa più scincca nell' uomo, che pregiarfi di quello, che non ha fatto. Noi dobbiamo queste cose per tal maniera segnoreggiare, ch' elle non s'appicchino a noi , sicchè elle ci fossero tolte , che noi non ce ne crucciassimo, nè addolorassimo. Usianle, ma non ce ne glorifichiamo, e ufianle temperatamente fanza M 4

soperchio, siccome cose, che ci fossero raccomandate, dovendosi partire da noi. Qualunque le possiede sanza ragione, non le tiene lungamente, perocchè la felicità medefima s' ella non si tempera, affligge; e s'ella a questi beni suggenti s'assida, ella è tosto abbandonata, e acciocchè non sia abbandonata, ella affligge. Pochi uomini fono, che dolcemente, e fanza dolore, fien disposti della beatitudine. Molti sono, che ruinano colle cose medesime, per le quali, e 'ntra le quali egli erano alti, ed apparenti, e da quelle son gravati, e molestati. Però vi si conviene aggiugnere prudenza, che dea loro mifura. E temperanza, perocchè la intemperanza guasta, e fa cadere queste ricchezze. Giammai cosa smiturata non durò lungamente, se la ragione governatrice non la ristrigne. Tu puoi conoscere questo per la struzione di molte Cittadi, la soperchievole figuoria delle quali cadde, e tornò a neente, effendo elle nel loro migliore stato, e tutto quello, che per vertù v' era acquistato, andò via per soperchio, e per oltraggio. E' ci conviene essere armati contr' a' casi della fortuna, ma contr' a lei non può durare neuna forza. Armianci, e guernianci dentro. Se quella parte è guernita, l' uom può essere assalito, e combattuto, ma non preso Questo guernimento si è : che l' uomo non si crucci , e non si disdegni per cosa, che gli avvenga, e che sappia, che le cose, le quali gli pare, che gli nuociano, appartengono alla conversione dell'università delle cose, e sono di quelle, che sanno persetto, e compiuto il corfo, e l' ufficio del Mondo. Piaccia all' uomo ciò, che a Dio è piaciuto. E tenga buono, e pregi se, e le fue cose in questo, che non può essere vinto, e che tiene i mali fotto fe, e fopraftà all' avversitadi, a' dolori, e alle 'ngiurie colla ragione, la quale tutte le cose vince, e soperchia. Ama la ragione, e'l fuo amore t'armerà contr' a tutte l' avversitadi. Le bestie per l' amore de' loro piccioli figliuoli fi percuotono nello spiedo, la fierezza, e la forza sanza ragione delle quali non le lafcia effere paurofe. I giovani alcuna volta per cupidigia d' acquistare lodo, e pregio, spregiano pericolo d' arme, e di fuoco. Simiglianza, e ombra di vertù sospigne alcuna volta l' uomo alla morte volontaria. Quanto la ragione è più forte, e più ferma di tutte queste cose, tanto più uscirà ella vigorosamente per lo mezzo de' dubbi, e de' pericoli. Voi non fate neente, dic' ella, credendo, ch' alcuna cosa sia buona, se non l'onestà. Odesto, che vo' dite, non v' afficura contro a fortuna, dicendo, che no' poffiamo mettere tra' beni, figliuoli buoni, e pietofi, paele ben coftu-

costumato, buon padre, e buona madre. Vo' non potete vedere securamente i pericoli di queste cose, perocchè se il paele è affediato, e guerreggiato, voi ne farete dolorofi, e le i figliuoli vostri muojono, e se 'l vostro padre è messo in servaggio; i' ti dirò innanzi la risposta, che si suol fare da noftra parte di queste cose, poi ti dirò la risposta, che l' uomo de' fare, secondo il mio parere. Tutt'altra condizione è delle cose, che in lor luogo lasciano alcuno disagio, o male, quand' elle ci fon tolte, ficcome la fantà corrotta fi muta in infermità, e il lume degli occhi, quando fi spegne, ci avocola, e se l' uomo hae le giunture delle ginocchia tagliate, non solamente perisce la leggerezza, ma nel suo luogo rimane gran debolezza. Questo pericolo non è nelle cose, ch' io ' ho detto di fopra, conciossiacosachè s' io ho perduto il buono amico, pertanto non mi converrà sofferire dislealtà, e se' miei buoni figliuoli fon morti, sì non mi rimarrà in lor luogo alcuna malvagità. E questa morte non è d'amico, nè de' figliuoli, anz' è de' corpi loro; ma il bene perifce in questo modo, cioè: se si muta in male, la qual cosa non soffera la natura, perocchè ciascuna vertà, e ciascuna sua opera si mantiene sempre sanza corruzione. Ancora quando gli amici son morti, e' buoni figliuoli, si rimane in lor luogo alcuna cosa, e questo si è la cosa medesima, che gli fece buoni, cioè la vertù. Questa è quella, che non lascia neun luogo voto. Ella tiene tutto l' animo, e tocci il desiderio di tutte d' altre cose. Ella fola basta, perocchè in lei si è forza, e radice di tutti i beni. Che sa al fatto, perchè l'acqua corrente si dirompa, e partafi, onde ch' ella ne vada, stando salda la sontana, ond' ell'esce? Tu non puoi dire, che l' uom sia più giasto, per avere i suoi figliuoli, e' suoi amici falvi, che perduti, nè più favio, nè più ordinato, nè più onesto, dunque nè migliore. Dunque l'acquistarsi degli amici non fa l'uomo più savio, ne'l dilacquistarli fa l' uomo più folle. Dunque no 1 fa più beato, ne più nissero. Tanto quanto la vertù farà falva, tu non sentirai la perdita di neuna cosa. Non sarà più beato colui, ch' è copioso di compagnia d' amici, e difigliuoli; certo no; perocchè 'l fovrano bene non crefce, nè menoma, anzi fi mantiene tempre in nuovo stato, comecchè la fortuna vada, o vivere lungamente, o morire in giovanezza. La misura del sovran bene è una, benchè quella dell' etade sia diversa. Se tu fai il cerchio suo grande, o piccolo, questo non sa neente alla fua forma, ma allo spazio. Pognamo, che l'un uomo duri lungamente, e l' altro ritorni tofto in quella polvere, ov' egli era

#### 186 PISTOLA LXXIV.

flato, per tutto ciò, e l' una, e l' altra vertù fu d' una forma. La cosa diricta non si stima per grandezza, nè per numero, nè per tempo, e non si può rallungare, nè raccorciare. Se tu rechi l'onesta vita del numero de' cent' anni a un dì. ella farà questa igualmente. La vertù alcuna volta si spande. governa cittadi, contrade, e Reami, pone legge, crea amistadi, e dispensa servigi tra gli amici, e parenti. Alcuna volta è rinchiusa in uno stretto luogo, siccome è essere sbandito, e 'n povertà, e privato d' amici, e di parenti. Ma perch' ella fi muti di real fedia, e vada in piccolo, e umile luogo, ella non è minore. E ancora reducendosi del comune reggimento in un piccolo canto igualmente è grande. Finalmente s'ella fa riffrigne in se medefima, messa fuori di tutte abitazioni, neente meno ella è di grand' animo, e di diritto, e di perfetta fapienza, e di diritta giustizia. Dunque è ella igualmente beata, perocchè la beatitudine è posta in un luogo, questo è la mente dell' uomo; e ivisi è grande, ferma, e riposata, la qual cosa non si può fare sanza scienza delle cose divine, e umane. Ora feguita la risposta, ch'i promisi di fare. Il favio non s' angoscia per la morte de' suoi figliuoli, e de' suoi amici, conciossiacolache sossera la lor morte con quel cuore, col quale egli attende la sua. E' non teme più quelta, che si dolga di quella , perocchè la verrà si mantiene per concordia . Tutte l' opere fue fi convengono, e accordar o con lei. Quefta concordia perifce, fe l' animo, il quale conviene effere alto, e grande, fi fottomette al dolore, o al defiderio. Tutte paure, e tutte sollecitudini son cosa disonesta e ontosa, e la pigrizia medefima in tutti i fatti, concioffiacofachè l' ouestade è cofa fecura, dilibera, e presta a tutti i bisogni; ma tu di'; nontofferrà ella alcuna cotà fimile a turbamento? non cambierà ella il colore, e tremerà, e l'altre cose, che vengono, non per comandamento d' animo, ma per una fubita, e non ragionevole forza di natura? Io ti confesso che sì, ma sempre perseverrà in un giudicio, cioè: che neuna di queste cose è rea, nè degna, che la buona mente venga meno in lei. Ella farà tutte le cole, che saranno a fare arditamente, e tosto; perocchè opera di stoltizia è propiamente, a fare pigramente, e malagevolmente quel, che l' uomo fa, e sospignere il corpo in una parte, e l'animo in un altra, e effere tratto, e diviso da diversi movimenti, perocch' ell' è spregiata per quelle medefime cofe, per le quali ella s' innalza, e piei ia, e nonfa volentieri eziandio le cose medesime, ond' ella si gloria. E s' ella teme d' alcuna avversità , ella si tramonta aspettando . ficcoficcom' ella fosse già venuta, e al presente soffera per paura quello, ch' ella teme, che le convegna sofferire. Alcuni segni vengono principalmente ne' corpi, che fignificano la 'ufermità, che de' venire, ficcome fono una pigrizia, ch' affalifce i nerbi , e una stanchezza sanza farica , e uno sbadigliare , e un capriccio, che trascorre per le membra, facendole tremare. Così l' animo infermo (allai , innanzi che 'l male gli vegna, è percosto, e cade, pigliando la sua disavventura innanzi tempo. Quale è maggiore pazzia, che darfi angoscia, e pena delle cofe, che fono avvenire, e non contenerfi, il meglio che fi può, infino all' ora del tormento, ma trarre a fe le miferie, le quali è ottima cofa allungarle, se schifare non si possono? Vuo' tu sapere, come neun uomo si dee tormentare di quello, che ha venire? Qualunque udirà, che debbia sostener tormenti d'allora cinquant'annt, egli non se ne spaventerà punto, se non avrà passato la metà del detto tempo, o se non manderà innanzi la fua follecitudine nel fecolo, che ha venire cotanto dalla lunga. E simigliantemente l' animo infermo, e che cerca cagioni di dolore, si contrista delle cose passate, e dimenticate. Così le cose passate, come quelle che sono avvenire, sono assenzi, e noi non senziamo quelle, ne queste, perocchè dolore non è, se non della cosa, che l'uonio sente.

# Minus tibi atturas epistolas &c.

## PISTOLA LXXV.

Ut i lamenti, perchè le mie pistole son rozze, e di grossi matera. Qual'è colni, che suoi parlate disonettamente, se non colui, che vuoi parlate disonettamente? I' voglio, che le mie pistole sieno chente sarebbe la mia parola, andando, o feggendo teco, agevoli, semplici, e sanz'ornamento. Elle non hanno inloro cose finte, ne pulite con grande studio. Se fare si poresse, si si dionettamente di disonettamente si di contento di mostrari per opera, che per patole quelo, ch'i' ceno. Ancora s'i' disputassi, si onon percorere i piedi a terra, se non menerei le mane, e uon griderei, ma tutte

queste cose lascerei a' fermonatori, che parlano al popolo per acquiftar lode . I' fare' contento di mostrarti i tentimenti miei . i quali non son troppo puliti, nè troppo aipramente, nè giosfamente messi innanzi. Io ti vorrei una sola cola pienamente provare, cioè, ch' io fentifii, e 'ntendessi tutte le cose, ch' io dicessi, e non solamente le sentissi, ma amasse. L'uomo bascia in un modo l'amica sua, e in un altro i figliuoli, e nondimeno abbracciandogli, e basciandogli onestamente, sì dimostra egli assai l'amore, ch'egli ha in loro . Veramente i' non voglio, che fermone digran cofa fia fanza frutto, conciofliacofachè filofofia non rifiuta lottilità d'ingegno, ma ella non ha bifogno di troppo pulito parlare. La fomma del proponimento nostro sia onesta: parliamo quel, che noi fentiamo, e fentiamo quel, che noi parliamo. La nostra parola s' accordi colla vita. Colui ha la sua prometta compiuta, il quale è quel medefimo veggendolo, ch' eglièudendolo. Noi vedremo, chi e' farà, e s'e' farà grande, e s' e' farà uno. Le nostre parole fieno utili, e non disertevoli. Tuttavia se l' uomo può avere eloquenzia sanza gran satica, o s' ella è presta, venga, e seguiti le bellissime, e nobilissime cose . e sia tale , ch' ella mostri più le cose , che se. L' altr' arti appartengono del tutto allo pgegno, ma questa faccenda è dell' animo. Lo 'nfermo non cerca di medico bel parlante, ma fe colui, che 'l può guerire, fa pulitamente parlare di quello, che gli bisogna, egli il sofferra; ma già non si rallegra più per esfere venuto alle mani di medico bel parlatore, perocchè questi è come il buono marinajo, ch' è bello del corpo. Perchè mi diletichi tu? altro fi convien fare. E' mi convien guerire per cura di fuoco, e di ferro, e per affinenzia, e però fe' tu venuto a me. E'ti convien guerire una 'nfertà, vecchia, grave, e comune. Tu hai coranto a fare, quant' ha il medico nel tempo della pestilenzia. Tu ti pasci di parole. Tienti per contento, se tu se' sufficiente solamente a' fatti. Quando avra' tu sì fitto nella memoria le cose, che tu hai apparate, che to non le possi dimenticare? Quando le proverai? avacciati, ch'e' non bafta averle nella memoria, come l'altre cofe, auzi si convien provare per poere. Colui non è beato, che le sa, ma chi le sa. Tu di', come ciò, non ha alcun grado fotto lui? cad' egli incontanente, ch' egli esce di filosofia? Certo no, secondo, ch' i' credo, perocche colui, ch' apprende, e fa bene, fanza dubbio egli è nel numero degli sciocchi, ma egli è partito da loro per grande spazio. E'n tra quelli, che fanno bene è grande differenza, perocchè, come ad alcuni piacque, e' ne son fatte tre parti. I primi son quelli, +2571

quelli, che non hanno fapienza ancora, ma già le fon preffo. Ben' è vero, che la cofa, ch' è presso, si è di fuori. Costoro son quelli, che tutti i vizj hanno messo giù, e tuttiidesideri, e hanno apparato le cose, che saranno da abbracciare, ma el non hanno ancora provato la loro fidanza. Elli non hanno il for bene ancora in ufanza, ma e' non possono cadere nelle cofe, ch' egli hanno fuggite. E già fono là, ond' elli non posfono fdrucciolare indietro, ma ancora nol veggiono chiaramente, secondo ch' i' mi ricordo, ch' i' tiscristi in una pistola, e non credono fapere quello, che fanno, e fon tanto innanzi, ch' egli usano il lor bene, ma ancora non si fidano. Alcuni giudicano di così fatte genti, che fon fuori della 'n-fertà dell' animo, ma non di difiderio. Ancora fono in luogo Idrucciolante, concioffiacofachè neuno è fuori di pericolo di malizia, se non colui, che tutta l' ha gittata via snori di se. Ma neuno l' ha cacciata fuori, altri, che colui, che in luogo di lei ha ricevuto fapienzia. Chente differenza sia tra le malizie dell' animo, e' desideri, t' ho io già detto spesse volte, e ancora lo ti dico, e ricordo. Le malizie fono i vizi invecchiati, e duri, ciò fono avarizia, e cupidigia d' onori foperchievoli. Queste cose hanno impacciato l'animo, e cominciato a esfere suo perpetuo male. Per farti poche parole, la malizia dell' animo si è giudicio perseverante in male, pur come le cose si dovessero molto desiderare, e procacciare, le quali non fi debbono, ficcome troppo pregiar le cose, che son di piccolo, e di neun pregio. I desideri sono movimenti d' animo riprensibili, subiti, e brievi, i quali venendo spesso fanza refrenarli, fanno la 'nfertà, ficcome una gocciola di rema, scendendo dal capo al perro, la quale non è troppo accostumata , fa tossire l' uomo , ma s' ella continua , e 'nvecchia, ella il fa diventare tifico E così ti dich'io di coftoro. che fon iti innanzi col bene, elli fon fuori della 'nfertà, e presso a perfezione, ma e' sentono ancora idesideri. I secondi fon coloro, ch' hanno lafciato i defideri, e le grandi infertadi dell'animo, ma per sì fatto modo, che non hanno ancora fermezza della loro fecurtà , perocchè posiono ancora ricadere in quelle medefime infermitadi . I terzi fon coloro, che fon fuori de' gran vizj, ma non di tutti. E' fono scampati d' avarizia . ma e' fentono ancora di cruccio. E' fon fuori del diletto della luffuria, ma e' fentono di vanagloria. Elli non desideran più, ma e' temono. E in quel temere sono asia' forti contr' ad alcune cose, e ad alcune no Elli spregiano la morte, ma e' temono il dolore. Penfiamo fopra ciò alcuna cofa.

#### PISTOLA LXXV.

190

Per gran bontà di natura, e per grande, e continua intenzione di ftudio proviene l' uomo al grado fecondo. Ben fiamo arrivati. fe noi fiam ricevuti in quel numero. Ma la terza maniera non è da spregiare. Pensa quanto male tu ti vedi intorno , e pon mente , che non è alcun male fanz' essempro , e come sempre cresce la malizia, e come la gente pecca in privato, e n palefe, e tu conofcerai, che noi abbiam fatto affai, fe noi non siamo intra' rei . Se tu di', ch' hai speranza di più avanzarti, questo desiderio i ho in me più, che nol promerto, perocchè no fiamo occupati, e 'mpacciati. Noi ci sforziamo d' andare alla vertù , e fiamo coftretti tra' vizi. Io 'l dico con vergogna. Noi coltiviamo le cose oneste, quando noi non abbiamo altre faccende; ma noi avremo gran guiderdone, se noi dirompiamo, e cacciamo le nostre occupazioni. e i nostri vizi, che tanto son durati, e fermi ne' nostri animi-Cupidigia, e paura non ci fospigneranno, diletto non ci corrompera. Noi non temeremo la morte, nè gl' Iddii, e cono-feeremo, ch' ella non è cosa rea, nè gl' Iddii sono malesiciosi. Così è debole la cofa, che nuoce, come colui a cu' anoce. Le cose sovranamente buone non temono, ch' alcuna cosa loro faccia danno. Elle ci atpetrano, Partianci alcuna volta da questa ordura, e montiamo in quella sovrana allegrezza. Se tu vuogli sapere, chente è il riposo dell' animo, e chente è la libertà, e la franchezza ferma, e affoluta , leva, e caccia da te gli errori, e dicolti. Questo è non temere uomo, nè Iddio, non volere cofa vituperofa, nè foperchievole, e avere gran segnoria sopra se medesimo. Il bene, che non si può ftimare si è , diventare, ed essere segnore di se medesimo .



free et age. In the

Inimicitias mibi denuntias &c.

#### PISTOLA LXXVI.

U mi minacci d' effere mio nemico, s' i' non ti fo

faper ciò, ch' i' fo ciascun dì. Io m' avveggio, ch' i' vivo teco semplicemente, e però i' ti farò tutto fapere. Io odo un filosofo quand' egli disputa, e già sono passati cinque dì, ch' i' continciat a andare alla scuo-la a udirlo. Tu mi dirai in buona età oggimai sa' tu questo? E io ti dico, ch' ell' è buona di vero, perocch' egli è gran follia non apparare, perchè l' uom fia indugiato molto tempo a farlo. Tu puo' dire, ch' i' sia ben condotto, s' io farò quel, che fanno i giovani scolari, e se questa sola cola si conviene alla mia vecchiezza. Questa scuola riceve genti di tutte etadi . A questo dobbiam noi invecchiare , acciocche noi seguitiamo i giovani. Andrò io a vedere i giuochi, e' follazzi, e combattere i campioni, e vergognerommi d'andare a udire il filosafo? Mentre, che l' uomo non sa, dee apprendere. E se noi vogliam credere al proverbio, l' uomo tanto quanto e' vive, dee apprendere, com' e' dee vivere. E questo non si conviene ad alcun altra cosa tanto, quanto a questa. E per tanto lo infegno alcuna cofa alla scuola, dove io vo a 'mprendere, e questo si è, che 'l vecchio dee apprendere; ma io ho gran vergogna dell' umana generazione tutte le volte, ch' i' entro in iscuola, perocchè, come ru fai, chi vuole andare alla scuola di Metronato, gli conviene passare per la piazza de' Napoletani, la quale è piena di gente. Ivi con sommo studio fi giudica, chi è buono fonatore d' una vivola, o d' una chitarra, e di colui, ch' ha buona boce; ma dove s' appara a esfere buon uomo, si raguna poca gente; e quella poca, ch' ivi fi raguna, fon tenuti pigri , e cattivi , e pare alle genti . che non facciano utilità, nè bene. A me addivegna d'essere bestato per simigliante cagione. L' uomo dee sanza cruccio udire i biasimi, e le rampogne, che sanno i folli. Ecolui, che domanda onestade, dee lo spregio spregiare Persevera, Lucillo, e fludiati, ficchè non t'avvegna, com' è avvenuto a me', che non ti convegna apprendere in tua vecchiezza. E massimamente ti studia più, che tu hai impreso tal cosa, che til non

cu non potrai perfettamente apprendere, eziandio quando farai molto invecchiato. Tu t' avanzerai tanto nel bene, quanto tu tenterai. Non aspettar più, perocchè neun uomo diventa favio per fortuna. Moneta ti potià leggermente pervenire alle mani, onore ti farà profferto digrado; grazie, e dignitadi ti taranno quafir date per forza. Ma vertù giammai non ti verrà da ventura. Certo ella non fi conofce agevolmente, nè con poca fatica. Ma l' nomo acquifta affai per questa fatica, perocch' egli acquista tutti i beni a un tratto, conciossiacosachè quelle cose solamente son buone, che sono oneste. Nelle cofe, che giacciono alla nominanza, tu non troverai alcuna certezza, nè alcuna verità. Io ti dirò perchè la cofa oneffa folamente è buona, perchè mi dicefti, ch' io non la dichiarai bene nell' altra piftola, e perchè credi, ch' io t' ho quefta opera più lodata, che provata, e ridirotti quel, ch' io ti avea detto brievemente. Tutte le cole son pregiate per lo loro propio bene. La vigna è lodata, che fa alla' frutto. Il buono fapore loda il vino. La leggerezza loda il cerbio. L' nomo vuol fapere, se' cavalli hanno duro il dosso, e forte, perocchè la loro operazione si è in portare soma, e non ad altro. La prima bontà del cane, che dee trovare le bestie, si è, s' egli ha buon naso, e se le dee giugnere, che sia ben corrente, e se le dee assalire, che sia ardito. Ciascuna cosa dee avere ortima fopra tutte l' altre, quella cofa, alla quale ella è natà ; e per la quale ella è stimara. Quale è la cosa, ch' è la migliore di eutre, nell' uomo? la ragione Per coftei pafia egli gli animali, e seguira Iddio. Dunque la ragione perfetta si è il su' propio bene. L' altre cose gli sono comuni colle bestie, e co' semi. S' egli è sorte, e' leoni son forti. S' egli è bello, e'l paone è bello. S' egli è corrente, e 'l cavallo è corrente. I' non me ne curo, perchè fia avanzato in quefte cofe. I' non vo caendo, che cofa l'uomo abbia in se maggiore, e più apparente, ma che cosa egli ha in se, che sia propia sua. S' egli ha corpo, e gli arbori hanno corpo. S' egli ha movimento di volontà, e' vermini hanno movimento di volontà. S' egli ha boce; altresì l'ha il cane, e più agutarl' aguglia, e più grofsa il toro, e più dolce, e più serena l' usignuolo: Che cosa è propia nell' uomo? la ragione. Questa s'ella è diretta, e compiuta, compie la beatitudine nell' uomo. Dunque se ciascuna cosa è da lodare, avendo il su'bene compinto, ed è giunta al fine di fua natura, se ragione è propio bene dell' uomo, egli è da ledare, se l' ha compiura, ed è venuto al fine di sua natura. Questa ragione perfetta si chiama vertù. Quella mede-

fima è onestade ... Dunque quella fola cofa è il bene dell' uomo, la qual fola è dell' uomo. E noi non domandiamo ora. che cosa sia il bene, ma che cosa sia il ben dell' uomo. Se neun' altra cosa è propia dell' uomo, che la ragione, dunque ella fola farà il propio bene dell' nomo, ed ella fola val più, che tutte l'altre. Se alcun uomo è reo, i' credo, che sarà biasimato, e se alcuno è buono, i' credo, che sarà lodato. Dunque quella cosa è sovrana, e sola nell'uomo, per la quale egli è fodato, e biafimato. Tu non dubiti, fe ragione è buona, ma tu dubiti, s'ella fola è buona. Se alcun uomo aveffe tutte queste cose, santade nel corpo, molte ricchezze; imagini molte, e gran famiglia, ed e' fosse manifestamente reo, tu il biasimeresti. Dall' altra parte, s' alcun altro non avesse le predette cofe, e fosse povero, e di basso lignaggio, ed egli fosse buono per piuvica, e generale fama, tu il loderesti. Dunque quella sola cosa è bene dell' uomo, per la quale co-lui, che l' ha, è da lodare, con tutto che l' altre gli falliscano. E colui, che non ha quella, bench' egli abbondi nell'altre cole, si è rifiutato, e condannato. Tale è la condizione dell' uomo, chente dell' altre cose. L' uomo non giudica. che la nave sia buona, perch' ella sia dipinta di preziosa colori, e abbia la proda cerchiata d' oro, e d' argento, e sia carica di ricchezze reali, ma quella, ch'è forte, e ferma, ed è sì legata, e falda, che l'acqua non v'entra, e non teme onde di mare, nè fortuna e bene ubbidifce, e non fente la forza del vento, e ben corre per lo mare. Ancora tu non dirai, che quella spada sia buona, la quale ha l' elza dorara, e'l pomo, e'l fodero pieno di pietre preziole; ma quella che ben taglia, e ha la punta ben forte. L'uomo non domanda del regolo, s' egli è bello, ma s' egli è diritto. Ciascuna cosa è lodata per quella cosa, per la quale l' uom sa comparazione a un'altra, e che l' è propia. Dunque all' uomo non fa neente perch' egli abbia gran ricchezze, e effer falutato, dal popolo, e avere coperto il letto di drappi d'oro, bere con vafellamenti d' oro, e d' argento; ma effere buono, e questo appartiene a lui. Ed egli è buono, se la ragione è in lui libera, e diritta, e accordante colla volontà della fua natura. Questa cosa fi chiama vertù. Questa è l' onestade, e folo è propio bene dell' uomo, perocchè, concioffiacofachè la ragione folamente compia l'uomo, ella sola perfetta, sa l'uomo beato. E quella cosa solamente è buona, per la quale sola l' uomo diventa beato. Diciamo ancora, che quelle cose son buone, che procedono, e nascono dalla vertu, e queste son tutte l'opere sue.

Ma pertanto ella fola è buona, che neun altra cofa fanza lei è buona. Ogni cofa, ch' accrefce, e innalza, e conferma l'animo, si è buona. La vertù fa l' animo più forte, più alto, e maggiore. Ma l'altre cofe, ch'accendono, e aguzzano le postre capidigie, l' abbassano, e sottomettono. E quando ci pare, che lo 'nnalzino, elle l' enfiano, e 'ngannano per molte vanitadi. Dunque quella sola cosa è buona, per la quale l'. animo diventa migliore. Tutte l' opere di tutta la vita fi go. vernano per ragguardo d' onestade, e di disouestade. A queste due cose s' addirizza la ragione di fare, o di non fare . l'. ti dirò quel, che questo è. Quel che l' uomo crederà fare onestamente, egli farà fanza guadagno di moneta, benchè la cosa sia di gran travaglio, e di gran pericolo. E giammai non farà cofa vituperofa, bench' ella rechi feco guadagno, o diletto, o possanza. Per nenna cosa potrà essere rimosso da onestade, e per neuna potrà esser menato al contradio. Dunque egli seguirà onestade; e fuggirà onta, e vituperio. E in tutte l' opere della fua vita ragguarderà a queste due cofe. E' non fchiferà altro male, che la vergogna, se sola la vertù si mantiene sempre in lui sanza corruzione di malizia, e sempre è d' un tenore. La vertù è un bene, al quale neuno avvenimento può torre l' effere buono. Ella è fuori del pericolo del mutamento. La follia s' accusta alla sapienza, ma la sapienza non fi muta giammai in follia. I't' ho detto, fe te ne ricorda, che molti fanza configlio ragionevole hanno fubitamente spregiato, e tenuto per nulla le cose, che sono dalla gente cotanto pregiate, e defiderate, e quelle, che son temute. Noi sappiamo, ch' alcuno mife la fua mano nel fuoco, e alcuno, che rife essendo tormentato, e chi non pianse alla morte de' suoi figlinoli, e chi fanza paura andò correndo alla morte. Amore. eruccio, e cupidigia si son già messi in molti pericoli. Quello, che può fare una piccola offinazione d'animo, moffa, e accesa da alcuno pugnimento, quanto più fortemente il farà la vertù, la quale non piglia forza subita, ma sempre è possente ignalmente, e la quale ha forza perpetuale. E perciò fi feguira, che le cose, che da' non savi sono spregiate alcuna volta, e da' favi fempre, non son buone, ne ree. Dunque una cola solamente è buona, e questa è la vertù, la quale se ne va coraggiosamente intra l' una fortuna, e l' altra, spregiandole amendue. Se tu ricevi questa opinione, ch' alcuna cofa fia buona. se non l'onesta, tutte vertudi saranno in pericoto, concioffiacofache neuna vertù fi potrà avere, s' ella porrà mente ad alcuna cofa fuor di se. La qual cosa, se così è, ella con-

l' no-

contrafta alla ragione, dalla quale fono le vertudi, e alla verità , la quale non è fanza ragione. E qualunque opinione contrafta alla ragione, si è falsa. L'ti conviene consentire sopra tutte le cole, che 'l buon uomo fopra tutte l'altre cofe ama Iddio teneramente. Dunque e' fofferrà coraggiolamente, e fanza cruccio tutto ciò , che gli avverrà , perocchè faprà , che quello gli farà avvenuto per la volontà d' Iddio , dalla quale tutte le cose avvengono. Per la qual cosa , se cost è . egli terrà quella cosa solamente buona, ch' è onesta, perocchè 'n ciò fi contiene obbedire a Dio, e non cruciarfi per fubiti avvenimenti, e non lamentarfi di fua fortuna, e ricevere in pace il destinato, e far quello, ch' è comandato. S' alcun' altra cofa. ch' onestade, è buona, e' ne seguita cupidigia di vita, e delle cose appartenenti alla vita, la qual cosa è importabile, e infinita, e disordinata. Dunque onestade solamente è buona, la quale ha misura. I' t' ho detto, che più beata ha la vita degli uomini, che quella degl' Iddii, se queste cofe fon buone, le quali gl' Iddii non ufano punto, ficcome fono moneta, e onore. Aggiugni ora questo, che s' egli è, che l' anime vivano, poi ch'elle fono partite da' corpi, ch' elle avranno poi migliore stato, che quand'elle sono ne' corpi. E fe queste cose son buone, che noi usiamo per lo corpo, elle faranno in peggiore stato, quand' elle ne faranno uscite, la qual cofa è contra fede , e contra tutta verità. Ancora aven lo detto, che se le cose son buone, le quali avvengono agli nomini . com' alle bestie . che le bestie meritano beata vita . la qual cola non si può fare in neun modo. Tutte cole sono da fofferire per onestade , la qual cosa non sarebbe da fare , s' altra cola, ch' onestade fosse buona. Io t' ho raccontato in hrieve queste cole, con tutto ch' io ne parlassi più pienamente nell'altra piftola. Ma questa opinione giammai non parrà vera, se tu non addirizzi l'animo tuo, dicendo fra to medefimo : fe caso avviene , che mi convenga morire per la mia patria, e ricomperare la falute di tutti per la mia morte, non tenderò io il collo, non folamente pacientemente, ma volontieri? Se tu de' far questo, neun altra cosa è buona, perocchè tu abbandoni tutte l' altre per aver questa. Pon mente, come gran forza è quella dell' oneffade. Tu morrai per lo tuo comune, e ancora il farai incontanente, che tu faprai, ch' e' fia da fare. L' nomo hae alcuna volta in brieve rempo grande allegrezza d' una molto bella cosa. E benchè 1' utile dell' opera non faccia alcuna cofa al morto, tuttavia in ragguardo dell' opera, ch' ha venire; dà gran diletto. E N a

l' uomo vigorofo, e giusto, quando si reca innanzi l' utilità della sua morte, egli è nel suo sommo diletto, rallegrandosi del su' propio pericolo. Colui ancora, al quale questa allegrezza è colta , la quale l' nomo fento nel fare dell' opera , già per ciò non lascerà di mettersi alla morte, tenendosi per contento folamente d'operare dirittamente, e pietofamente. Ancora farà più, che se gli sarà detto: questo, che tu fai, sarà tosto dimenticato, le genti del paese te ne gradiranno poco: egli risponderà, e dirà: tutte queste cose son fuori della mia opera. lo fo, che quelto è onesta cosa, e però la ragguardo. e feguito, e fo, quello, che ella vuole. Dunque quella cofa fola è buona, la quale non folamente la fente il perfetto animo, ma ancora quel, ch' è di buona natura, ed è disposto a ben fare . L' altre cofe son leggieri, e mutabili, e però si posfeggono con follecitudine. E ancora, fe'l favore di fortuna le raguna, elle gravano, e molestano i loro segnori, e alcuna-volta gli beffano, e schemiscono. Neuno di coloro, che tu vedi vestiti di preziosi vestimenti, è però beato neente più, che colui, che per contraffare alcuna persona per sollazzare il popolo si veste d' alcuna roba d' altrui, e calzasi di nobile calzamento, e in mano tiene una verga reale, e quand'egli ha compiuto il giuoco, egli è spogliato, e scalzato, e ritorna nel propio abito. Alcuno di coloro, che per ricchezza, e per onori fon mesti in maggior luogo, non è però più grande, ma parte così, perchè tu lo stimi, e misuri con tutta la sedia, che l'iostiene. Il nano non è maggiore, per essere posto in su 'n un alta montagna, e 'l giogante avrà la fua grandezza, benchè fia messo in un pozzo. L'errore, che ci tiene si è questo, e 'n questo modo siamo ingannati, che noi non stimiamo neun uomo in quello, ch' egli è, anzigli aggiugnamo le cofe, ond' egli è parato. Ma se tu vuogli veramente stimare l' uomo, e sapere quel, ch' egli è, guardalo tutto ignudo. Leva il suo retagio, sue ricchezze, e suoi onori, e l'altre cose fallaci della fortuna. Spoglifi del corpo medefimo, e ragguarda l'animo chente egli è, e com' egli è grande, e s' egli è grande del fuo , o dell'altrui , e se ragguarda con allegro viso le spade lucenti, e se sa, ch' a lui non fa neente, se l' anima gli esce per la bocca, o per la tagliata gola. Chiamalo beato se non si imagra udendo, che gli convenga fostenere tormenti, e altre cole, ch' avvengono per fortuna, e soperchio di più possente di lui, e se non teme le catene, nè essere sbandito, ned' altre cose yane, che gli animi della gente spaventano, dicendo: neuna novella maniera di travaglio mi può avvenire, concioffiaco-\*0tt 't 2 %

facefach' io ho tutto preveduto, e diliberato innanzi nel mi cuore. Tu mi fia affaprer oggi quefte cofe, e io le feppi hon tempo è, e fonmi apparecchiato a fofferire le cofe umane. Il male preveduto è meno d'annofo; ma a' folli, e a coloro, che fi fidano in fortuna, pare, che tutti gli avvesimenti fieno novelli. E alla gente nos favia, la novità e una gran pare del male. E acciocchè ut uspri, che quefto è il vero, quand' e' fono accoftunata iale cofe, che credeano, che foffero a'pre, e' le fofferano più vigorofimente, che non pensivano. E però il favio s' ausa a' mali, che fono avvenire, e' fai e cofe legieri, lungamente pensiondoe, le quali gli altri fanno leggieri ungamente pensiondo, le quali gli altri fanno leggieri ungamente fofferendole. Noi udiamo alcuna volta direa folici i: 'non lapea, che quefto mi doveffe avvenire. Il favio fa tutte le cofe, che fono avvenire. Tutto ciò, che gli è fatto, diec: i o' Ispea.

#### Subito bodie Alexandria dec.

### PISTOLA LXXVII.

Ubitamente ciapparvero oggi navi d' Alessandria, le quali fi chiamano tabellari , e fogliono effere mandate innanzi per fare assapere la venuta del gran navilio, che viene appresso. Quelli di campagna le ragguardano volentieri. Tutta la gente di Pozzuolo montarono in su' pilastri, e 'n fu' veroni per vederle. E alla maniera della vela fi conoscono quelle d' Alessandria, con tutto che 'l navilio sia grande. In quella pressa, che ciascuno si fludiava di scendere alla riva del mare, io fenti' gran diletto della mia pigrizia, perch' i' non dovea ricevere lettere da' miei amici. E' non follicitava di sapere lo stato delle bisogne, ch' i' abbia di là, perocch' egli è lungo tempo, ch' i' non guadagnai, ne perdei. Questo deves io fentire ; bench' io non fossi vecchio; ma al presente io 'I debbo molto più sentire, perocchè già non avrei sì poco fornimento, che non foffe di foperchio alla via , ch' io ho a fare, e massimamente avendo noi impreso sì fatto viaggio, che non è di necessità compierlo. Il viaggio non è com-N z piuto,

piuto, fe l' uomo resta nel mezzo del cammino, ch' egli ha a fare, o in altro luogo, prima che sia giunto là dov'egli volea andare: ma la vita è compiuta, s'ella è onesta, in qualunque luogo ella finisce. Se finisce bene, ella è tutta. Ma spes. le volte avviene, che l' uom dee finire la sua vita coraggiosamente, e sanza trar grau cagione, conciossiacosachè le cagioni, che ci tengono nella vita, non fon molto grandi. Tullio Marcellino, giovane pacifico, e favio, esfendo assalito d' una infermità lunga, e nojofa, e dandogli molta pena, con tutto ch' ella fosse curabile, cominciò ad aver consiglio della fua morte, e ragund molti fuoi amici. Ciascuno, o perpoco cuore, o per piacere a Marcellino, il configliò, che non s' uccidesse. Ma un nostro amico Stoico, buon uomo, vigorofo, e coffante, lo confortò molto bene, fecondo il mio parere, parlando in questo modo: Amico mio Marcellino, non t' angosciare di volere consiglio di questo, come d' una gran cofa, perocchè vivere non è gran cofa. Tutti i servi, e tutte le bestie vivono; ma gran cosa è morire onestamente, vigorolamente, e faviamente. Penfa quanto tempo ti converrà fare una medefima cofa ciascun dì, mangiare, bere, dormire, e usare lusturia Per questo corso corre la vita nostra. Il savio uomo, o'l coraggioso, o'l misero, non solamente può vuolere morire, ma lo schifo, e'l morbido. Egli non avea bilogno di conforto, ma d'ajuto. I fervi fuoi no Tvoleano obbidire. Fali gli traffe di sospetto primieramente, mostrando, che la famiglia potea effere in pericolo, quando per certo non si fapea, che la morte del fegnore fosse volontaria, ma fe 'n altro modo fosse, così mal' assempro era non uccidere il fu' fegnore, quand' e' volesse morire, come ucciderlo conts' alla sua volontà. Poi il detto Stoico disse a Marcellino, che convenevole, e umana cofa era, che, come l' uomo avendo mangiato, divide il rilievo a coloro, ch' hanno fervito alla tavola; cosìnella fine fua l'uomo dea alcuna cofa a coloro, che di tutta la vita sono stati ministratori, e servitori Marcellino era franco, e liberale, massimamente facendolo del suo. Allora tolfe della fua moneta, e partilla tra' fervi fuoi, che tutti piagneano di pierade, confortandogli di buon volere. Egli non ebbe mistiere di spada; egli si sostenne due di di mangiare, e di bere, e nella sua camera sece tendere un padiglione, e secesi recare una bigoncia da bagnare, nella quale e' giacque gran pezzo, facendofi gittare addoffo acqua calda, e appoco infieme fi mori in questo modo con gran diletto, secondo, ch' e' dicea, il qual diletto suol dare la morbida, e agevole morte.

morte. la quale noi, a' quali l'animo fallisce, alcuna volta abbiamo provata tramortendo. Io hoe errato, essendo entrato in una favola, ma non t' annojerà, perocchè tu faprai per lei, che la morte dell' amico tuo non fu grave , nè mifera, concioffiacofache, bench' egli volesse, e pigliasse la sua morre. nondimeno egli uscì della vita dolcemente, e agevolmente, quali fdrucciolando. Ma acciocchè questa favola non sia stata detta fanza utilità, concioffiacofachè spesse volte necessità richieggia cotali essempri, sappi, che noi dobbiamo spesse volte morire, e non vogliamo. Mojamo, e non vogliamo. Neuno uomo, e sì folle, che non fappia, che gli conviene alcuna volta morire. E quando la morte s' appressa, egli shigottifce, e duolfi. I' credo, che tu terreffi folle fopra tutti gli uomini, chi fi dolesse, per non essere vivuto mille anni addietro. Così è folle chi si duole per non vivere da ora a mill' anni. Queste cose sono iguali. Tu non sarai, ma tu non fosti. L' un tempo, e l'altro è strano. Tu se' costretto in questo punto, il quale, se tu l'allunghi, quanto l'allungherai? Che desideri tu, e di che piagni, dandoti pena per neente? Non credere, che le cose fatate dagl' Iddii, si mutino per tua preghiere, perocch' elle son ferme, e immutabili, e sono menate per grande, e perpetua necessità. Tu andrai, ove tutte le cose vanno. Neuna violenza t' è fatta, perocchè tu se' nato a questa legge. Questo medesimo avvenne al tuo padre, e alla tua madre, e a tutti i tuoi parenti, che furono innanzi a te. e a quelli, che dopo te verranno, avverrà. Un ordinamento, che per neuna cosa si può cambiare, nè mutare, costrigne, e tira a se tutte le cose. Gran compagnia di popolo, che ha morire, ti seguiterà, e gran popolo t'accompagne. rà. l' credo, che tu faresti più vigoroto, se molte migliaia d' nomini moriflero teco. E veracemente molte migliaja d' uomini, e di bestie morranno in diversi modi, in qualunque punto, che tu temi di morire. Non credevi tu giammai pervenire, o giugnere là, ove tu andavi sempre? Neun viaggio è sanza fine. Credi tu, eh' io ti racconti gli csempri solamente de' grandi, e de' valenti uomini? Io ti racconterò essembro di fanciullo. Un fanciullo fu preso in Grecia, ch' andava gridando: io non fervirò mai. E troppo bene attenne la fua promesta, che la prima volta, che gli fu comandato a fare villano fervigio, ciò fu a portare un vafello lordo, e villano, egli. percosse il capo al muro per sì grande iniquità, e forza, che le cervella gli uscirono di capo. Franchezza, e libertà ci è si presto, come noi veggiamo, e si si truova nomo, che serve? Non

Non ameresti tu più, che un tuo figlinolo perisse in questo modo, che vederlo invecchiare in pigrizia, e in mala ventura? Dunque perchè ti turbi , se mortre vigorosamente è cosa eziandio fanciullesca? Se tu non vorrai leguitare, tu farai menato. Fa' tua, la ragione, ch' è d' altrui. Non prendera' tu animo di fanciullo in dire: io non serviro? Isventurato, tu servi agli uomini, tu fervi alle cofe, tu fervi alla vita: conciofsiacosaehè, se virrà di morire ti fallisce, e vien meno, la vita è un servaggio. E che attendi tu oggimai? I diletti, che t' impacciavano, e teneanti, fono venuti meno. Tu non hai oggi alcuno novello, anzi gli hai tutti in odio, tanto ne fe' fazio, e annojato. Tu fa' bene chente è il fapore del buon vino. Neente fa al fatto, perchè cento, o mille barili di vino passino per la tua vescica, perocchè questa è un sacco. Tu fai aucora, che sapore hanno i buon pesci. La tua lusturia non ha lasciato neente a provare, e assaggiare, ch' assaggiar si possa per lo tempo, che ha venire. E queste sono cose, onde tu ti parti malvolentieri. Di qual alta cofa ti duole di perdere? pelati del tuo paele, e de' tuoi amici? Certo tu non gli pregi tanto, che tu ne 'ndugiassi un poco il mangiare per loro amore. Il Sole eziandio spegneresti, se tu potesti, perciocchè tu non fa' cose degne d' ellere vedute al lume "Confessa, che nè per amore del Senato, nè della Corte, nè per defiderio della natura delle cofe, tu non diventi, nè fe' più coderdo a morire. Tu abbandoni malvolentieri la ghiottornia, che tu hai con tutto il cuore abbracciata. Tu temi la morte, ma come la fpregi tu nel mezzo di tutti i tuoi diletti, e ghiottomie? tu vuogli vivere, perchè tu 'l fa' fare, e temi la morte. Ma questa tua vita non è una morte? Cefare passando una volta per la via Latina, rispose a un pregione, ch' avea la barba lunga infino 'n ful petto, che 'l pregava, ch' egli 'l facesse morire, e disfe: di che mi prieghi? vivi tu? Così de' l' uomo rispondere a coloro, a'quali la morte è buona, e utile. Tu hai temenza di morire, ficcome tu viveffi. Se tu mi di': i' voglio vivere, che fo molte cole onestamente, io abbandono malvolentiers gli uffiel della vita, i quali i' ufo faviamente, oneftamente, e lealmente. Come è questo ? non fa' tu, ch' uno degli uffici della vita, fi è morire? Tu non abbandoni al cuno ufficio, perocche non è certo numero d' uffici, che tu debbi compiere. N una vita è, che non sia brieve, perocchè se tu guarderai alla natura delle cofe, la vita di Nestore ancora è corta, e di Midonna Satia, che comandò, che si seriveste sopra 'l suo sepolcro, ch' ell' era vivuta novantanove anni. E per questo modo

modo vedi, ch' alcuno fi glorifica della lunga vecchiezza. La vita è come fasola, per la quale non è da por nenne com'ella fia lunga, sur com'ella fia ben derta, e ben rapprefentata. Neentee fa al fatto, in che lungo f' unomo muoja. E prerò muoja l' uomo in qualunque parte e' vuole, ma che la chiusa sia buona;

## Vexari te distillationibus crebris &c.

## PISTOLA LXXVIII.

Olto mi grava, che tu se' annoiato spesso di gotte. e di febbri, che seguono le gotte, quand' elle sono lunghe, e accostumare. E di tanto mi grava più, ch' io ho già provato questa maniera d'infermità, la quale io spregiai, non curardomene al cominciamento, perocch' i' era ancora giovane, e forte, e trafcotato di me medefimo. Poi mi stancai, e venni a tanto, che da me medefimo i' venia meno, e per questo modo io dimagrai smifuratamente. Vennemi già volontà di finire la mia vita, ma la vecchiezza del mi' padre, che molto m' amava, mi ritenne; perocch' i' pensai, ch' i' avrei avuto maggior cuore a morire, che non avrebbe egli avuto a vedermi morire. Io mi coffrinfa a vivere, concioffiacolachè alcuna volta vivere è vertuofa cofa. I' ti dirò qua' cose mi confortarono allora, dicendoti prima, che quelle cofe medefime, con ch' io mi confortava, ebbero forza di medicina in me , perocch' e' conforti onesti fono in luogo di remedi, e quello, ch' addirizza l' animo, è utile ancora al corpo. Gli fludi mie m' hanno salvato, e guerito. Io fono obbligato alla filosofia, di questo, ch' i' fono guezito, ficch' io le fono obbligato della vita. Ma nondimeno molto mi valfero al guerire i miei amici, il conforto de' quali, e 'l vegghiare, e 'l parlar con meco, molto m' alleggiarono. Amico mio Lucillo, neuna cosa è, che tanto conforto, e ajnto dea allo 'nfermo, quanto il buono affetto degli amici. Neuna cofa è, che tanto gli tolga la paura, e l'aspettare della morte, quanto quella. E' non mi pares morire lasciandosti in viin vita. Io mi credea vivere, non con loro, ma per loro, E' non mi parea spandere lo spirito, ma menomare. Queste cofe mi diedero volontà d' atarmi, e di sofferire le mie pene. Molto mifera cofa è, non avere animo di vivere, avendo lasciato la volontà di morire. Dunque ritorna a questi remedi. Il medico t' infegnerà quando, e quanto tu dei andare, ed esercitarti, acciocchè tu non sij in troppo ozioso riposo, alla qual cofa feguita pigra fantà. E che tu legghi con boce, efercitando l'alito, uscendo, e ritornando. E che navichi smovendo leggermente le tue membra. E chente vivande tu dei usare, e quando de' bere vino per confortarti, e quando il dei lasciare, che non ti commuova, e peggiori la tossa. I' ti fo un comandamento, il quale non folamente è remedio di questa malattia, ma di tutta la vita; e questo si è, ispregiare la morte. perocchè neuna cosa ci può turbare, se no siamo deliberi di quella paura. Tre cose son gravi in tutte le malattie, paura di morte, doglia della persona, e privamento de' diletti. Della morte ho io detto affai; ma quetta fola cofa te ne dirò aucora. Questa paura non è della morte, ma è della natura. La malattia ha rallungata la morte a molti, e fono scampati parendo loro perire. Tu non morrai, perchè tu fij infermo, ma perchè tu vivi. La morte t'aspetta, eziandio quando tu se' guerito. Quando tu sarai sano, e atante, tu non sarai però scampato della morte, ma della 'nfermità. Or diciamo del propio difagio. Grandi dolori fono nella 'nfermità, ma i trapassamenti gli fanno estere portabili, conciossiacosachè'l sommo dolore continuando trova fine. Neun uomo può finifuratamente sentire dolore, e lungamente. La natura, che teneramente ci ama, ci ha così disposti, che 'l dolore, o è sofferevole, o è brieve. Gli smisurati duoli sono nelle più magre parti del corpo. I nerbi, e le giunture, e l'altre parti fottili dolgono alpramente, ma tosto intermentiscono, e vengono. perdendo il sentimento. E'l dolore medesimo non lascia loro fentire alcuna doglia, o perchè lo spirito non può avere il su' corfo naturale, ed essendo peggiorato perde la sua forza, per la quale e' ci mantiene, e dà vigore, o perchè l' omore corrotto, quand' e' non ha dove correre, coffrigne se medesimo, e toglie il sentimento a' membri, ch' egli ha troppo ripieni. E perciò la podagra, e la ciragra, o ogn' altre doglie di ner-bi, e di giunture, s' acquetano, quand' ell'hanno indeboliti, e tolto il fentimento a' membri, ch' elle tormentavano. Tutte queste infertadi son gravi al cominciamento, ma la loro gran forza si spegne per ispazio di tempo. E'l fine del dolore si è we fel effere

Talle Cop

esfere intermentiti i membri. La doglia de' denti, degli occhi , e degli orecchi è maggiore , perch' ella naice in luogo fretto, e la doglia del capo fimigliantemente. E s' clla è fmifurata, ella fi converte in alienazione, o in fonno profondo non naturale. Dunque il conforto del dolore smisurato si è . che conviene, che tofto ti laici, e che tu no 'l fenta, fentendolo troppo aspramente. La cosa, che più tormenta i folli nelle 'nfermitadi del corpo si è, che non sono accostumati di tenersi contenti dell'animo, ed essendosi troppo datial corpo. E perciò il favio scevera l'animo dal corpo, e conversa il più del tempo colla migliore, e divina parte di se medesimo, e coll' altra debole, e lamentosa, tanto quanto necessità il costrigne. Ma tu di', ch'egli è grave cosa abbandonare i diletti , co' quali l' uomo è usato , e astenersi di mangiare , e di bere. Queste cose son gravi nella astinenza, ma poi il desiderio raffredda, e le cose, che noi desideriamo, rincrescono per loro medefime, faziando lo stomaco. E per questo modo l' nomo odia la vivanda, della quale egli era defiderofo. E' defiderj medesimi muojono. E certo e' non è gran cosa a fallire altrui quel, ch'è lasciato di desiderare. Aucora neun duolo è sì grande, ch' alcuna volta non cessi, o menomi. Puossi ancora l' uomo guardare del dolore, che ha venire, andandogli incontro co' remedi, conciossiacosachè l' uomo se ne può avvedere per alcun fegno, che va dinanzi, e massimamente di quel duolo, che torna per ufanza. Il duolo fi può fofferire, spregiando quel dì, ch' egli timinaccia finalmente. Non ti volere fare i tuo' mali più gravi a te medefimo, e caricarti di lamenti. Il duolo è leggiere, se l'opinione non v'aggiugne alcuna cola, contro alla quale, se tu ti comincersi a confortare, dicendo: questo è neente a fostenere, egli si partirà tofto Tu'l farai leggere, eziandio non reputandolo. Tutte le cose pendono dall'opinione, perchè solamente a lei ragguarda il defiderio degli onori, e la luffuria, e l' avarizia. Noi fentiamo i dolori secondo l' opinione. Ciascuno è in miseria, in quant' egli fi crede effere . E' mi pare, che l' uomo dee rimuovere i lamenti de' dolori passati, e queste parole : neun uomo ebbe mai tanto male appena, quant'io, e neun nomo credette, ch' i' mi levassi di letto. Quante volte son io pianto da' miei amici? I medici m' hanno isfidato molte volte : coloro, che son messi ne' tormenti , non sofferano tanta pena , quant' io foffenni. I' ti dico, che benchè quefte cofe fien vere, elle fon paffate, neuna utilità fa il ricordare i dolori paffati, e effere in mileria, perchè l' uomo v' è stato. Per qual cagio-

# PISTOLA LXXVIII.

cagione aggiugne ciascuno alcuna a' suo' mali, mentende a le medefino . Ancora dico , ch'all nomo diletta di reconnte i' (uo' mali, che per addietto egli ha sostenuti. Con num le si è , di rallegrarsi della fine del su male. Dunque duo cose sono da lasciare in tutto, ciò sono paura del male, che ha venire, e la memoria del male passato, perocche l' uno non ci può fare neente, e l'altro neente ci fa ancora. Ancora quando l' uomo è nel punto della gravezza, dica forfe, ch' ancora verrà tempo, che mi diletterà di ricordatmi di queste cole. Combatta l'uomo con lei con tutto l'animo, perocchè fi raffredderà, e farà vinto; ma s' egli fi sforzerà contr' al fuo dolore, egli vincerà. Molti (ono, che traggono a loro la ruina, alla quale e' debhono contrastare. La cosa, chetiruina addosto, se tu cominci a ritirarti, ella ti seguiteri, caricandoti più gravemente. Ma se tu ti metterai contra lei fosferendo, ella tornerà addietro. I compagni per desiderio di gloria sofferono d'ester fediti per lo vilo, e per unrele parti det corpo, e ogn' altra pena. E non solamente sofferon quefle cofe combattendo, ma l'efercizio è lor tormento. Noifimigliantemente dobbiam vincere quefte cofe, il guiderdone delle quali non fara corona di vanagloria , ma verto, e fermezza d' animo, e pace certa per innanzi acquifta, ellendo la fortuna una volta fconfitta in battaglia. Se tu di' ai fento do lore gravissimo; e' conviene, che tu 'l senti, se tu 'l sofferi in modo di femmina. Siccome il nemico è più pericolofo a coloro, che fuggono, così tutti i mali della fortuna gravan più colui, che fi trae addietro, volgendo le reni. Il duolo è grave, e noi siam forti per sofferire cose leggieri. Qual vo tu piuttofto, o che la infertà tua fia lunga, o brieve? S' ella è langa, ella hae alcuno trapassamento, e spazio di recrearsi, o di confortarii; ella dà molto tempo. Di necellità conviene, or consustant; ena da motto cempo. La necessita constatta ch' alcuna volta monti, e alcuna fi parta. La brieve malatti ch' alcuna volta monti, e alcuna fi parta. La brieve malatti a farà delle due cose l'una, o ella sarà spenta, o ella spegnerà. Che differenza ci è dal venir meno ella , o io? L'uno, e l' altro è fine di dolore. Ancora farà utile a metter l'animo in altri pensieri, allungandolo dal duolo. Pensa, che cosa tu ha' datto Onestamente, e coraggiosamente, ricordandori del tuo medefimo bene. Ancora addirizza la tua memoria alle cofe, che tu massimamente ha lodare. Ricorditi allora di ciascuno orre, e coraggiolo a fofferire dolori. Ricorditi di colui, che facendofi tagliare le vene delle cofcie, non lafciò però di leg-Rere un libro, ch' egli avea in mano. Ancora ricorditi di co-lui, che non refiò di ridere ne' tormenti, malgrado de' tor-

mentatori, che di ciò fi crucciavano, facendogli però il peggio, ch' e' poteano. Non farà vinto il dolore per ragione, che fu vinto per rifo? Dimmi , de' quali dolori ti pare , che fieno i maggiori, gotte, forza di continua toffa, che faccia schiantare, e sputare parte delle budella all'uomo, e febbre, che gli arda tutte le 'nteriora, e' membri contratti, e storti? Più grave cofa è esfere arrostito, tagliatone' tormenti, ifcorticato, e fedita fopra fedita prima, che sia guerira. E nondimeno alcun uomo fi trovò, che 'nfra tutti questi tormenti non fospirò. Questo è poco a dire, egli non diffe mercè. Aucor fece più, egli non rispuose. Ancor fece più, egli fe ne rise; e questo fece con buon cuore. Non vo' tu dopo queste cose far beffe del duolo? Se tu mi di': la 'nfertà non mi lascia fare alcuna cofa, e hammi allungato da tutti offici. I' ti rispondo: la malattia tiene il corpo, ma non l'animo. Ella impaccia i piedi del corriero, e le mani del farto, e del fabbro. Se tu se' accostumato d' usare l' animo tuo , tu potrai dare consiglio , infegnare, udire, rispondere, domandare, ericordare. Forfe, che tu non credi fare alcuna cofa di bene, fe tu fofferi la rua infermità in pacienzia. Se tu farai temperato nella 'nfertà, tu mostrerai, che la malartia si può vincere, o almeno sostenere. La vertù si può usare ancora nel letto. Non solamente in fatti d' arme si mostra l' nomo forte, e coraggioso, e non vinto da paura; ma il buon uomo fi conosce, e manifesta nelle propie robe. Combatti bene colla malattia, perocchè tu hai affai a fare Se ru non se' coffretto da lei, nè commosso a domandare alcuna cofa, tu darai alla gente un nobile effempro. Motta loda , e pregio acquifterefti , fe tu essendo infermo , fosti meduto combattere, e vincere. Tu medesimo ti guata, e tu medesimo ti loda. Oltre a questo due generazioni di diletti corporali fono, e questi fono sturbati dalla 'nfermità; ma ella non gli toglie in tutto, anzi gli accende più, fe tu vorrai vedere la verità, concioliscofachè dilettevole cosa è all'uomo, ch' ha lete, il bere, e la vivanda è più aggradita dall' affamato. Turto ciò, che si piglia dopo l' astinenzia, si riceve più desiderofamente; ma i diletti dell' animo, che sono maggiori, e più certi, non fon tolti allo 'nfermo da neuno medico. Colui, da cui e' sono seguiti, e bene intesi, dispregia, e avvilisce tutti i diletti de' sentimenti. E lo 'nfermo misero non osa però bere il vino temperato colla neve, e col ghiaccio, nèmangiare i buon pesci del mace, nè udire il mormorio de' cuochi intornofi, portando feco i focolari del ferro là, dove i fegnori vanno a mangiare, acciocche la vivanda de' ghiorroni non 4. 1. 1

### 206 PISTOLA LXXVIII.

fi rafreddi, e al palato già callofo, non fi dea alcuna cofa, fe non ben calda. Egli è canto grande la loro schifittà, e segnoria . che fi fanno portar dietro la cucina in ogni luogo, ch'e vanno a mangiare. Però tengono egli mifero lo 'nfermo, perchè non mangia più, che quel, che può cuocere, e perch' e" non fi vede innanzi le pezze delle falvaggine. Che male t' è questo? Tu mangerai come infermo, anzi come sano alcuna volta. Ma le noi tolamente lasciamo il temere della morte. noi fofferremo in pace il bere l'acqua calda, e I pigliare la medicina, e qualu qu' altra cofa par grave a' delicati, e luffuriofi, i quali too p à infermi dell'animo, che del corpo. Edi vero noi non la temeremo, fe noi conosceremo il fine de beni, e de' mali. Dunque la vita non ci annojerà, nè la morte ci farà paura, conofcendo quel fine, perocche la vita pon può effere fazia, nè rincrescere a se medesima, conoscend' ella tante cose varie, grandi, e divine. La vica cade in odio di se medesima per pigrizia, e per ozio. A colni, che cerca la natura delle cofe, giammai non gli annoierà la verirà, ma le cose false gli annojeranno. E se la morse gli viene, bench' ella gli venga troppo tofto, dividendogli l'età, sì s' è egli rallegrato lungamente del frutto della vita, e ha conosciuto gran parte della natura, e ben ia, ch' onestade non cresce per ifpazio di tempo. E' conviene, che turta la vita paja brieve a coloro, che la pregiano, e stimano secondo i dilerzi vani . e però sono sanza fine. Confortati recreandori per questi penfieri . e alcuna volta intendi alle mie Piftole. Ancora verra tempo, nel quale noi faremo infieme, e già tanto non fia piccolo, che la scienza del ben usarlo lo ti farà lungo; perocchè come diste Possidonio: un di è maggiore a' savi uomini , che a' folli una grande età. In questo mezzo tienti a questi ammaeftramenti, e ricordagli fpello, ciò fono, che tu non ti fottomerta all'avversità, e non ti fidi nella benignità di fortuna, e ave. re dinanzi agli occhi tutto 'l fuo podere, e forza, ficcom' ella ti dovesse fare ciò, ch' ella può. Ciò, che l' uomo uspetta lungamente, tocca più leggermente.



# Expedo epistolas tuas &c.

### PISTOLA LXXIX.

O aspetto le pistole que, per le quali i' sappia tutto il circuito, e'l compreso di Cicilia, e che cosa nuova quell' Isola t' ha mostrato, e tutta la certezza di Carridis, perch' i' fo , che Scilla è una roccia non troppo dubbiofa a' marinai. l' desidere di sapere, se Carridis è si satto, come raccontano le savole. Se tu y' ha posto mente, che si conviene . che l' abbi fatto , certificami , s' un vento folo il commuove, e fa tempestare, o se ciascuno piccol vento il turba. e muta. E s'egli è vero, che ciò, che quel turbato mare inghiottifce, sia portato dalunga in luogo nascoso, e poi apparifce nella riva di Tauromintano. Se tu mi scrivi quefte cole, i' ti faprò dire , e comandare , che per mio amore tu monti nella montagna di Mongibello , la quale fecondo il parere d' alcuni, abballa, e confumati appoco infieme, concioffiacofach' alcuna volta ella fi vedea più dalla lunga da' navicanti. Questo può esfere, non perchè la montagna fia abbastata, ma perchè I fuoco è sparito, avendo più larga uscita, e per questa medesima cagione sa men summo il di. Ben' è vero, che può esfere, che la montagna, ch' arde continuo, diminuisca, e'l fuoco non flea fempre in uno flato, perocche non è da fe medefimo , anz' è conceputo , e nafce d' alcuna profonda caverna di fotto, ond' egli esce acceso, spandendosi altrove-Nella montagna egli non riceve alcuno nutrimento, anzi fi parte, e va nella contrada di Licia a un luogo, che que del paese chiamano Efestion, ove la terra è festa in molte luogora, e indi elce fuoco, che non fa danno ad alcuna cofa vivente, ch' ivi nasca. E la terra v'è fruttuosa, ed erbosa, perocchè'l fuoco folamente vi getta fiamma rilucente . fanza fare alcun danno. Ma lasciamo al presente stare queste cose, e allora necercheremo , quando tu m' avrai scritto , quanto la neve fia dilungi alla bocca della montagna, la quale non si strugge eziandio la ftate, tanto è ficura del fuoco, che l'è così preffo. E tu non mi dei gittare in grado, perch' io ti carichi di questo perocche tu il dovresti avere apparato per te medefimo, per tollevare la tua infermità, acciocche nondimendimenticassi di mettere nel detto tuo l'essere di Mongibello . che tanto è nomato, del quale i poeti hanno cotanto parlato, e del quale, benche Vergilio n' avesse parlato prima, Ovidio non lasciò però di parlarne poi. E ancora per lor due non fi spaventò Severius Cornelio di parlarne, e ciascuno ne parlò nobilmente. E coloro, che ne parlarono dal principio, non tolfero la via agli altri di parlarne, ma diederne matera loro. e apersonla. Grande differenza è dal pigliare matera perfetta. e compiuta per altrui, a matera apparecchiata, perocch' ella cresce continno. E le cose trovate non contrastano punto le cose, che l' uomo intende a trovare. E ancora l'ultimo n'hac vantaggio, perchè truova i vocaboli prefti, ch' hanno fimitglianza di cosa nuova, essendo ordinati in altro modo. E egli non gli piglia come cofa altrui, perocchè sono comuni. E' savi dicono, che la cosa comune non si può appropiare a neuno per usanza. O io non ti conosco, o Mongibello ti dà volontà di scrivere. Tu defideri già di scrivere alcuna gran cofa; e iguale agli antichi, concioffiacofachè tu fe' sì temperato; che tu non n' oferesti vantarti di più. E la tua modestia, e la reverenza, ch' hai agli antichi, è sì grande, che tu rifreneresti la forza del tuo ingegno, potendogli avanzare nel dire, effendone messo alla pruova. La sapienza intra l' altre cose hae questa bontà, che l' uno non può effer vinto dall' altro, se non nel montare; ma poiche l' uomo è giunto al fommo bene ; tutto è iguale, e non vi si può più crescere, e ivi si riposa l' uomo. Il Sole, e la Luna, e 'l Mare non crescono giammai. Il Mondo è sempre d' una grandezza, e d'uno abito. Le cofe, ch' hanno la lor giusta grandezza, non si posson più innalzare. Tutti coloro, che faranno favi, faranno iguali. Ciafcuno di loro avrà alcuna propietà. L'uno farà di migliore aere: l' altro farà più liberale, l' altro più presto a parlare, e l' altro farà migliore parlatore; ma la cofa, di che noi trattiamo, che fa beato l' uomo, e iguale in tutti. I' non fo, fe Mongibello si potrà abbassare, e stendere in se medesimo, o se la forza del fuoco potrà confumare quell' altra montagna, che cotanto si vede dalla lunga. Ma io so bene, che la vertu non fi potrà abbaffare per fiamma, nè per ruvina. Quefta fola mujestà non si può mettere al disotto, nè sospignere innanzi, nè cacciarla addierro. Così è la fua grandezza fiabilita, come quella delle cose celestiali. Per acquistare questa, noi ci dobbiamo sforzare. Noi abbiam fatto buona parte dell' opera . anzi poco, se noi vogliamo consessare il vero, perocch'essere migliore de' molto rei non è bontà. Come isi glorierà degli occhi.

occhi colui, che non può conoscere il dì, se non a' raggi del Sole. Benche fi teneffe per contento d' effere compato dalle tenebre; egli non fi rallegrerebbe di perfetta chiarezza per quel ranto. L' animo nostro avrà , onde si possa rallegrare , quand' e' farà libero di queste tenebre, ov'egli è invilupnato. veggendo la gran chiarezza perfettamente, e farà ricevuto, dato al fu' cielo, e avrà il luogo, ch' egli occupò per la forte del nafcere. I fuoi cominciamenti il tirano in n' alti, ma e' vi potrà estere prima, che sia libero di questa guardia, avendo cacciati i vizi da fe, e farà fatto netto, e puro, e dato a pensare delle cose divine. Questo ci dilerri di sare, e a que-sto ci dobbiamo ssorzare con tutra la sorza nostra, benche poche genti il sappian fare. La gloria è ombra di vertù, e mal fu' grado la feguita. E come l' ombra alcuna volta va dinanzi, e alcuna di dietro; così la gloria alcuna volta ci va dinanzi, e alcuna volta ci viene pur di dietro. E quant' ella è più tarda, tanto è maggiore, poichè la 'nvidia è cessara. Democritus fu tenuto pazzo lungo tempo. Socrates appena ebbe nominanza. Roma spregiò Catone infin' a tanto, che non su conosciuto, e giammai no 'l conobbe, se non quand' ella l' ebbe perduto. Il toperchio, e la 'ngiuria, che Rutilio ricevette, fece manifestare la sua innocenzia, e la sua vertà, pesocch'elle si dichiararono, quand' e' fu sbandito a torto. Tu puoi dire, che rendesse grazie alla fortuna, abbracciando il fuo sbandimento. Io ti parlo di coloro, i quali la fortuna fece conofcere, ed essere nominati oltraggiandogli. Le vertudi, e le scienze di molti, furon conosciute dopo la morte. La fama ha tratto molti dalle tenebre, poi che son morti, i quali non ebbero mai fama vivendo, fecondo, che fu Eppicuro, ch' è pregiato, non folamente da' favi, ma dalla genre groffa. Giammai non fu conosciuto in Atene, dov' e' vivette occulto, credendo la gente, ch'e' fosse uomo da neente. Ma poi gran tempo dopo la morte di Metrodorus suo amico, in una piftola dov' e' fece menzione dell' amiftà di lor due, diffe da fezzo, che tra tanti beni neente era nociuto loro, per non effere stati conosciuti per Grecia, e perchè mai non n' era parlato di loro. E nondimeno fu egli trovato dopo la fua morte, e molto fu risplendente l' oppinione sua. È questo medesimo confessa Metrodoro in una sua pistola, che niun di loro due era stato conosciuto nella lor vita; ma dopo la morte gran fama farebbe di loro, e di coloro ancora, che feguiteranno la lor via. Neuna vertà fta occulta, o per effere ftato nascoso, non le fa giammai danno. Tempo verrà, che la vertà, che

### PISTOLA LXXIX.

che per la malizia del fecolo è flata occulte, farà pubblicata. Colui è noto a poca gente, il quale penfa folamente al popo. lo della fua età , concioffiscofachè molte migliaja d' anni , e di popoli verranno dopo noi. A costoro ragguarda, e pensane , benche tutti quelli dell' età tua fi taceranno per invidia . Dopo noi verrà chi giudicherà di noi fanz' odio. S'alcuno ha tama, e pregio di vertù, quel medesimo non perisce. Neente ci farà il parlare di coloro, che verranno dopo noi. Ma nondimeno ella ci onorerà , e coltiverà , con tutto , che noi nol fentiremo. La vertù rende grazie, e mercè a tutti gli nomini , e a' morti , e a' vivi , avendola l' nomo feguita in buona fede folamente, fanza pararfi, e dipignerfi, effendo fempre fato d' una maniera, quand' egli avea saputo la cosa innanzi. e quand' egli era subitamente manomesto. Le falle apparenze non fanno alcuna utilità. A poche cole si pone la faccia, ch' è di fuori imbiaccara. La verità è una medefima persutto. Le cofe ingannevoli non hanno alcuna fermezza. La bugia è fottile, ficche fi vede per lo fuo mezzo, chi ben pon mente.

### Hodierno die non tantum &c.

### PISTOLA LXXX.

Uefto dì d'oggi io metro tutto in me medefimo lans' alcuno impaccio, ono folamente per mis bontà, ma per cagione d'un giuoco, che fi fa, al quale tutta genotate è etia per vederlo. Neuno è venuo a me, e neunoza s'avanza più arditsmente. Neuno m'ha picchisto t'ufcio, nè alzata la cortina. Io pofio andare tutto folo, la quale cosè più necefiaria a colui, che va per fe, e feguita al fua propia via. Danque tu puo' dise, ch'io non feguito coloro, che mittorio inmanzi, ma di vero io gli feguito. Ma io truovo mon fono lor fervo, ma io m'a necondo con loro. I' diffi di fono puo ma gran parola, disendo, ch' re a afficurationi di flare eccultamente fanza impaccio. Ie udi'un gran grido di coloro, che

che vedeano il giuoco, e che tofto ne fono annojati, la qual cola non mi turba, ma fammi peniare a quella cola medefima. l' penso con meco, che i più esercitano il corpo, e pochi to 'ngegno; e come grande regunare di gente fi fa a ragguardare i giuochi e' trastulli, che non fono altro, che 'nganni, e luffuria, e che ad apprendere vertude, e buon arre non va neuno; e come coloro , ch' hanno forti le lor membra . hanno debole il loro animo. Ma fopra tutto i' penfo, fe l' nom può per efercizio recare il corpo a tanto, che fofferi d'effere battuto colle mani, e co' piedi, non folamente da uno, ma da molti. E alcun altro essendo bagnato del propio sangue, sofferi tutto 'l di il caldo ardente del fole, e 'l polverio. E come l' uomo può più leggiermente confermare l' animo a fofferire vigorofamente i colpidella fortuna, e rizarfi, benche fia molto abbattuto, e scalpitato. conciossiscosachè 'l corpo ha bilogno di più cofe , per effere forte , ma l' animo crefce , e inforza da se medefimo. Al corpo conviene bere, e mangiare abbondevolmente, e avere olio per ugnerfi, e 'l lungamente effer-Citare. La vertù potra' tu acquiftare fanza apparecchiamento, e fanza costo. Tutte le cose, che ti possono far buono, sono con teco. Che ti bifogna, per essere buono? la volontà, e non altro. Qual cofa de' tu più volere, che diliberarti di quefra fervitudine, che tutta gente tiene, e conftrigne? la quale ancora i fervi, che fono di vilissimo affare, nati inn' ordure, e 'n vituperi, si sforzano di fuggire in ogni modo, sofferendo fame, e fete, per potere avanzare, e ragunare moneta, per ricomprarti, e diliberarfi. Ma en, che ti reputi effere nato in libertà, e in franchezza, che fai? non desideri tu di giugnervi alcuna volta? Non por mente ne' ruoi cofani, perocch' ella non si può comperare. E però i' ti dico, che 'nvano si serive il nome di franchezza, e dilibertà, concioffiacofachè coloro, che l' hanno comperata, non l' hanno, nè coloro, che l' hanno venduta. E' ti conviene chiedere questo bene a te medesimo, e a te medesimo darlo. Diliberati principalmente dalla paura della morte, perch' ella è quella, che ti mette il giogo. E poi ti dilibera della paura della povertà. Se tu vucgli fapere, come nella povertà non ha punto di male, fa' comparazione del vifo, e dell' aspetto del povero, e del ricco. Il povero ride più di cuore, e più spello, sanz' alcuna sollecitudine nel profondo. E se alcuno pensiero gli sopravviene, tofto passa oltre, siccome un nuvolo piccolo, e leggiere. L' allegrezza di coloro, che si chiamano beati, è finta, ma la loro triftizia è grave, e profonda. E pertanto è più grave, 0 2

### 212 PISTOLA LXXX.

ch' alcuna volta e' non possono mostrare il lor dolore in palése, dando loro quella angoscia, grande stretta al cuore, e nondimeno convien loro fare buon vifo, e allegro. Spesse volte mi conviene ulare quello effempro, perocchè l' uomo non può con altro essempro più espressamente significare questa giulleria dell' umana vita, il quale ci mostra in che noi falliamo. Colui, che si contiene in molta leggiadria, menando per la piazza gran follazzo, mostrando orgogliosamente d'essere il maggiore, e dice: il mi' padre mi lasciò gran segnoria, e gran ricchezze; riceve la sera cinque moggi, e cinque danari. L' altro, che si gloria della sua fortezza, e gagliardia, prende il suo pagamento dormendo in un poco di paglia. Questa cofa medefima fi può dire di tutti questi dilicati, che fi fanno portare per la piazza in queste alte bare sopra capo agli nomini. La beatitudine di tutti costoro è fittizia, e imbiaccata, e non vera. Se gli scoprirai, tu gli spregerai. Se tu vuo' comperare un cavallo, tu gli levi la coverta. E per quella medefima cagione fa' spogliare un servo, per sapere s'egli ha alcuna magagna. Dunque come stimi tu l' uomo inviluppato? I venditori de' cavalli fentendo in alcuno alcuna magagna, ella la ricuoprono, e celano con alcuno ingegno. E per questa cazione i paramenti fon fospetti a' comperatori. Se tu vedessi a un fervo fasciato la gamba, o 'l braccio, tu'l faresti sfasciare, per vederlo per tutta la persona. Se tu vuo' sapere, e stimare , chente sono questi Re coronati , e questi ricchissimi uomini, leva loro questo ornamento, e troveravvi sotto molte magagne. Quel, ch' i' dico degli altri, quel ti dico di te. Se tu ti vuogli stimare, e conoscerti, leva via il tuo avere. e la tua dignità, e ragguardati dentro, e non credere ad altrui . chente tu fe'



Quereris te incidisse in hominem ingratum &c.

## PISTOLA LXXXI.

U ti gravi per esfere caduto nelle mani d' uno ingrato. Se questo t' avviene ora da prima, rendine grazia, e mercè a fortuna, o alla tua diligenza. Ma in questo la diligenza non ti può fare altro, che farti villano, perchè se tu vuogli schifare questo pericolo, tu non farai ad altrui alcuna cortefia, nè bene. Dunque per non perderlo in altrui, egli perirà in te. Meglio è, che si perda, che non si faccia. L' uomo non dee lasciare il seminare per avere avuto mala ricolta, perocchè spesso avviene, che l'abbondanza d' un anno rende quel ch' era perduto per addietro, pes cagione della terra infruttuosa. L' uomo dee provare eziandio gli sconoscenti per trovare un conoscente. Neun uomo ha sì buona mano in fare i benefici, e le cortesie, che spesse volte non rimanga ingannato. Vadano i benefici errando, acciocch' alcuna volta si fermino. Il marinajo nondimeno non dimette a navicare, benchè vi sia stato in pericolo di morte. L'usu-rajo non dimette il prestare, perchè alcuno gli faccia forza. La vita dell' uomo tosto diventerà pigra per ozio, se l'uomo dee lasciare tutto ciò, che grava. Ma questo medesimo ti de' fare più benigno, perocché l' uom dee spesso provare la cofa , l' avvenimento della quale è incerto , acciocchè l' uom possa alcuna volta pervenire al suo intendimento. Ma di questo noi abbiamo parlato assai ne' libri de' benesici. E' mi pare più da cercare, se colui, che ci ha servito, e poi ci ha nuciuto, ci ha liberati, e affoluti del debito, e rimane iguale con noi. Ancora v' aggiugni, se ti piace: che ci ha poscia molto più nociuto, che non ci avea prima servito. Se tu mi domandi della diritta fentenzia del diffretto giudicio, ella fceverrà l' uno dall' altro, e dirà, che benchè la 'ngiuria fia troppo maggiore, tuttovia al beneficio sia dato quello, ch' avan-za della 'ngiuria. E se la 'ngiuria su maggiore, e 'l beneficio fu innanzi, l' uomo dee porre mente alla ragione del tempo. Quest' altro, ch' io dirò è sì apparente, che non bisogna ricordarloti, cioè, che tu dei considerare com' egli ti fece il beneficio volentieri, e com'egli ti difervi mal volentieri, concioffiaciossiacofachè 'l beneficio, e la 'ngiuria sono nell' animo. Io non volca fare beneficio, nè cortelia, ma io mi lasciai vincere per vergogus, o per improntitudine di colui , che 'l chiefe, o per isperanza. Ciascuna cosa si de' rendere con quel volere, e animo, chent' ell' è data. E' non si dee stimare com' ella sia grande, ma con che volontà ella sia data. Or leviam via quello ragguardo; e quel fu beneficio; e quelto, che pafsa la misura del beneficio, che suprima, si è ingiuria. Il buon uomo stima l' una ragione, e l' altra in questo modo, che sofferrà d' essere un poco ingannato, perocchè gli accresce il bene, e diminuisce la 'ngiuria. Un altro giudice di migliore aere, com' io amerei piuttofto effere, dee dimenticare la ingiuria, e ricordarfi del beneficio. Alcuno dice, che'l diritto vaole, che l' uomo renda a ciascuno il suo, al beneficio grazie, e alla 'ngiuria tanto, che soddisfaccia. Questo è vero, quando uno ci avrà fatto bene, e un altro ci avrà fatto ingiuria. Ma se costui è quel medesimo, la ragione della 'ngiuria si spegue per lo beneficio, perocchè s' egli è convenevole cola il perdonare a coloro, che ci offendono, fanza averci fatto alcun bene, l'uom dee molto maggiormente perdonare a coloro, che ci hanno ingiuriati, poichè ci hanno fatto bene. Io non metto igual pregio all'uno, e all'altro, anzi pregio troppo più il bene, che la ugiuria. Tutti i conoscenti non fanno, come sono tenuti di rendere il beneficio, perocche il non favio eziandio può rendere il beneficio essendo fresco, e ricordandofene, ma egli non fa il quanto. Il favio folo fae, quanto ciascuna cosa de' essere pregiata, conciossacosachè 'I non savio, di ch' i' parlai ora di fopra, bench' e' sia di buon volere. o rende meno, che quel ch' e' dee, o quant'egli non dee, o in luogo sconvenevole. E per questo modo getta quel, che fi dee rendere, e rapportare. Egli ha maravigliosa propietà di parole in alcune cofe. E l' ufanza del parlare antico mostra alcune cose per parole mplto espresse, e che con certi segni ci mostrano i loro uffici. E 'n questo modo noi sogliamo dire: colui ha rapportato grazie a quell' altro, perocchè rapportare, si fa di propio, e buono grado. E rapportare, si è rendere quel che tu dei . Noi non diciamo: colui ha renduto grazie a quell' altro, perocchè rendere si dice di coloro, a cui siraddomanda il debito, e di coloro, che fanno mal volentieri, e di coloro, che 'l fanno in qualunque luogo, e 'n qualunque tempo, e di coloro, che 'l fanno peraltrui. Noi non diciamo: egli ha pagato il beneficio, perocchè ne' benefici non ci piace d' usare neuna parola, che si convenga a debito di moneta i RapRapportare ad altrui, si è portare a colui, da cui su hai ricevuto, e a lui rendere con grazie, e mercè. Questa parola significa rapportamento volonterofo, e di propio grado. Colui, che rapporta raddomanda a se medesimo. Il savio esamina tutte le cose in se medesimo , cioè quant' egli ha ricevuto , e quando, e da cui, e ove, e in che modo. E perciò noi diciamo, che nenn uomo sa rapportare grazie, se non il savio, neente più, che fare i beneficj, altri che 'l favio, e questi fi è colui, che si rallegra più di quello, che dà, ch'un altro di quello , che riceve. Alcuno farà , che dirà , che quefto è delle cofe, che noi fogliam dire contro all' oppinione di eutte le genti, che neun fappia rapportare grazie, fe non il favio. E ancora dirà per contradio : dunque non sa neun' altro rendere ad altrui quello, che de' dare, nè pagare il pregio d'alcuna cosa a colui , che la vende? Acciocch' altri non abbia invidia di noi, sappi, ch' Eppicuro disse questo medesimo. E certo Metrodoro ancora disse, che il savio solamente sa rapportare grazie. Oltre a questo, alcuno si maraviglia quando noi diciamo, che 'l favio folo fa amare, e ch' egli folamente è amico. Veramente il rendere grazie è parte d' amore, e d' amistà, ed è cosa più comune, e che più gente tocca, che non fa la vera mistà. Ancora quel medesimo si maraviglia, quando diciamo, che leal fede non fi trova in alcuno, le non nel favio, ficcome e' volesse già dire, che non ci paresse, che quegli abbia lealtà, che non sa rendere, e rapportare giazie. Or sì fofferino, e non ci vadano infamando, ficcome noi dicessimo cose incredibili, e sappisno, che 'l savio hae seco vera onestade, ma la comune gente ha l'immagine delle cofe onefte. Neun uomo sa rendere grazie, se nou il savio. Il folle ancora il sa fare in alcun modo; ma faccianlo come glipiace, Meglio è sapere i falle, che la volontà. Il volere non si apprende. Il favio ftimerà, e porrà mente, e ftimerà tutte le cofe, perocch' una medefima cofa fi fa nella ftima, maggiore, e minore per luogo, e per tempo, e per cagione. Alcuna volta non valiero tanto gran ricchezze donate difordinatamente, quanto quattro, o cinque foldi dati a luogo, e a tempo, conciofiacofach' egli ha gran differenza intra donare, e loccorrere, e 'ntra difendere, e fare ricco. Spelle volte quel che l'uom, dona è piccola cofa, ma il pro, che ne fegue, è grande. Che differenza penfi tu, ch' abbia intra ricevere quello, ch' egli ha donato, o prestato, e ricevere beneficio avendolo domandato? Ma per non tornare a dire quel, che noi tanto abbiam detto. In questa comparazione del beneficio, e della 'ngiuria, il buon uomo

uomo giudicherà il diretto, ma e' darà favore al beneficio, inchinaudofi alla fua parte. In cotali cofe fa ancora gran differenza la persona. Tu m' ha fatto beneficio nel mio servo, e hammifattoingiuria, e soperchio nel mio padre. Tu hai osservato il configlio al mio figliuolo, ma tu ha' tolto al mi' padre. Poi il buon nomo profegue, e ragguarda l'altre cofe, per le quali tutta la comparazione si fa. E se la differenza sarà di piccola cosa, e' mostrerrà di non avvedersene. E ancora s' ella è di grande, essendo solamente cosa, che l' uomo possa perdonare, salva la pietà, e la lealtà, egli il perdonerà tutto, e cheterà, toccando il foperchio, e la 'ngiuria a lui propio. La fomma di questo fatto si è questa: ch' egli sarà dolce, e di buon sere in questo cambio, sofferendo d' esfere bingannato; e 'ntende a essere obbligato a rendere grazie, perocchè quegl' erra, che riceve il beneficio più volentieri, che nol rende. Tanto quanto più allegro è colui, che paga alcun fuo creditore, che colui, ch' accatta, tanto più allegro dee esfere colui, che si scarica del gran debito del beneficio. ch' egli ha ricevuto, che colui, che fortemente s' obbliga, quand' egli lo riceve, perocchè gl' ingrati errano in questo, che nagano fuori d' ordine, e di modo colui, a cui e' sono obbligati, reputando, che l' uso de' benefici sia grazia assoluta, e libera, e cheta da effere debitore. Ma i benefici tanto più crescono, quanto più stanno. E tanto dee più il debitore pagare, quanto più tardi si paga. Colui è sconoscente, che rende il beneficio fanza ufura. Dunque dee l' uomo ragguardare a ciò, nel fare comparazione del ricevuto, e del pagato. Noi ci dobbiamo isforzare del tutto, e in ogni modo d' essere conoscenti, perocehè questo è nostro bene, siccome la giustizia non è cosa, ch' appartenga, se non a colui, che la fa, secondo la credenza della comune gente. La maggiore parte della giuftizia torna in se medesima. E' non è uomo, ch' abibia fatto bene ad altrui, che nol faccia a se medesimo. I' dico questo per tale condizione, che colui, ch' è stato atato, vorrà atare, e que', ch' è stato difeso, vorrà difendere, perocchè'l buono essempre ritorna a colui medesimo, che 'lfece, ficcome i rei effempri ricaggiono a coloro, ond'elli ufcirono. E neun uomo ha pietà di coloro, che ricevono le 'ngiurie, le quali faccendole le 'nsegnarono fare altrui. l' sono conoscente, non perch' un altro mi doni piuttosto per lo buono essempro, che vedrà in me, ma per fare cosa bellissima, e dilettissima, conciossiacosachè 'l pregio di tutte le vertudi si è in loro medetime, e non s' efercitano per guiderdone, perocchè

socchè 'l guiderdone della cosa giusta istà in averla fatta. I' fono conoscente per lo diletto, e non per l' utile. E acciocchè tu sappi, ch' egli è com' io ti dice, s' i' non porrò essere conoscente per altro modo, che per parere, ch' i' sia sconoscente, e se io non potrò rendere il beneficio, se non per fare soperchio, e ingiuria, io m' addirizzerò al configlio onefto per lo mezzo della mala nominanza, non curandomene. E' non mi pare, ch'alcuno pregi più la vertu; ne tanto fi fia dato a lei, quanto colui, ch' hae perduto la fama di buono uomo, per non perdere la conoscenza. Dunque essendo tu conoscente, tu fa' più pro a te propio, ch'altrui, conciossiacofach' ad altrui avviene cofa comune, e continua, e questo è ricevere quel, ch' egli avea dato; ma a te avviene cofa grande, e ch' è uscita di beatissimo stato d' animo, cioè essere conoicente perfettamente, perocchè se la malizia sa l'uomo misero, e la vertù lo sa beato, ed essere conoscente è vertù. tu hai renduto cosa usata, e hai guadagnato cosa, che non si può stimare, cioè conscienza d' uomo conoscente, la quale non perviene, se non in animo santo, e beato. Ma grandissimo male fi è quel, che fospigne l' uomo in volontà contraria a questa. Neun uomo è sconoscente a se. Misero sarà lo sconoscente. Io non lo 'ndugio punto, perocchè 'ncontenente cade nella miferia. Dunque guardianci della ingratitudine, non per l'altrui pro, ma per lo propio nostro. La minore parte è la più leggiera della retà passa ad altrui, ma la peggio-re è la più lorda, rimasse a casa, e danneggia colui, che la possiede. Attalus solea dire, che la malizia bee la maggior parte del fuo veleno. Il veleno, che' ferpenti gettano, danneggia altrui, tenendolo elli fanz' alcun danno. Ma questa fa il contradio, nocendo a coloro, che l'hanno. La 'ngratitudine si tormenta, e angosciasi, e odia quello beneficio, ch'ell' ha ricevuto, e colui, che l' ha fatto, perocch' ella dee rendere, e reputarlo minore di quello, ch' egli è. Ma ella multiplica, e cresce la 'ngiuria. Neuna cosa è più misera, che colni, che dimentica il beneficio, e ricordafi della 'ngiuria, ma il favio fa il contradio, ch' egli adorna, e accrefce il beneficio, e lodalo a se medesimo, e dilettasi in continuo ricordarlo. I malvagi non hanno, ch' un fol diletto nel beneficio. e quello è brieve, cioè ricevendolo. Al favio ne rimane perperuo diletto, conciossiacosachè non si diletta in riceverlo . ma in averlo ricevuto , per usare la vertà della conoscenza , la qual cosa è immortale, e perpetua, perocchè procede da vertù, la quale giammai non muore. Ancora il favio spregia le cole cose, ch' egli hanno nociuto, e non le dimentica per negligenza, ma per propia volontà, e non reca tutte le cofe alla peggior parte, e non cerca come polla opporre ad altrui, e mette i peccati degli uomini piuttofto alla fortuna , ch' agli nomini, quando ciò polla fare convenevolmente, e non calunnia le parole ne' fembianti. Qualunque cofa gli avviene, egli la fi reca in buona parte, e falla leggiere, non ricordandofi della 'ngiuria più volentieri, che del beneficio, e tienfi quanto può nella prima, e nella migliore memoria del beneficio, e non muta l' animo verso coloro, che l'hanno disservito, se l'offesa non avanza troppo il beneficio, e se in lei non è trappo manifelto pericolo, ficche non v' abija entrata da foufarla, e ancora medefimamente fi contiene nella miglior forma ; chinandosi al benesicio, e sortigliando la 'ngiuria, e sforzasi d' effere verso colui , che l' ha offeso, poich' egli ha ricevuto la 'ngiuria grande, chent' egli era innanzi al beneficio, per non rimanere suo nemico, conciossiacosachè se la ngiuria non avanza il beneficio, ma è iguale con lui, e'gli rimane alcuna cofa di benevolenza nell' animo. E come il giudice della corte affolve colui, che gli è accufato, fe le pruove fono iguali, e la fua benignità inchina alla miglior parte la cosa dubbiofa. avendo alcun dubbio nelle parole, così l' animo del favio, quando l' offese sono iguali a' benefici, e' si sofferrà d' essere obbligato, ma e' nol fuggirà giammai, quando cafo avvenisse, fecondo che detto è di lopra. E' fa come que', che pagano i lor debiti poi, che fono affoluti per flovelle carte. Ma neuno può esfere conoscente, se non spregia queste cose, che fanno arrabbiare la gente. Se tu vuogli rendere il beneficio, e' ti conviene frandere il tu' fangue, effere sbandito, diventare povero, e alcuna volta effer tenuto reo innocentemente, e perdere la tua buona fama. E però conoscenza si è cosa di gran cofto. L' uomo non pregia neuna cofa , tanto quanto i benefici a quando fi ricevono, e neuna cofa tegnamo tanto vile, quanto il beneficio, poi che l' abbiamo ricevuto. La cosa, che ci fa dimenticare le cole ricevute, si è la cupidigia di quelle, che fono a ricevere, perocchè noi non penfiamo a quel, che noi abbiamo impetrato, ma folo a quello, che noi abbiamo intendimento d'addomandare. Ricchezze, onori, potenze, e l'altre cofe care, secondo la nostra credenza, e vili, per lo loro pregio, ci fanno errare, e allungare dal diritto. Noi non sappiamo pregiare, nè stimare le cose del pregio, delle quali ci dovremmo configliare colla natura, dalla quale procede vero giudicio, non colla nominanza, dalla quale pro-

### PISTOLA LXXXI.

219

cede il falso. Queste cose non hanno in loro neun pregio, per lo quale elle dovessero trarre a loro i nostri animi. Ma noi siamo accostumati di pregiarle, e di lodarle, conciossiacofach' elle non si Iodano, perch' elle sono da disiderare, ma desideransi , perch' elle sono lodate. E l' errore singulare sa un errore comune, e l'errore comune fa errare ciascun per se. Ma come noi crediamo queste cose, così dobbiam noi credere quello, che crede il popolo, cioè, che neuna cofa è più oneffa, che l' animo conoscente. Tutte le genti, e tutte le comunanze il dicono, e testimoniano, accordandosi a ciò buoni, e rei. Alcuni fono, che lodano i diletti; altri fono, che lodan più i travagli, e le fatiche; altri fono, che dicono, che I dolore è cosa molto rea; altri dicono, che non è reo. L'altro dice, che ricchezza è fommo bene; l'altro dice, che mal furono trovare le ricchezze per la vita dell'uomo, e che neuno è più ricco di colui, a cui fortuna non truova, che dare. E in tanta diversità di sentenze, tutti generalmente dicono a una boce, che l' nomo de' rendere grazie, e beneficio a coloro, da' quali egli è servito. A quello s'accorda la moltitudine, che tanto è diversa, e scordante. E neente meno noi rendiamo mate per bene. La prima cagione d'effere sconofcente fi è, s' alcuno non può esfere molto conoscente. Tanto è ira innanzi la nostra pazzia , ch' egli è molto pericolosa cofa fare ad alcuno gran beneficio, che, perchè l'uomo crede, che 'l non rendere beneficio sia rustica cosa, e non vuole, che sia neuno, a cui egli il renda, desiderando la sua morte. Dunque tienri quel, che tu ha' ricevuto da me, io non te ne domando alcuna cosa : non mi faccia danno il mio beneficio. Neun odio è più mortale, ch' avere vergogna di non avere renduto cambio del beneficio. Che come detto è di fopra, cotal perfona defidera la morte di colui, a cu' egli è obbligato.



# Defii jam de te esse follicitus &c. PISTOLA LXXXII.

A follecitudine, e la paura, ch' io avez di te, io he già lasciata. Se tu mi domandi , quale degli Dii me ne sta mallevadore: io 'l ti dico. Quello Iddio, che neuno inganna, questi si è l'animo amatore del bene, e del diritto. La miglior parte di te è a securo. La fortuna ti può fare ingiuria; ma io dubito di quello, che più fa al fatto, cioè, che la 'ngiuria non ti fia fatta da te medefimo. Contienti in questo abito di vita, che ru hai cominciato bellamente, non mollemente. I' fon più contento d'essere a disagio . che dilicaramente ad agio . Rimuovi come falfo detto quello, che 'l popolo suole usare, cioè duramente, aspramente, faticosamente. Noi sogliam udire lodarein questo modo la vita d' alcuno, che sia invidiato, e vive mollemenre. Questo vuol dire, ch' egli è vizioso, e reo, perocchè l'animo appoco insieme diventa femminile, e torna in similitudine di morte, per la pigrizia ove giace. Dunque ben è meglio all'uomo il morire. Oltre a questo i dilicati temono la morte, alla quale egli hanno la lor vira fatta simigliante. E' non è gran diffe-renza intra ozio, e morre. Ma tu di': non è meglio essere oziolo, che 'nvilupparsi in questi uffici, che tanto sono tempestosi? I' ti dico, che l' uno, e l' altro è da spregiare. I' tengo così per morto colui, che s' ngne d' nnguento preziofo, e giace molto morbidamente, come colui, a cui è tratto la vita del corpo. Ozio, e riposo sanza lettera, si è morte, e fepoltura d' uomo vivo. Che ci vale l' effere nascoso; poichè le cagioni delle follecitudini ci feguono eziandio oltremare? Qual luogo è sì nascoso, che non v'entri la paura della morte? Qual vita è sì fornita, e sì ripofata, che dolore non la spaventi? E già non ti sarai tauto nascosto, che i mali umani non ti piangano intorno. Moki ne fono di fuori, e vannoci intorno per fedirci, e per ingannarci, e molti ne fon dentro, che rempestano nel mezzo della solitudine. E però si de' l'uomo intorneare, e accerchiare di filosofia. Questa è la fortezza, che non si può sconsiggere, alla quale fortuna picchia in molti modi, ma ella non la può danneggiare. L' animo, che

ha

ha abbandonato le cose di fuori, e in luogo securo è difendesi nella sua rocca. Tutte saette di fortuna caggiono sopra lei. Fortuna non ha le mani sì lunghe come noi crediamo. Ella non piglia se non colui, che le s' accosta, desiderando i fuo' beni, o temendo i fuo' mali. E però noi ci dobbiamo dilungare da lei quanto possiamo, la qual cosa noi acquistiamo per la conoscenza di lei medesima, e della natura. Sappia l' uomo dove e' dee andare, e ond' egli è nato, e qual cosa gli è buona, e quale rea, considerato il su' fine. E quello, che dee procacciare, e quel, che dee schifare. E quale è la ragione, che conosce le cose, che sono da chiedere, e quali da lasciare. E per quale ragione la pazzia delle cupidigie s' acquista, e l'asprezza della paura si raffrena. Alcuni credono vincere queste cose sanza filosofia; ma quando e' si stanno a ficuro, e alcuno avvenimento gliasfaggia, allora confessano, e tardi la verità. Allora parlano le gran parole, che soleano usare, e ciò avviene quand' e' son messi ne' tormenti, e quando la morte s' appressa. Allora potrebbe l'uomo dir loro: voi vi mostravate di grand' animo contr' a' mali assenti - Vedi quì il dolore, che dicevi, che l' uomo potea sofferire. Vedi la morte, contr' alla quale tu parlavi vigorosamente. Vedi le spade rilucere, e altre cose, per le quali ti conviene avere animo franco, e fermo, il quale si fermerà per continuo pensiero, e se eserciterai l'animo non le parole; e se tu t'apparecchi contr' alla morte, contr' alla quale non ti conforterà, e non t' addirizzerà colui, che ti proverà per argomenti, e per gavillazioni, che la morte non è cosa rea. Io intendo di par-larne, conciossiacosach' i' mi diletto di sar besse delle trusse di coloro di Grecia, le quali i non ho ancora dimenticate, avendole io apparate nella giovanezza, bench' io me ne maravigli. Lenone fa un così fatto argomento. Neuna cosa rea è da lodare; la morte è da lodare, quando è gloriosa per al-cuna verru, dunque la morte non è rea. Gran bene m' ha fatto Lenone, messo m' ha fuori di paura. Io non temerò oggimai d'apparecchiare il collo alla spada del giustiziere, ne di parlare aspramente per lo diritto, nè di ridere nel punto del-la morte. Per mia fede io non so, qual più folleggiò, o colui. che credea per questo argomento spregiare la paura della morte fanza il propofito, e la follecitudine detta di fopra, o colui, che fi sforzò di folvere quest'argomento, ficcome alcuna cofa facesse al fatto, il non temere la morte, essendo eziandio conceduto, conciossiacosachè fece un argomento contradio, che fu fondato in questo: che noi mettiamo la morte

### 222 PISTOLA LXXXII.

gra le cofe comuni. Neuna cofa comune, difs' egli, è onore. vole, la morte è cola comune ; dunque non è onorevole. Tu vedi bene dove falla questo argomento. La morte non è onorevole, ma morire vigorosamente è cosa onorevole. Quando tu mi di' neuna cofa comune è onorevole, io 'l ti confesso, in quant' ella è comune. I' tengo cose comuni quelle, che non fono buone, nè ree, ficcome fono: infertà, dolore, povertà, sbandimento, e morte. Neuna di queste cose è da lodare per fe, ma neuna cosa è da lodare fanza loro, perocchè l' nomo non loda la povertà, ma colui, che non s' abbatta; e non si piega per povertà, e che di propio volere è povero, L' uomo non loda lo sbandimento, ma colui, che non fi la menta, nè cruccia, effendovi mandato. L' gomo non loda it dolore, ma colui, che per asprezza del dolore non sa alcuna cosa vituperosa. Neun uomo loda la morte. ma colui, che muore fanza effere turbato l' animo fuo. Tutte quelle cofe non sono onorevoli, nè gloriose per loro, ma rutto quello . che vertà prende del loro, e mette in fua opera, fi fa onorevole, e gloriofo. Queste cose sono messe in mezzo tra bene. e male. Grande differenza è intra la morte, nella quale la vertà s' adopra, e la morte, dove s' adopra la miferia, perocchè la morce, ch' è gloriofa in Catone, si è ruftica, e vitoperofa in Brueus, perocche Brueus effendo preso, e comandatogli . ch' egli ftendesse il collo per tagliargli il capo, egli rispuose a farollo, andando a fare fuo bisogno in disparte per sfuggire la morte quel poco di tempo. Che pazzia è fuggire, non possendo campare, nè 'ndugiarfi più? lo tenderò il collo diss' egli, e per questo modo viverò più. Tanta fula volontà dell' animo fuo, che per poco rimafe di dire: eziandio fotto la fegnoria d' Antonio. Certo egli fu degno d'effere lasciato in vita, acciocche vivelle sempre viruperofamente fotto la segnoria del suo nemico. Ma secondo, ch' io avea cominciato a dire, tu vedi, che la morte non è buona, uè rea. Catone l'usò molto onorevolmente, e Brutus vituperofissimamente. Tutte le cose, che son sanza onore, lo ricevono, quando la vertir v' è aggiunta. Noi diciamo d'una camera, ch' ell' è chiara il dì, e scura la notte. Il di le dà chiarezze, e la notte gliel toglie. Simigliantemente ti dich' io, chequeste, che noi chiamiamo comuni, e mezzane, ciò sono ricchezze, forza, bellezza, onore, e fegnoria; e le contradie, ciò fono morte. infertà, isbandimento, dolore, e altre cofe, che noi dottiamo più, o meno, fono chiamate buone per la vertù conginuta con loro, o ree per la malizia. Il ferro non è caldo, nè fred-

è tut-

freddo per se, ma merrendolo nel fueco e' si riscalda, e mescendolo nell' acqua s' affredda. La morte è onesta per la colath'è oneffa, quando fi congiugne con lei. Queffa è la vertu, e l'animo spregiante la morre. E ancora ti dich' io, che pra queste cose, che noi chiamiamo mezzane, si è grande differenza, perocchè la morte non è sì mezzana tra 'l bene, e 'l male, ne st indifference per respecto del bene, e del male, com' egli è , se l'uomo ha i capelli iguali, o aò. Veramente la morte fi è era le cofe, che non fon ree, ma elle hanno apparenza di male. Ciascuno ha naturalmente amore in se medefimo, e volontà di confervarii, e di schifane la morre, perchè pare, ch' etta zi rolga molti beni, cacciandoci di quelta abbondanza delle cofe, alle quali no' fiamo ufati. Quest' altra colà ci fa ediare la morre, che noi conosciamo queste cose prefenti, e non fappiamo, chente fon quelle, alle quali noi dobbiamo paffare. E noi odiamo le cofe non conosciute. Olere a quefto l' como teme naturalmente le renebre, nelle quali si crede per la comune gente, ch' ella ci meni. Diurque, benche la morte ci meni indifferente, perciò non è ella delle cole, che leggiermente possono estere spregiate. E' si conviene fermare l' mimo per grande efercizio, acciocchè fostenga la veduta, e l'appreffacti della morre. E vuolti spregiarla più, ch' ella non fuot effere spregiata, conciossiacofachè noi abbiamo creduto molte cofe di lei . Molt' momini fi fono storzati di diffamarla. Vergilio ha divifata la pregione dello nferno, e dice, ch' ell' è una contrada coperta di notte perpetua, ove fià il porrinajo grande, e spaventevole, che giace sopra l' offa mezze rofe da lui in una orribile cava, e (paventa l'anime. Ancora con tutto che tu terrai quelle cole per favole, credendo, che a'morti non rimanga alcuna cola, ch' e' temano, sì t' affalirà un altra paura , perocch' egli hanno al pretente così gran paura di non effere in alcun luogo, come d'effere in inferno, benchè per molte ragioni ci fia mostrato il contrasio. Softenere la morte vigorofamente è gloriofa cofa veramente, ed è delle più umane opere della mente, la quale giammui non s' addirizzerà alla vertù, s' ella crederà, che la morze sa mala cofa, ma dirizzeravvisi, credendo, ch' ella sia indifferente. La natura non foffera, che l' nom vada con gran cuore alla cofa, che crede, che fia rea; ma vienvi pigramente, e lentamente. E la cofa, che l' nom non fa volentieri, ma quali per forza, non è gloriofa, perocchè la verrà non fa alcuna cofa per necessità, che la costringa. Aggingni questo, che nenna cola fi fa oneftamente, le non quella dove l'apimo

è tutto, mettendovi tutto il suo intendimento, fanza punto contradiare. Ma quando l' uomo riceve il male per tema di peggio, o per isperanza di bene, divorata la pacienzia dell' un male, i giudicii di colui, ch' adopera, fi fcordano tra loro, e alcuno movimento dell' animo fi è, che 'l conforta a fag quello, ch' egli ha commciato; e alcun altro fi è, che 'l ne sconforta, siccome di cosa pericolosa. Quanto alla certezza del fine si è sospettosa. Dunque egli è ilmosto in diverse cofe. E s' egli è così, la gloria è perduta, concioffiacofachè la verrà compie i suoi proposiri con animo concordevole. La vertu non teme quel, ch' ella fa. Tu non ti dei fmagrare per neuna avversità, ma sempre andar loro incontro più arditamente. E con più ardimento contr' a loro non andrai, se crederai, che queste sieno ree . E' ti conviene trar del cuore questo pensiero, perchè se no 'l fai, la sospeccione impaccerà, e ratterrà la volontà, e farai fospinto per forza là, dove tu de' andare di propia volontà. I noftri voglion moftrare; che l'argomento di Zenone è vero, e quelche gli è opposto, è falso? I' non riduco queste cose alle leggi della Dialerrica, nealle conclusioni di quell' arte nojosa. L' nom dee abbandonare tutta quella fcienza, per la quale colui crede effere ingannato, al quale si fa la quistione. E poich'egli è costretto a confessare, egli risponde una cosa, e un altra crede. Per la verità de' l' uomo parlare più semplicemente, e operare, e più forremente contr'alla paura, che non fi fa per questi argomenti. Questi medefimi argomenti, che e' propongono, dichiarere' io, e folveri più volentieri per confortare, che per ingannare, come fanno questi loichi. Il capitano, che vorrà combattere co' nemici, come conforterà la gente fua, perchè fi mettano alla morte, per difendere le lor mogli, e' lor figliuoli? l'timostretrò i Fabi, che ricevettero tutta la guerra de' Romani fopra loro. Io ti mostrerrò quegli di Lacedemoni, che si misero tra due montagne per torre 'l passo a' nemici, che veniano con troppo maggior forza di loro. Elli non aveano speranza di vettoria, ne di tornare addietro, convenendoli ivi morire. Come li confortera' ta, acciocchè fi mettano in pericolo di morte, per falvamento di tutto 'I paese, e che si partano prima dalla vita, che dalla piazza? Dira' tu la cosa, ch' è rea, non è gloriosa; la morte è gloriofa, dunque ella non è rea. Dira' tu, che questo sia bel conforto, e che l' uomo non tema dopo quefto di morire ritto, nè colpo di finada, nè di lancia? Ma il buono Leodoidas come li conforto egli altamente, e coraggiosamente? Seguori compagni, difs' egli, definiamo, ficcome coloro, che ceneranno

ranno in inferno, mettendoci alla morte, per torre il passo a' nemici. Tutti desinarono allegramente, sanza alcuno turba-mento, perocch' egli erano vigorosi al desinare, e al cenare. Un altro Capitano Romano, che menava la sua gente per pi-gliare un poggio per porre l' olte sua a campo più securamente, parlò alla fua cavalleria in questo modo, convenendogli passare per lo mezzo dell' oste de' nemici, ch' era grande più della fua. Segnori compagni, diss' egli, e' ci conviene andare là. ove non ci conviene tornare addietro. Vedi come la vertù è semplice, e di gran segnoria. Questi nostri argomenti, quale de' mortali posson fare più forte, quale più ardito? Egli rompono, e guaftano l'animo, il quale non fi dee giammai meno riftrignere, nè recare a cofe minute, e nugnenti, che quando s' imprende una gran cofa . L' uomo de' torre la paura della morte, non a trecento, ma a tutte le genti. Come insegnera' tu loro, che la morte non è cosa rea? Come vincera' tu l' opinioni di tutta la vita, le quali s' apprendono da fanciullezza? Che ajuto troverai all' umana fragilità, e che dirsi per confortare, e'ncorare la gente a metterfi vigorosamente ne' gran pericoli? Per qual ragione, e forza d' ingegno argomentando con parole, torrai il confentimento del temere, e la credenza dell' umana generazione, che la morte sia rea, e da temere, che contr'a te è ferma? Tu m' adorni le parole, e fammi sofismi, che neente vagliono a prendergli. Una gran bestia vuole una gran forza d' arme. Il gran serpente d'Affrica, del quale l' ofte de' Romani temeva più , che de' nemici , non potè effer morto con faette, nè con rombole, perch' egliavea la pelle sì dura, che ciò, che per man d' uomo gli si gittava, e lanciava, non gli potea nuocere. Finalmente fu morto con pietre di trabocchi. E tu vuogli vincere la morte, gittando, e lanciando contr' a lei cofe così minute? Tu vuogli combattere col leone con una lefina. Queste cofe, che tu conti fon fortili. E' non è al mondo cosa più sortile, che la resta. Alcune cofe fon sì fortili , e agute , ch' elle non hanno in loro alcuna utilità per la loro fortigliezza.



## Singulos dies tibi &c.

### PISTOLA LXXXIII.

V m' hai feritto, ch' i' ei feriva quel, ch' i' fo ciafcun di. Tu penfi, e giudiehi bene di me, fe tu credi , ch' i' non faccia cofa , che debbia celare. L'uomo dee così vivere, come vivelle in prefenzia di tut. ta gente, e così pensare, come se alcuno potesse il nostro cuore vedere dentro, perocchè neente monta a celare alcuna cosa all' nomo ; conciossacosachè a Dio nenna cosa è celata. Iddio è dentro a' nostri animi, e nel mezzo de' nostri penseri , and egli giammai non fi parte. Dunque io farò quel , di che tu mi chiedi, e scriverotti volentieri quel ch' i' fo, e in che modo. Principalmente io ragguardo quel, ch' io debbo fare, e riconosco, che 'l di è mio, il quale riconoscimento? utilissimo. La cosa, che ci sa errare si è questa, che nenno pon mente alla fua vita. Noi penfiamo quel, che noi dobbiamo fare, e questo è di rado, ma noi non pensiamo quel, che noi abbiam fatto. Ma cerro il configlio della cofe, che ha venire fi prende dalla cofa paffata; il di d' oggi ho tutto intero. neun uomo me n' ha tolto punto . I' l' ho partito intra la lezione, e'l letto mio, e honne messo poce in esercizio. E io rendo grazie alla vecchiezza, ch' ellinon mi cofta molto. L' sono incontanente lasso, ch' io mimuovo. Ne piùfanno quelli. che iono fortifimi. Io m' efercito con un piccolo fanciullo. ch' ha nome Fario, ma e' fi musera tofto. E' me ne conviene avere un altro più tenero. E' dice, che noi fiamo d' una maaiera, perocch' e' denti caggiono a lui , e a me , ma ora appena il posso seguire. In piccol rempo, e in uno medesimo, si fa gran differenza in tra due, che vanno per diverse vie; egli monta, e io scendo. Tu sa' bene qual si fa più tosto. Io mentii dicendo, ch' io scendo, perecche la mia età non iscende, ma cade. Poi ch' i' fu' oggi lasso, più che esercitato, io mi bagnai in acqua tiepida, fecondo il mio ufo, poi mangiai d' un pane fecco, e definai fanza mettere tavola, nè già dopo definare mi bilognò lavare le mani. Io dormo molto poco, e quel fo quasi in vegghiando. A me basta d'avere lasciato il vegghiare. I' fo alcuna volta, ch' io ho dormito di certo, alcualcuna volta ne dubiro. Subitamente si leverà un gran romore, e fedirammi gli orecchi, e già perciò non mi turberà il pensiero. lo soffero il romore molto pacientemente. E' mi pare, che molte boci mescolate insieme sieno come 'l siotto del mare, o come il vento nel bosco, o come altra cosa sonante fanza intendimento. Or ti voglio dire, a che io ho recato il mio pensiero. A me è rimaso alcuna cosa a pensare del di d' ieri. cioè, che respetto ebbero i savissimi uomini, che le pruove leggieri delle gran cofe fecero ofcure, e avviluppate, le quali, bench' elle fien vere, fomigliano menzogne. Zenone il favillimo, che fu il maestro, e prencipe di questa setta, ci volle confortare, che noi ci gnardassimo da ebrezza. Ora intendi come pruova, che'l buon nomo non dee innebriare. Neun uomo, dic' egli, commette il fuo fecreto all'uomo ebbro, ma at favio sì; dunque l' nom favio non farà ebbro. Udirai come l' uom fa beffe di lui per un fimile argomento, e di molti argomenti ne bafta uno. Neun uomo commette il fuo fecreto all'uomo dormente, ma al buon uomo sì; dunque il buon uomo non dorme, la qual cofa è falfa. Possidonio difende il detto di Zenone, fecondo che può, in un modo folamente, ma fecondo il mio parere, ancora in quel modo non fi può egliben difendere, concioffiacofache dice, che ebbro fi dice in due modi; l' uno si è, quando l' uomo è carico di vino, e non è bene in fua memoria; l'altro modo fi è, quando l'uomo è costumato d' innebriarsi, ed è vizioso di coral vizio; e di coftui incele Zenone , non di colui, ch' è carico di vino. E a costui, dis' egli, non affida l' nomo il suo secreto, perch' egli il potrebbe revelare per la fua ebrezza, la qual cofa è detta da Possilonio. F questo detto è falio, perocchè 'l prime argomento comprende colui, ch'è ebbro, non colui, che farà abbiendolo in ufo, confentendomi tu, che gran differenza è tra ebbro ed chrisco; perchè l'ebbro pudeffere ebbro oranuovamente, fanz' effere magagnato di quefto vizio: e l'ebrizco può essere spesse volte suori d' ebrezza. E però io intendu ebbro quel, che l' uomo fuole fignificare, fignificando di prefente maffimamente, conciofiscolache quefto fia detto da nomo avvifato, e diligente, e che le fueparole efamina. E fe Zenone lo 'atefe in questo modo, e' non volle, che noi lo 'ntendeffimo così. Egli andò caendo matera da 'ngannarci con parole dubbiole, la qual cola non è da fare là, ove l'uom va caendo la iverità. E certo s' egli ancora intele, come difie Possidonio, quelche seguita è falso, cioè, che l' uomo non affida il fu' fecreto a uomo, ch' usa d' innebriarti, perocche fpeffoeflo avviene, che colui, che governa l'ofte, e guida, commette cofe fecrete a molti dell' ofte, i quali non fon femore: fobri. La morte di Giulio Cesare Imperadore, così fu commessa in secreto a Tullius Cimber, come a Cassius, non avendo Cassius bevuto vino in tutta la sua vita, e Tullius Cimber era smisurato bevitore. E un di ne parlò tanto innanzi, che diffe, come fofferro io fegnoria d' uomo vivente, che non posso sofferire il vino? E io ne racconterò un essempro, delquale i' mi ricordo, perocchè l'uomo dee i buoni, e gloriofi essempri raccontare per informare, e ammaestrare la vita. Lucius Piso estendo guardiano della Città di Roma, poiche s' inebriava una volta, ftava ebbro tutto'l'dì, e vegghiava gran parte della notte bevendo, e follazzando, e po' dormendo infino a l' ora di terza passata, e quest' era la sua mattinata. E nondimeno e' fece diligentemente il suo ufficio, al quale egli era per guardare la Città di Roma. Augustus Cesare assidò a costui medesimo i suoi secreti quand' egli 'l mandò per segnore nella contrada di Tracia, la quale e' vinte. Tiberius Cefare, quand' egli andò in Campagna, egli lasciò molte cose sospette, e dubbiose verso la sua segnoria. l' credo che, perch'egli: era ben preso dell' ebrietà di Lucius Piso, fece fegnore Cassius, uomo favio, e temperato, ma molto bevea, e alcuna volta essendo nel configlio dopo 'l vino s' addormentava sì forte, che se ne convenia portare a casa, e nondimeno Tiberio gli mandò molte lettere scritte di sua mano, perocchè non volea, ch' alcuno di fua famiglia fapesse quello, che egli gli mandava. E giammai Cassius non rivelò credenza, che commessa gli fosse. Dunque leva queste contese; l' animo occupato di vino, e d'ebrezza, non è in fua forza. Siccome 'l mosto rompe le vasella, e mescolasi sotto sopra per la forza del su' calore; così l'uomo caldo di vino, getta fuori, e manifesta ciò. ch'egli ha nel cuore. Que', che fon carichi di vino, non poffon tenere celato il fecreto, più che la vivanda, la qual convien loro gittar fuori per la forza dell' ebrezza, dicendo tutto ciò, ch' a loro, e ad altrui appartiene. Lucillo, benchè questo soglia avvenire, altresì suole avvenire, che noi ci configliamo alcuna volta de' nostri fatti con coloro, de'quali noi fiam certi, che beono volentieri; dunque la sopraddetta propofizione è falla, cioè, che 'l secreto non fi suole manifestare a colui, che per usanza s' innebria. Molto val meglio biafimare apertamente l' ebrezza, e riprendere, e privare i fuoi vizi, i quali ciascuno mezzano nomo schifa, non solamente i perfetti, e favj, a' quali basta ispegnere la sete. E se alcuna voita

volta e' beono co' loro amici per rallegrarfi, elli fi guardano, e bene, ch' ebrezza non gli affalisca. Un altra volta disputeremo di questo. In questo mezzo se tu vuogli pruovare, che 'l favio non si dee innebriare, perchè fa' tu silogismi? di', ch' egli è vituperofa cofa a mettere tanto nel suo ventre, che non vi posta capere, e non sapere la misura del suo stomaco, e che gli ebbri fanno cofa, di che' fobri molto fi vergognano, e che ebrezza non è altra cosa, che pazzia volontaria. S' alcun fosse di quell'abito, e di quella contenenza, per più di chent' egli è, quand' egli è ebbro, tu temeresti di pazzia. In quell' ora ella non è minore, ma ella è più brieve. Togli l' essempro d' Alessandro, che seggendo a tavola, e mangiando, uccife Clito fuo leale, e buono amico, e quand'e' fu fuori dell' ebrezza, ricordandosi del male, ch'egli aveva fatto, e' volle morire di dolore. Di certo ebrezza scuopre, espande tutti i vizi, e caccia la vergogna, che raffrena la gente del mal fare, concioffiacofache i più s' aftengono di peccare, e far male più per vergogna, che per buona volontà. Quando l' animo fara carico di vino, tutto 'l male, ch' era nascoso, verrà in palese. Ebrezza non fa i vizi, ma ella gli mette innanzi, e piuvicagli. Allora il lusturioso non attende tanto, che sia nel luo letto, anzi vuole effere fanza 'ndugio, ove che fia, a ciò, che'l fuo desiderio gli addomanda. Allora lo svergognato confella in palefe, e pinvica la fua infermità; allora non può egli contenere le mani, nè la lingua. Allora cresce l'orgoglio all' orgogliofo, al crudele la sua retade. Allo 'nvidioso la 'nvidia, e la malignità, e tutta malizia allora fi scuopre, e manifesta; e sopra tutto questo lo sventurato non si conosce, e parla in modo, che non si può intendere, e avolgegli occhi, e'l capo, parendogli, che la casa si giri, e non si può sostenere ritto, e sente gran pena nello stomaco, perchè I vino gli vi bolle entro. Quelle cose si possono sofferire, quand' egli è in sua forza. Ma che farà, quand' egli è vinto dal fonno, e quelche fu ebrezza, fi è diventato crudeltà quafi di morte? penfa, che ebrezza ha messo in isconfitta molto possenti genti, e battagliere, e ha fatto prendere Cittadi molto poderofe, esfendosi lungo tempo difese, e ha messo in servitudine molte genti . Alessandro , del quale i' parlai ora di sopra , essendo molte terre, e contrade passato sanza pericolo, su morto per intemperanza di bere. Che onore acquista l'uomo per molto bere? Quando tu avrai vinto tutti i tuoi compagni del bere, e ciascuno andrà caggendo quà, e là, tu rimarrai solo, e neuno terrà tanto vino, quanto tu, sì ti vincerà la botte. Marcus AntoAntonius, nomo di grand' affare, e di nobile ingegno, fi perdè, e non per altra cagione, che per ebrezza, e per amore di Cleopatra. Quelta fu la cosa, che 'l fece nemico del popolo di Roma, e guastollo per tal modo, che non ebbe podere contr' a' suoi nemici, questa cosa medesima il fece tanto crudele, che facea tagliare i capi a' Prencipi di Roma, e sedendo a ravola gli facea recare innanzi, e ivi riconofcea i vifi, e le mani di coloro, ch' egli avea condannati. essendo pieno di vino, e afferato di fangue. Questo era la cosa da non fostenere, facendolo quand' egli era ebbro, ma molto più greve cofa era facendolo per ebrezza. Dell'ebrezza feguita quafi femore crudeltà, perocchè la fantà dell' animo fe ne corrompe, ed egli innasprisce. Siccome lunga infermità fa gli occhi deboli a fostenere eziandio una piccola chiarezza di sote, così le continue ebrezze fanno l'animo crudele, perocchè quando l' uomo perde spesse volte la memoria, la costuma della crudeltà, e della pazzia fi ferma, e i vizi conceputi per lo vino, perdon forza per loro medelimi fanza vino. Dunque di' la cagione, perche 'l favio non si dee innebriare, mostra la lordura, che ne feguita. Pruova per opere, non per parole, che queste cose, che si chiamano diletti, quand' elle pussano la mifura, fono tormenti, perchè fe tu pruoverai per argomenti, che 'l favio non s' innebria per bere troppo vino, perocchè ritiene la fua diritta maniera , già non farà tanto ebbro. Così puo tu provare, che non morrà per veleno, che bea, e non dormirà per fonno , ch' egli abbia , e non gitterà fnoti quel, ch' egli avrà nello ftomaco, avendo mangiato un oca. o più; ma folamente fe' piedi non fi fostengono diritti , e la lingua non parla ordinato. l' non veggio, perchè tu 'l tenghi fobrio da una parte, ed ebbro da un altra.



Itinera

Itinera ista que mibi segnitiem &c.

### PISTOLA LXXXIV.

Uesti viaggi, che mi traggono di pigrizia andando quà, e là diportandomi, io ne giudico, e tengo, che mi fono utili allo studio, ed alla fantade. Tu vedi bene, perchè iono utili alla fantade, che conciossiacosachè l'amore delle lettere mi faccia pigro del corpo, io m' efercito nell' altrui opera. Ancora ti dirò, perchè questi viaggi sono utili allo studio. Io mi son partito dalle lezioni, e studio ne'libri d'altri savi, e nelle loro opere. Principalmente elle fono necessarie, secondo il mio parere, perch' i' non mi tengo contento folo di me. Poich' i' avrò conosciato le cose trovate per altrui, allora debbo io giudicare delle cose trovate, e peniare di trovare dell' altre da me medefimo. La lezione nutrica lo 'ngegno, quand' egli è stanco per lo studio, ella 'l conforta, e ricrea, ma non però fanza studio. Noi non dobbiamo solamente scrivere, nè solamente pur leggere, concioffiacofachè l'un fatto contrifta, e'ndebolisce, l'altro consuma, e dissa usandolo; l' uom dee alcuna volta paffare dall' uno all' altro, acciocchè, ciocchè l' uomo ha raccolto per lo leggere, si metta in opera, ed in memoria per lo scrivere Noi dobbiamo seguitare la maniera dell' api, che fanno il mele. Elle prendono i miglior fiori da fare il mele, poi ordinano quel, ch' elle recano, e ripongonio per camerelle, e per li fiori; l' uom non sa di certo s' elle traggono il fugo da' fiori, e 'ncontanente diventi mele, o s' elle mutano quel, ch' ell' hanno colto, e convertonlo in quel fapore per propietà, e mescolamento del loro alito, conciussiacolach' alcuni dicono, ch' elle non hanno arte, e fcienza di fare il mele, ma di coglierlo, e dicono, che 'l mele fi truova nell' India nelle foglie de' Rofai, il quale fi genera ivi, o per la rugiada di quell' acre, o per lo dolce, e grafio omore de' Rofai, e che le nostre erbe hanno quella forza medesima. ma non sì aperta, nè sì notoria, la quale quell'animale feguita, e coglie, il quale fu creato dalla natura per far quest'opera. Altri fono, che dicono, che quello, che l'api fugono, traendolo del più tenero dell'erbe , e de' fiori , fi muta in

### 232 PISTOLA LXXXIV.

quella qualità per confezione, e mescolamento, il quale è siccome il fermento, che per sua forza fa apprendere, e tenere insieme diverse cose. Ma per non volere uscire della matera, io feguirò l' effempro dell' Api. Noi le dobbiamo feguitare, e quello, che noi abbiamo raccolto di diverse lezioni, dobbiamo partire, e porle per se; perocchè le cose spartite si guardano meglio. Poi vi abbiamo aggingnere la facultà del nostro ingegno, e mescolare, e confettare queste cose, sicch' un sapore n' esca, sicchè con tutto, che l'uom sappia, onde noi l' abbiamo tratto, nondimeno paja, che questo sia altro, che quello, onde sia tratto; facciamo, come veggiamo fare alla natura ne' corpi nostri fanza nostro studio , che 'l nutrimento, che riceviamo, tanto quanto dura in sua qualità, sta duro, e nuota nello stomaco, e gravalo; ma quand' egli è mutato, allora fi converte in forza, e in fangue. Questo dobbiam far noi delle cofe, che nutricano lo 'ngegno, perchè noi non dobbiamo fofferire, ch' elle rimangano intere, e ftrane, anzi le dobbiamo cuocere, e smaltire, perocchè se altro modo ne tegnamo, elle andranno in nostra memoria, e non nel nostro ingegno. Consentiam loro in buona fede, e faccianle nostre propie, sicche di molte cose si faccia una, secondo che di più fingulari noveri, si fa una somma in tutto. Così de fare il nofiro animo, e' dee celare tutte le cose, di ch' egli è atato, e mostrare solo quello, che n' ha fatto. Aucora se tu vuogli simigliare nel vivere alcun buon uomo, la ricordanza del quale sia sitta nella tua memoria per la sua bontà, i' voglio, che'l fomigli come figliuolo, non come insegine, perocchè imagine è cosa morta. Tu dirai: dunque non intenderà l' uomo chi sia colui, le cui sentenzie tu seguiti. I' credo, ch' alcuna volta e' non potrà esfere inteso, bench' elle sieno d' uomo grande, e famolo, perocchè non mile la sua forma a tutte le cose. che disse, per sì fatto modo, ch' elle sieno una cosa con lui. Tu vedi in un coro, o in un ballo, che vi fi ragunano diverse boci, e di tutte insieme accordandosi, si fa una consonanza. Alcuna boce è alta, e fortile, e alcuna bassa, e grosía, cautando mafchi, e femmine. La boce di ciascuno singularmente non si può conoscere, ma di tutte insieme si fa una. Io dico del coro, che e' filosafi antichi usavano, e non dico delle feste, ch' oggi si fanno a' nostri mangiari, alle quali ha più cantatori, che non avea ragguardatori anticamente di tut-to 'l popolo. Quando l' uomo fi leva la mattina, e le rughe son piene di cantatori, sonando trombe, e organi, e molt'alare maniere di strumenti, allora si fa un canto di diverse boci accor-

### PISTOLA LXXXIV.

233

accordate insieme. Cotal voglio, che sia il nostro animo. In lui fono molte arti, e molti comandamenti, ma di tutte queste cose si faccia una. Se eu mi domandi, come questo si può fare, dico per continua intenzione, e se noi non faremo alcuna cofa fanza ragione. Se tu la vuogli udire, ella ti dirà: lascia andare queste cose, alle quali ciascun corre . Lascia stare le ricchezze, per le quali, que' che l'hanno, n'hanno carico, e pericolo. Abbandona i diletti del corpo, e quella dell' animo, perocchè fanno l' uomo molle, e debole. Lafcia la cupidigia degli onori, conciossiacosach' ell' è cosa enfiata, vana, e piena di vento, fanz' alcun termine, e fa l'uomo pau-rofo di vederfi alcuno dinanzi, come di vederfi ad alcuno di dietro. Ella è piena di doppia invidia. Tu vedi bene quant'è misero colui, che porta invidia ad alcuno, e colui, ch' è invidiato. Queste grandi magioni di questi ricchissimi uomini, all' entrare delle quali si fa sì gran romore ; gran pena è all' entrarvi, ma più quando l'uomo v' è entrato. Lascia sta-re questi scaglioni di quest' alti palagi, perocchè così sono ruvinofi. Se tu mi credi, addirizzati alla sapienza, perocchè'l fuo abituro è pacifico, e largo. Qualunque cofa delle cofe umane , pare alta , e nobile , bench' ella fia baffa , e vile . e non è grande, se non per comparazione delle bassissime, si conviene fofferire, per acquiftarla, gran travaglio, e pena, concioffiacofachè la via per la quale l' uom va ad altezza di dignità, è aspra, e pricolosa. Ma se tu vuo falire a quell'altezza, alla quale fortuna è finggetta, tu ti vedrai di fotto tutte le cose, che tanto son tenute grandi, e nobili, secondo 'l parere degli nomini, e nondimeno verrai a quest' altezza per via quali piana, non per afpra, ne pericolofa, ficcome fi vicne alle dignitadi del mondo.



Pepera

# Peperceram tibi & quidquid &c.

# PISTOLA LXXXV.

O r' avez perdonato, e avea lasciato molte cose oscure a dichiarare, e teneami per contento, quali di darti ad affaggiare delle cofe, che' noftri dicono di provare, cioè, che la verrà sola è sufficiente, e postante a conprire la beata vita. Orami richiedi, e prieghi, ch' io ti raccolga, e racconti tutti gli argomenti, o' noftri, e gli altrui, ch' a ciò appartengono, la qual cosa vogliendo fare, non serà Pistola, ma libro. Io ho protestato molte volte, ch' i' non mi diletto in così fatte cole. Io mi vergogno d' entrare in battaglia, che tocchi agl' Iddii, e agli nomini, trovandomi armeto d' una lesina. Colu', ch' è savio, egli è temperato; chi è temperato , egli è costante; chi è costante , egli è sanza corbamento: chi è fanza turbamento, egli è fanza triffizia; chi è fanza triftizia, egli è besto. Dunque il favio è besto, e sapienzia è affai fufficiente ad avere beata vita. A questo argomento rispondono alcuni de' Peripaterici in questo modo, che li 'ntendono, e spongono l' uomo sanza turbamento, e sanza triflizia colui, che rade volte, e non leggiermente si turba, non colui, che giammai non fi finuove. Ancora dicono, che colui è fanza triffizia, il quale non è fottoposto a cotel vizio, e non è tocco soperchievolmente, perocchè questo è fuori della natura umana, che l' animo d' alcun uomo sia del tutto libero di triffizia, e che'l favio non è vinto da triffizia, ma fanza dubbio egli n' è tocco. E a questo aggiungono altre parole simiglianti, e che s'accordano alla loro setta, e in quefto e' non tolgono gli afferti, ma atremperangli. Certo noi diamo piccol pregio al favio, s' egli è più forte de' molto deboli, e più ordinato, e ammifurato de' pazzi, e più allegro de' molto trifti, e più alto de' molto bassi. Che direm noi, s'al. eun fi vantaffe di leggerezza, ragguardando agli attratti ? Leggerezza da lodare de effere tale, chente diffe Virgilio di Camilla, che secondo, che diffe, fu sì leggiera, e snella, ch' ella correndo su per l'erbe, non avrebbe l' uomo veduto ond' ella fosse corsa, e su per lo siotto del mare sanza immollarsi i talloni. Questa leggerezza si loda per se, non quella, che si . . .

foda per comparazione delle cofe gravi, e pigre. Per questo modo fi potrebbe dire, che que' fosse sano, il quale avesse ana febbre leggiere. Estere infermo di mezzano modo non è fantade; e cost ti dich' jo, che 'l favio non dee avere in fe alcuna magagna, nè alcuna malizia, anzi dee effere netto . e puro di tutti i vizi, perocchè se n' ha alcuna, elli cresceranno, e 'n quelto mezzo lo'mpacceranno, ficcome un lume fmifurato accieca, e un minore turba la vifta. Se tu concedi affeeti al savio, la ragione non si potrà difendere da loro, ma sarà l'otromesta, e cacciata da que' medesimi, e maggiormente non lasciandogli un affetto folo, ma tutti, co' quali ella fi combatte, perocchè maggior forza ha una compagnia digente comunale, che non ha un folo, benchè fia forte, e vigorofo; egli è cupido di moneta, ma poco; egli è cupido di onori, ma non imifuratamente; egli fi cruccia, ma tofto fi pacifica; egli è inconfrante, ma non troppo follemente; egli ha lufturia, ma non arrabbiara. Minor male farebbe ad avere un vizio interamente, ch' effere magagnato di tutti debolmente. Neente fa al fatto, che 'l defiderio fia grande, o piccolo, però chente, che fia, e' non sa ubbidire alla ragione, e non riceve, nè afperta configlio. Siccome neuna bestia ubbidifce a ragione, falvatica, o dimeftica, perchè la lor natura è forda a colui, che le fegnoreggia ragionevolmente, così i defideri non legationo, nè odono ragione, benchè fieno niccolissimi. I tigti, e' leoni giammai non lasciano la toro fierezza, ma alcuna volta l'allentano. E quando crederai, che fien più manfueti, allora infellonifcono, e tornano alla lor fierezza. I vizi giammai non s' umiliano in buona fede. Se ta ragione è donna, e maestra, i desideri non cominceranno; e fe, mal fu' grado cominceranno, mal fu' grado perfeverranno: perocch' egli è più leggiere, non lafeiargli cominciare, che attemperare la lor forza. Dunque questo mezzano modo è fatfo. e fanza utilità, ed è come fe alcuno diceffe, che l' uomo dee arrabbiare mezzanamente . e che effer ipfermo mezzanamente non è male. La vertù fola è temperara; i vizi dell' animo non fi possono attemperare. Più leggiermente fi possono levergli del tutto, ch' attemperargli. Chi dubita, che' vizi dell'animo dell'uomo duri, e 'nvecchieti, i quali no' chiamiemo infermitadi, non fiano finifurati, ciò fono, avarizia, crudelth, e immanità? Dunque i defideri fono imifurati, perocche da loto paffa l' nomo a' vizj. Oltre a quelto, se tu dai punto di legnoria alla triffizia , o alla paura, o alla cupidigia , o all' altre weenfrumate retudi , elle non faranno in noftra balla,

perocchè le cose, ond'elle sono accese, son fuor di noi. Dunque per questa cagione elle cresceranno, secondo ch'ell' avranno gran cagioni, o piccole, per le quali elle fieno imofse, perocchè la paura sarà maggiore, s' ella avrà più da presfo cofa, che l' eferciti, e spaventi. La cupidigia tanto farà più ardente, e maggiore, quanto maggiori faranno le cose, delle quali ella avrà speranza. Se l'essere, e 'l non essere de' desideri, non è in nostra balla, così sarà fuori di nostra balla la loro quantità. Se tu gli lasci cominciare, elli cresceranno con tutte le cagioni, e saranno grandi, come saranno fatti. E le cose ree , bench' elle sieno piccole , crescono maravigliosamente, perocchè la cosa rea, e pericolosa, non ha punto di misura. La 'nfermità del corpo, benchè piccola cominci, procede crescendo occultamente, e piccolo riscaldamento alcuna volta confuma, e uccide il corpo infermo. Gran pazzia è credere, che 'l termine delle cose, sia in nostra balla, il cominciamento delle quali è fuori di nostro podere. Come avrò io podere di finire la cosa , dalla quale io fu' affalito mal mi' grado, conciossiacosache più leggiermente si caccia la cosa nel cominciare, che speguerla poi, che l'uomo l'haricevuta? Gli altri distinsero queste cose, e dissero, che 'l savio è temperato, e pacifico per proponimento, e per abito, e non da ventura , perocchè quanto all' abito della mente, e' non fi turba punto, e non si contrista, e non teme, ma più cose gli vengono di fuori, che'l turbano, e crucciano. Questo è a dire, come se alcun dicesse, che non è cruccioso per usanza, ma alcuna volta si cruccia. E' non è pauroso, ma e' teme alcuna volta. La qual cosa ricevendo spesso, la paura tornerà in vizio. E'l cruccio ricevuto nell' animo , guafterà l' abito dell' animo, ch' era fanza cruccio. Ancora fe non fpregia le cagioni, che vengon di fuori, temendo punto, quand' e' dovrà, vigorosamente andare contr' a' nemici , per difendere il suo paefe, e la fua libertà, egli andrà con paura, e con cattivo. e vile animo. Questa diversità d' animo non cade in nom favio. Sopra tutto quello e' mi pare, che noi ci dobbiamoguardare di mescolare insieme due cose, delle quali ciascuna si de' provare per se. L'uomo pruova per se, che quella sola cosa è buona, ch' è onesta. E anche si pruova per se, ch' a beatamente vivere, basta sola la verrà, perocchè, se un sol bene è, cioè quello, ch'è onesto, tutti confessano, ch' a beatamente vivere baka fola la vertà. Ma per lo contrario non si concederà, che se sola la vertù fa l' nomo beato, che solo la cosa onesta sia buona. Zenocrates, e Spensippus, credono, che

l' uomo diventi beato folo per la vertà, e non credono, che folamente la cosa onesta sia buona. Eppicuro ancora tiene beato colui, ch' ha la vertù, ma e' non crede, che la vertù folamente sia sufficiente alla beata vita, perocchè 'l diletto, dice egli, che naice dalla vertù, fa l'uom beato, non la vertù. Questa distinzione d'Eppicuro non è buona, perocch' e' mededefimo dice, che vertù non è giammai fanza diletto. Dunque fe 'l diletto è fempre congiunto colla vertù, e da lei non fi dee disceverare, ella sola basta, perocch' ella ha seco il diletto, fanza 'l quale ella non può effere, eziandio effendo fola. Ancora è ruftica cofa, e non ragionevole, a dire, che l' uomo fia beato per la vertufola, manon perfettamente. I' non truovo in che modo questo potesse essere, conciossiacosachè la beata vita ha in se bene persetto, oltre al quale l' uomo non può paffare, e però ella è perfettamente beata. Se la vita degl' Iddii non ha neuna cosa migliore, nè maggiore di se, ed ella è beata; dunque ella non ha alcuna cofa, per la quale ella fi poffa: più innalzare. Ancora fe la beata vita non ha bifogno d'alcuna cofa, tutra la besta vita è perfetta, ed ella medefima è besta, e beatissima. Tu non dei dubitare, che beata vita sia sommo bene." Dunque s' ella ha il sommo bene, ella è persettamente beata, siccome l'uomo non può aggiugnere alcuna cosa sopra la cosa fovrana, così non si può aggiugnere alcuna cosa alla beata vita, la qual non può effere fanza bene fommo. E fe tu vuo dire, che alcuno fia più beato d' un altro, e' ti conviene porre un altro beatissimo; e facendo così, tu farai i sommi beni differenti fanza numero, concioffiacofach' io intendo, che quello è sommo bene, che sopra se non ha alcun grado. Se alcuno è men besto d' un altro, e' si seguita, che quegli desidera la vita di quell' altro più besto. Ma il besto non defidera, e non pregia alcuna cofa più, che la fua vita. Qualunque l'una di quefte due cole fia, fi è credibile, ch' al beato manchi alcuna cofa, l' effere della quale egli ami più, che'l suo, o che non ami più la cosa migliore di se, perocche quant' egli è più favio, tanto più fi sforza d'appresiarsi alla cosa perfetta, desiderando d' acquistarla in ogni modo. Dunque come sarà beato colui, ch' ancora può desiderare, ma che 'l de' fare? lo ti dirò onde viene questo errore. E' non sanno, che la besta vita è una, e che la sua qualità la mette in buono stato, non la quantità. Dunque ella è iguale. O sia lunga, o sia corta, o sia larga, o riftretta, o fia partita in più parti, o raccolta tutta insieme. Qualunque la stima per numero, o per misura, o per Parti, si le toglie la migliore, e la più nobile cofa, ch' ell' abbia,

e questo è, ch' ella è piena. I' credo, che 'l fine del mangiase, e del bere si è, che la fame, e la sete cessino. L'uno mangia poco, l'altro assai, e questo non monta, nè leva, l' uno. e l' altro fazio. L' uno bee più, l' altro meno, in questo nulla fa al fatto, ne l'uno, ne l'altro ha fete. Coftui vivette lungo tempo, quest' altro poco, questo, che rileva? Se tanto fu beato costui in n' assa' tempo, quanto costui in poco? Colui, che tu chiami men beato, non è beato, perocchè'l nome della beatitudine non si può menomare. Chi è forte , si è fonza paura; chi è fanza paura, fi è fanza triffizia; chi è fanza triftizia è beato. Questo argomento è de' nostri, al quale alcuni fi sforzano di rispondere in questo modo, dicendo, che noi argomentiamo falfamente. Dunque, ciòdicono elli, non temerà il forte i mali sopravvegnenti. Questo si conviene a uomo fuori di senno, e pazzo, non a nomo forte, perocchè 'l forte teme molto misuratamente, ma e' non è del tutto fuori di paura. Colui, che parla in questo modo, ricade in quel medesimo, che se tenesse i piccoli vizi in luogo di vertù, perocchè colui, che teme meno, o rade volte, di certo non è fanza malizia, ma egli è tocco leggiermente. Se tu di', i' tengo pazzo colui, che non teme i mali apparenti. I' ti rispondo. che tu 'l terresti pazzo ragionevolmente, se fossero mali, ma non, s' e' fa, che non fono mali, e non tiene, ch'alcuna cofa fia male, se non lordura del peccato, e che dee securamente aspettare i pericoli, e spregiare le cose, che gli altri temono. Ma fe 'l non temere i mali appartiene a nomo pazzo, quantol' uomo farà più favio, tanto più temerà, secondo che ci pare. Dunque il forte si metterà di suo propio grado ne' pericoli? Non farà, ma egli non gli temerà punto, anzi gli schiferà, perocche dee effere avvifato, ma non pantolo Quelto, come fi fa, non temerà egli la morte, la pregione, e'l faoco, el'altre avversitadi di fortuna? Certo no, perocchè sa bere, che questi non son mali , ma e' pajono , e tiene queste cose , ch' elle sieno per spaventamento dell'umana vita. Mettigli innanzi povertà, battiture, pregione, tagliamento di membra per infermità, o per ingiuria, e qualunque altra cofa fia, tutte le spregierà, e terrà, ch' elle sieno per spaurire gente paurosa. Queste cole sono da far paura a' paurosi. Stimi tu, che questo sia male, al quale no dobbiamo andare alcuna volta di propia volontà? Se tu vuo' sapere, che cosa è male, questo si è temere, e ritrarfi addietro per le cose, che son chiamate mali, e perdere la sua franchezza per loro, per lo salvamento della quale l' nom dee tutte le cose sofferire, perocchè franchezza,

chezza, e libertà periscono, se noi non spregiamo le cose, che ci mettono il giogo. Elli non dubiterebbero, che quefto fi convenisse a nom force, se sapessero, che cosa è fortezza, perocchè questa non è follia fconfigliata, nè amore de pericoli, ne diletto delle cufe pavore, anzie fcienza, il dichiarare qual cofa fia male, e qual no. Fortezza è diligentifima in guardia di fe, ed ella medefima è fotferentiffima delle cofe , ch' hanno fimiglianza de' mali. Ma tu mi farai questa quistione, s' egli è posto la sonda in sul colle dell' uom forte, se l'uomo il percuore, e raglia, ora dall' un lato, ora dall'altro, fe fi vede le fue budella in grembo, se l'uomo il ripruova ne' tormenti per fargliene prà feneire, e fofferire, e fe'l langue gli è tratto dalle fedite, che di poco fono rasciutte, dira tu, che non si dolga, e non tema? I' ti rifpondo: veramente e' fi duole, concioffiacofache neuna vertà può torre il fentimento dell'uomo, ma e' non teme, e non fi lascia vincere. Egli riguarda securamente da alto le fue doglie. Se tu domandi, che animo egli ha in quel punto: l' ha tale, chente colui, che conforta l' amico fuo infermo. La cofa, ch' è rea nuoce. La cofa, che nuoce, fa l' nomo peggiore. Il duolo, e la povertà non fa l' nome peggiore. Dunque non fono cofe ree. Alcuno oppone . dicendo, che questo è falfo, perocchè qualunque cofa nuoce, non fa l' nomo peggiore, concioffiacofachè la fortuna del mare, e la tempefta nuoce al nocchiere, ma ella nol fa peggiore; sicuni Scoici rifpondono a quefte in quefte mode , che 'l nocchiere peggiora per la foreune del mare, perchè non può compiere quelch' egli aveva ordinato di fare nel suo viaggio, e per questo egli non peggiora nell' arte, ma nell' opera. A questo risponde il Peripatetico, e dice: dunquela povertà, e i duelo, e l' altre cofe simiglianti, peggiorano il savio. perocchè. bench' elle non gli colgano la vertu, elle impacciano l' opere fne. Oneflo farebbe ben detto, fe la condizione del favio, e del nocchiere non fofiero diffimiglianti, ma e' v' è gran differenza, concioffiacofache "I proponimento del favio fi è dimemare la vita netta, e fare tutte le cose dirittamente, ma non di compiere ciò, ch'e' comincia, e'i nocchiere ha proposimento in tutte maniere di conducere la nave al porto , l' arti fono minifire, e debbon compiere ciò, ch' elle promettono. La fapienza è donna, e governatrice. L'arti fervono alla vita; la l'apienza comanda. Ma io giudico, ch' egli è da rispondere per altro modo, ciuè: che l'arte del nocchiere non peggiora per tempefta, ne per fortuna nella ministrazione dell'arte medefima. Il nocchiere non ti promife il mare quieto, ma e' tipro-

mife buono, e utile, e leale guernimento, e scienza di governare la nave , e questo tanto più si mostra , quanto più gli è contradia la tempesta. Quel nocchiere, che può dire, che la fua nave farà sempre diritta, ha soddisfatto all'arte. La fortuna del mare non impaccia l' opera del nocchiero, ma del buon vento. Dunque com' è questo? Non nuoce al nocchiere la cota, che non 'l lascia entrare in porto, e'mpedimentiscelo o toglie il timone . o fallo tornare addietro? Ella non gli nuoce com' a nocchiere, ma come a uomo, che va per mare, concioffiacofach' ella non impaccia l' arte, anzi gliel mostra, che come l' vom dice, quando 'l mare è in bonaccia, ciascuno sa governare. Queste cole nocciono al navilio, e non al nocchiere, in quanto egli è nocchiere. Il nocchiere ha due persone : l' una fi è comune con tutti coloro, che fono nella nave con lui infieme, perocchè così è egli portato come gli altri; l'altra si è propia, perch' egli è governatore; la tempesta gli nuoce com' a uomo portato, e non come a governatore. Ancora l' arte del nocchiere si è bene altrui, e appartiene a coloro, che fono nella nave, siccome l' arte del medico a coloro, ch' egli ha in fua cura. Il bene si è comune con loro insieme, con cu' e' vive, ed è suo propio sempre. Dunque sorse che nocerà al nocchiere la tempesta, quant' all' ufficio, e al ministerio che fu promesso per lui agli altri, quand' ella glielo 'mpedimenti-sce. Ma al savio non nuoce povertà, nè dolore, nè altra ayversità di vita, perocchè l' opere sue non son però impacciate tutte, ma folamente quelle, che fono ad altrui pertinenti: egli è sempre in opera, ed in efferto. E allora opera egli più fortemente, quando fortuna più gli è contradia, perocch' allora mett' egli in opera la sapienzia, la quale no abbiam detto, ch' è bene altrui, e suo propio E allora medesimamente non è impacciato di fare prò adaltrui, perch'egliabbia alcun' avversità per povertà. Ma egli è negato di mostrare come l' uomo dee proccurare, e amministrare le bisogne dello 'mperio, e del comune di Roma, perocch' e' poveri non fono a ciò richiesti, ma e' ci mostra, e 'nsegna come l' uomo si de' portare verso la povertà. L'opera del savio si stende per tutta la vita sua. Dunque neuna sortuna, nè neuna cosa turba l' opera del favio, perocchè fa quella cofa medefima, per la quale egli è negato, e vietato di fare l'altre. Egli è apparecchiato a tutti avvenimenti; egli è governatore de' beni, e vincitore de' mali. Egli è sì esercitato in tal modo, che può mostrare la sua vertà, così nell' avversità, come nella prosperità, e non pon mente alla matera dilei, ma a lei medefima. Dun-

Dunque povertà, dolore, o qualunque altra cofa, che fa cadere i folli, non impaccia il favio. Non credere, che fia fcalpitato, e soppressato dall'avversitadi, perch'e'ne fa la sua utilità. Fidias sapea fare immagini, non solamente d' avorio, ma di legno, di metallo, di marmo, e di qualunque altra matera fosse. E bench' egli avesse avuto tralle mani vilissima matera. e' n' avrebbe fatto la miglior opera, che fare se ne potesse. Così ti dich' io, che 'l savio most rerrà la sua vertù nelle ricchezze, se bisognerà, e se non nelle ricchezze, egli la mostrerrà nella povertà; e nel suo paese, te potrà, ese no, egli il farà là, dove farà mandato a confini, o in bando ; e in fegnoria, se potrà, e se no, in obbedienzia; e in fantà, se potrà, e se no, in infermità. Chente, che fortuna gli corra, e' ne farà alcuna cosa notabile. Alcuni sono, che domano le beftie salvatiche , bench' elle sieno fieristime , e con tutto che molto remano il volto dell' uomo, fi dimefticano con lui, e fa loro portare il giogo. E non folamente fi tengono alcuni contenti di farle dimeftiche . ma fannole abitare con gli uomini . Il domatore mette la propia mano nella bocca del leone. I tigri baciano i loro guardiani. Un piccol' uomo d' India doma un leofante, e fallo portare, e coricare in terra, e fanne ciò che vuole; e così ti dich' io del savio, egli è maestro di domare i mali. Dolore, povertà, vergogna, pregione, sbandimento, che 'n tutte parti fono tenute paurole, e spaventevoli, quand' elle avvengono al favio, elle fono umane, di buon' aere, e dimeftiche.

## In ipsa Scipionis Villa &c.

### PISTOLA LXXXVI.

Ueste cose ti scrivo io dalla Villa di Scipione, nella quale io dimoro al presente, e ho offerto mio facrificio ao un altare, che vi è, il quale io credo, che sia la sua fepolura di Scipione. Di certo l'eredo, che la sua anima sia tomata in Cielo, ond'ella venne, uno perchè fosse grande Imperadore, e guerriere samoso, che così surono molt'

molt' altri malvagj, e crudeli. Eziandio Cambife furiofo.che felicemente usò la sua furia; ma per la sua gran temperanza. e pierà, per la quale fu più da pregiare, e da farci maravigliare, quand' egli abbandonò la sua Città, che quand' egli la difese. Di necessità era, che Scipione uscisse di Roma, o Roma perdeste sua franchezza, e sua libertà. I' non voglio, dits' egli , torre il vigore alle leggi , e agli statuti : sia la ragione iguale, e comune a tutti i Cittadini. Ufa Città mia il mio beneficio fanza me. I' fono fisto cagione della tua libertà, e faronne argomento, e pruova. S' i' fono più temuto, che quel, che t'è bisogno, io me ne vo; perchè non pregerò io quest' alto animo, per lo quale e' fe n' andò di suo propio volere in bando, e sgravò la Città di Roma? La cosa era venuta a tanto, che convenia, che la libertà fosse soperchiata da Scipione. Ne l' uno, ne l' altro fi dovea fare. E perciò egli fece luogo alle leggi, e vennesene a Licerna, e altrettanto dava cagione, e colpa ad Annibale, quanto al comune di Roma, del fuo sbandimento. Io ho veduto quella terra murata di pietre quadrate, e le mura intorneste di bosco, e torri da ciascuna parte, per difesa della terra, e una citerna appiè dell' edificio allato al verziere, la quale basterebbe a un ofte; e un bagno firerto, e ofcuro, e piccolo, fecondo la maniera degli antichi, e questo faceano, perchè non parea loro caldo, se non era oscuro. Allora mi venne una renerezza al cuore, e fenti un gran diletto, confiderando i coftumi di Scipione, e' nostri. Il buon uomo, del quale la gran Cirrà di Cartagine cotanto temette, e al quale Roma è obbligata del non esser presa più d' una volta ; bagnava in questo stretto luogo il corpo suo affannato nelle fatiche della villa, esercitandosi zappando, e lavorando la terra colle sue mani, secondo l'uso degli antichi. Sotto questo tetto così vile stette il buon uomo, e quello viliffimo laftricato il foltenne. Ma al tempoprefente i' non so qual si tenesse contento di tal bagno. Veramente e' si crederebbe essere povero, e sventurato, se'l muro del bagno non foste riccamente lavorato, e lastricato di ricco marmo, e se non fosse dipinto in diversi modi, e se l'acqua non v' entrasse per condotto d' argento, bollendo , e facendo romore giù per ali fcaglioni, ove fono i pilastri del marmo, pofti non per softenere alcuna cosa, ma per leggiadria, e per fama. E siamo venuti a tanta morbidezza, che noi non vogliamo scalpitare, se non gemme. E'n quel bagno, dove Scipione si bagnava, fon piccole finestre, che meglio pajono fenditure, onde 'l lume v' entra fanza danno del muro. Ma oggi fon chia-

chiamati i bagmi luoghi vili, se non son sì ordinati, che ricevano la chiarezza di tutto 'l di per grandi finefire, e le non fi bagnano, e colorano infiememente, e fe non fi può vedere del bagoo i campi,e'l mare. E per questo modo i bagni, ch'eran tenutigran cole, quando dalla prima furon trovati', ora fono foregisti, e melli nel numero delle cose degli antichi, perocchè la luffuria ha trovato al presente alcuna novella cosa, ov' ella fi pud dilerrare oltragginfamente. Ma anticamente avea a Roma pochi bagni , e fanz' alcuno ornamento , perocchè non fi curavano d' adornar cofa , che potefiero avere alla loro volontà per una medaglia, ed essendo trovata per la necessità, e per l' utilità della gente, e non per diletto. L'acqua non veniva fempre correndo per lo bagno al modo, ch'ella rampollasse di sotterra, come d' una fontana calda, e non si curavano, perch' ella non foffe molto chiara, perocchè non fi bagnavano, se non per nettarsi del sudiciame. Molto mi diletta d' entrare in questi bagni ofcuri, e femplicemente lavorati. e ta-Hi, chente ali volca Catone , e Fabius Maffimus , e gli altri buoni nomini, a' quali il comune di Roma spesso commettea così fatto ufficio, per provvedere i bagni, ove'l popolo fi bagnava, acciocchè fteffero netti, e temperati per bene, e per iantà della gente, e non come que' d' oggi, che tanto fi icaldano, che farebbe fufficiente tormento a un fervo trovato in alcun peccaro, esfendovi messo vivo. Ora fanno besse di Scipione, perchè non aves nel bagno larghe fineftre per vedervi entro chiaramente, e perchè non vi stava tanto dentro, che vi si ricocesse, e dicono, che su rozzo, e di grossa pasta, e che non fapea vivere, perchènon fi bagnava in acqua colata, Ma e' si bagnava spetto in acqua torbidissima, quando piovea, fanza curariene punto, perocche non fi lavava per nettarfi dell'. unquento; ma del fudore. E le più volte non fi lavava, fe non le braccia, e le gambe per nettarfi dell' ordura, ch' egli acquiftava lavorando, fecondo l'ufo degli antichi, che 'l bagnarfi tutto faceano una volta il mefe , onde ne fono fpregiati, e avviliti. Ma con quella fatica fi convenia loro d'empiere perfettamente l' ufficio della loro cavalleria. Alcuni luffuriofi , e dilicati dicono di si fatto bagno : cetto noi non portiamo invidia a Scipione, che veramente come sbandito, vivea colui, che così fi bagnava. Ora poi che' netti bagni fon trovati, gli uomini fono più puzzolenti. Vogliendo Orazio difegnare un uomo molto infamato di diletti, diffe di Bucillo: viene di macrberoni. Tu mi darefti ora un Bucillo, incontenente farebbe come fe di lui veniffe di becco, e farebbe in luogo di Gorgonio, il quale Orazio puose dirimpetto a Bucillo. Ma al tempo presente l' uomo è tenuto da neente, se non si ugne il dì, due, o tre volte, ficchè tutto il di fea odorifero, fanza partirfi l' odore. Gran pazzia è quella degli nomini, che di questo odore si glorificano, come di loro odore. Se ti pare, ch'i' parli tropp' aspro, da' la colpa a questo luogo, ov'io ho appreso da Egialus, ch' ora il possiede, che n' ha insegnato, ch' un albero vecchio si può trasporre. E questo è utile a noi vecchi, che piantiamo gli ulivi per altrui. Ancora ci èneceffario d' apprendere quello, ch' i' vidi fare al detto Egialus, e ciò fu, ch' il vidi trasporre un ordine d'arbori, i qualinon faceano buon frutto nell' autunno. L' albero, che tu poni fa ombra a re medefimo, con tutro che farà più prò a coloro, che verranno dopo noi, tecondo che Vergilio diffe, che fludiò più di parlare o nato, che 'n dire appunto il vero, e più fi sforzò di piacere alle genti , che d' infegnare a' lavoratori. Ma per lasciare tutto l'altro, io ri dirò, quel ch' i' ho trovato oggi nel tuo libro. Egli dice, che 'l miglio, e le fave fi feminano nella primavera. Se queft' è vero, stimalo in ch' i' ti dirò. Noi fiamo nel mese di Giugno, e presso al Luglio, e i' ho veduto in questo mese in un medesimo di seminare il miglio, e cogliere le fave. Ritornismo agli ulivi, i quali i' ho veduto porre in due modi. Egialus prese un grand' ulivo, e levonne a terra tutte le ramora, poi il divelse, e tagliò tutte le barbe, e solamente gli lasciò il grosso, poi lo volse nel letame, e piantollo in una fossa, e rincalzogli la terra intorno, e pestolla molto forte. Egli mi dise, che neuna cosa gli sacea tanto bene, perocchè questo il difendea dal freddo, e dal vento . e nol lascia crollare , e per questo modo soffera . che le radici s' apprendano , e nascano ; e la fossa de' estere si profonda, che 'l troncone dell' ulivo sia sopraterra tre piedi, e non più, perocchè 'ncontenente piglia forza, e non teme il secco. L'altra manicra di piantare si è, che prese un ramo grosso, ch' avea la scorza non troppo dura, come d' un arbuscello, e piantollo in quel medesimo modo. Quegli crebbe più tardi. Ma poi ch' egli è appreso, e cresciuto, egli è bello, verde, forte, e vigoroso. Ancora gli vidi piantare la vigua prendendo il tralcio del ceppo della vigna vecchia, e miselo sotterra, e 'n piccol tempo n' uscirono uve. E vidi di quelle, che furon piantate, non solamente di Febbrajo, ma all' uscita di Marzo, e appresorsi, e mautennorsi, e abbracciaro gli olmi, e fecero frutto. Diffe Egialus, che tutti questi arbori fi debbono atare , e innaffiare d'acqua di citerna , la

quale è loro utile. Noi abbiamo l'acqua piovana a noftra volontà. I' non ti voglio infegnare più ora di questo mestiere, acciocch'io non faccia di te amico avversario, siccome Egialus ha fatto di me.

Naufragium ante quam navim &c.

### PISTOLA LXXXVII.

Rima ch' io entrassi nella nave, io ruppi in mare. I' non tidico, come ciò m'avvenne, perchè tu non creda, che questo sia da porre tra le cose inopinabili, e maravigliofe delli Stoici, delle quali neuna è falia, nè tanto maravigliofa, quant' ella pare dalla prima, che l'uomo l' ode. I' ti proverò ciò, quando tu vorrai, e ancora fe tu non vorrai. Io ho apparato in questo viaggio, che noi abbiamo molte cose di soperchio, delle quali no' ci potremmo leggiermente scaricare, concioffiacofachè noi non sentiremmo, ch' elle ci fossero tolte, se necessità alcuna volta le ci togliesse. Io, e'l mio amico Massimus abbiam già fatto due beatissime giornate, con compagnia de' nostri fervi, quant' una carretta può portare, e non più, fanz' altre cofe, che quelle, che fi conteneano pe' corpi nostri. La coltre giace in terra, e io in fulla coltre, e di due mantella, ch' io recai, sopra l' uno mi corico, e dell'altro mi cuopro. La nostra vivanda è apparecchiata a tutte l' ore; ma tutto ciò non è fanza fichi fecchi . nè fanza mie tavolelle. Questi sono la mia cucina, quand'io ho pane; e quand' io non l' ho, fono 'l mio pane. E' mi fanno cia cun di il calendi di Gennajo , il quale i' mi fo bene avventurato per buoni penfieri, e per grand' animo, il quale giammai non maggiore, che quand' egli ha posto giù le cose strane, ed effi pacificato, non temendo alcuna cofa, ed è arricchito, neuna cosa desiderando. La mia carretta è grossamente, e villanamente fatta. Le mule, che la tirano, mostrano d'esser vive andando. Il mularriere è scalzo, non per la flate ; per poco rimane d' avere vergogna di dire, che la carretta fia mia. Ancora la perversa vergogna del diritto dura in me, e quand'io

#### 246 PISTOLA LXXXVII.

m' incontro in più ricche genti di me, io mi vergogno, e arrosso, mal mi grado, la qual cosa è argomento, ch' i' non sono ancora perfetto in aftinenzia, e in amore di povertà, la quale i' lodo, e appruovo. Chi ha vergogna della povera carretra, avrà vanagloria della ricca. I' fono ancora ito poco innanzi in bene. Ancora non ofo io dire, ch' i' sia profesto apertamente nella vita d'aftinenza, e di volontaria povertà. Ancora ho io cura dell' opinione della gente. L'uomo dovrebbe gridare ad alta boce contr' all' opinione di tutta l' umana generazione, e dire: vo' fere imperverfati, e fuori del fenno; voi errate, e uscite fuor di voi per le cose soperchievoli; voi non istimate, ne giudicate alcuno del suo propio, oper lo suo propio. Quando bifogna di stimare il patrimonio d' alcun uomo, allora fete fottili a fare conto di ciascuna cosa per se: se voi gli dovete prestare moneta, o fargli alcun bene, perocch' ancora fate voi i benefici fortilmente, penfando fe colmi, a cu' voi 'l fate, il potrà rendere. Voi ponere mente s' egli è ricco, e s'egli ha gran debito con quelle ricchezze, e quanto gli potrebbe rimanere s' egli pagaffe i fuoi debiti . Questo dovreste voi fare dell' altre cose, cioè assere quanto ciascuno hae di propio. Non credere, che colui sia ricco, il qual si porta dierro grande arnese, quando cammina, e che in ogni contrada ha molte possessioni, e ha abbondanza d' oro, e d' argento, e ha tanta terra lungo le mura, e possiede, quant' egli ne possederebbe con invidia ne' diferti di Puglia. Quando su avrai contato ogni cofa, egli è povero. Perchè? perch' egli ha debito ciò, ch' egli ha; fe tu non volessi già dire , ch' egli avesse differenza tra colni, ch' accatra da uomo, e colui, ch' accatra da fortuna. Che monta per avere mule grafie tutte d' un pelo, e carrette dipinte , e adornare , e be' cavalli coperti di fciamiti , e co' freni orati? Queste cose non possono megliorare il segnore, nè fare peggiore. Carone Cenforino, ch' altrertanto fu utile al comune di Roma, quanto Scipione : concioffiacofachè l' uno combatfè co' nemici de' Romani, e l' altro co' vizi; cavalcava un cavallo fcogliato colla valigia fempre dietro, nella quale e' portava quel, che bifogno gli facea. Molto vedrei volentieri uno di questi Romani ricchi, con tutta la sua gran famiglia, scontrare Catone nel mezzo del cammino. Sanza-fallo egli farebbe più pulito, e avrebbe maggiore compagnia, Grande onore fu di quel tempo , ch' uomo di sì grande affare imperadore triunfale, come fu Carone Censorino, si tenea contento d' un cavallo, e di meno; conciofiacofachè la valigia

n' occupava una kran parte. Di certo i' pregierei più Catone fol con un cavallo, ch' i' non farei un di questi dilicati, e puliti, con tutt' i fuoi graffi palafreni, e deftrieri, e corfieri, e coll' altre grandi burbanze. l' veggio molto bene, che 'n quefta matera non avrà fine , s' io nol ci metto. E perciò io mi tacerò, e non parlerò più di questi arnesi, i quali, sanza dubbio colui, che prima gli nomò impedimenti, indovinò dirittamente chente doveano effere, perocchè quello, ch' al prefente si chiama arnese, anticamente fu chiamato impedimento. Ora ti voglio proporre alcuni argomenti, ch' appartengono a verru, la quale noi diciamo, che foddisfà alla beata vita. La cola buona fa l'uomo buono. Perocchè ancora nell'arte della musica è così, che quello ch' è buono, sa l'uumo sapiente. e favio in quell' arte. Le cofe di fortuna non fanno l' nomo buono; dunque non son buone. A questo rispondono i Peripacetici . e dicono , che l' nomo non diventa buono per la cofa buona, perocchè in mufica è alcuna cofa buona, fiecome fono corda, fveglia, e qualunque altro ftrumento è acconcio a cantare, e per questo non diventa l' uomo sapiente in musica. lo rispondo a questo, e dico: che non intendono, come noi abbiam posto quel, ch' è buono in musica, perocchè noi non diciamo della cofa, ch' è fornimento a mufica, ma di quella . che fa l' uomo fapiente in mufica . Tu intendi degli ftrumenti dell' arte, non dell' arte. Ma se alcuna cosa è buona nell' arte della mufica, quella farà l'uomo mufico. Ancora il ti dirò più chiaro. Nell' arte di musica si dice buono in due modi. Nell' un modo si chiama buona la cosa, ch'ajuta l'uomo operare nell' arte; nell' altro modo fi chiama buona cofa. per la quale l'arte perviene a effetto, e compimento. Gli firumenti, ficcome fono mufe, corde, e organi non attengono all' arte, concioffiacofachè fanza loro la può l' uomo fapere, ma forse l' uomo non la può usare. Il bene non è all' uomo per questo modo in due maniere, perocchè un medesimo bene si è dell' uomo, e della vita. La cosa, che ciascun uomo degno di molto dispregio, e lordissimo, puote avere, non è buona. Un vile ruffiano, o alcuno di vita più lorda, e più vituperofa, puote avere ricchezze, dunque le ricchezze non fon buone. Questo, che noi propognamo, ciò dicon'elli, è fal-fo, perucchè l'uomo di vile condizione, sa dell' arte di gramatica, o di medicina, o di mareneria. Quest'arti non profferano alrezza d' animo, e non montano in alto, e non spregiano i beni della fortuna. La vertù innalza l' nomo, e fallo fopraftare alle cofe mortali, e rendelo sì ficuro, che non defidera troppo Q 4

#### 248 PISTOLA LXXXVII.

le cose, che son chiamate buone, e non teme le ree. Celidonius fu nomo di lordiffima vita, e fu ricco smisuratamente, e fu reda di molti, ed ebbe molte rede; dimmi, fe la moneta il fece lor. do, o s' egli fece lorda la moneta, la qual cade nelle mani d' alcun uomo, ficcome i danari, che caggiono nel privato? La vertù è sopra queste cose, e tiensi contenta del suo avere, e non tiene per buona neuna di queste cote, che così disordinatamente si mettono in ciascun luogo. La medicina, e l'arte de' marinari non libera l' uomo della cupidigia di queste cose; l' uomo non buono nondimeno può essere buon marinajo, buon medico, e buon gramatico, così bene come buon cuoco; ciascuno è tale, chente sono le sue cose. Tanto è pregiato il reforo, quanto vale quel, che v'è dentro. Questo medesimo si può dire di coloro, che son segnori di gran retaggio. Queste fon cofe, che fon loro appiccate, che vengon loro di fuori. Ma il favio è grande, perch' egli ha grand' animo. Dunque è vero, che quella cola non è buona, la qual può avvenire a cialcuno vilissimo uomo. lo non dirò già, che 'ngegno sia buona cofa, che altresì l' ha la pulce, e la cicala; nè ripoto, nè ozio, perocchè non è cota più oziofa, che 'l vermine. Se tu vuo' sapere qual cosa fa l' uomo savio, il tidico: certo quella. che fa l' uomo Iddio. E' conviene, che tu li dei alcuna cofa divina, celeftiale, e grande. Il bene non viene in ciascun uomo, e non soffera, che ciascuno il possegga, siccome avviene de' terreni, che ciascuno per se non è buono per fare ogni frutto, concioffiacofachè l' uno è buono per far biada, l' altro per porre vigna, l' altro per prato, l' altro per altre cose diverse, secondo la natura del luogo. Queste cose son così stabilite, perchè l' un uomo usasse mercatanzia coll' altro, avendo bilogno l' uno d'avere delle cofe dell'altro. Altresì, ti dich' io, che 'l fovran bene ha fua propia fedia, e non nasce come l'erbe, e gli arbori. I' ti dirò, quale è'l su'propio luogo Questo si è l' animo, e se non è netto, e sano, e' non può ricevere Iddio, nè albergare. Del male giammai non si fa bene. Ricchezze si fanno di male, perocch'elle si fanno d' avarizia, dunque ricchezze non sono bene. Questo non è vero, dicono elli, perocchè di facrilegio, e di furto nasce moneta. Dunque, benchè 'l furto, e 'l facrilegio fanza fallo fieno rei, perchè fanno più male, che bene, elli danno guadagno, con tutto che ciò sia con tormento d'animo, e di corpo, e con paura, e con sollecitudine. Qualunque dice questo, confessare gli conviene, che come sacrilegio, è reo, perchè fa molti mali, ch' altresì fia buono in alcuna cofa, perocchè

fa alcuna cosa di bene; ma veramente gran pazzia è a dire, che furto, facrilegio, e avarizia fieno beni. Noi abbiamo del tutto mostrato, che molti sono, che non hanno vergogna del furto, e del ladroneccio, e molti, che si vantano dell' avolterio, concioffiacofache' piccoli ladronecci fon puniti, e' grandi sono onorati com' una gran vittoria. Se il ladroneccio è buono in alcun modo, egli farà onesto, e sarà tenuto cosadiritta; la qual cosa neun uomo crede, nè afferma. Dunque bene non può nascere di male, perocchè, secondo il detto loro, ladroneccio è male, perchè porta seco molto male. Ma se sarà tratto de' tormenti, e datogli securtà, e' sarà buono del tutto. Ma di certo il maggiore tormento de' malefici fi è in loro medefimi. Tu erri, fe tu credi, che' malefici non fien puniti, se non quando colui, che gli fa, è messo in pregione, o dato a' tormenti , perocche' maleficj fi puniscono incontenente, che' son fatti, ma certo e' si puniscono facendogli; dunque di male non nasce bene, ne di bene male, neente più, che 'l fico dell' ulivo. Le cose nate rispondono al seme. I beni non possono tralignare. Siccome di cosa vituperosa non paò uscire onestade; così di male non può uscire bene, perocchè onestade, e bontà sono una medesima cosa. Alcuni di noi rispondono a questo in questo modo. Pognamo, che moneta sia bene, onde ch' ella vegna; ella per tutto ciò non natce di facrilegio, bench' ella sia presa di facrilegio. E intendi questo in questo modo. In una mezzina ha oro, e un serpente. Se tu togli dell'oro della mezzina, essendovi dentro il serpente, perciò non dà la mezzina l'oro, ma perciocch'ella l'ha in se, benchè vi sia anche il serpente. In questo modo dich' io, che del facrilegio esce guadagno, non perchè il facrilegio sia lordo, e reo, ma perch' egli ha in se il guadagno. Siccome nella mezzina il ferpente è reo, non l' oro, ch' è con lui; così nel facrilegio il peccato è reo, ma non il guadagno. Contro a' fopraddetti Stoici fi risponde in questo modo : che la condizione dell' un fatto, e dell' altro è diversa, perocchè della mezzina si può torre l' oro sanza 'l serpente, ma del sacrilegio non fi può fare guadagno fanza peccato, e fanza ordura. Questo guadagno pon è partito dal facrilegio, ma è mischiato con lui. La cofa, per l'acquiftare della quale noi caggiamo in molti pericoli, non è buona; per acquistare le ricchezze noi caggiamo in molti pericoli; dunque le ricchezze non fon buone. Questa proposizione, dicon' egli, non è buona, e ha due significazioni, l' una fi è, che noi caggiamo in molti mali, volendo acquistar ricchezze, ma cost vi caggiam noi, volendo acquiacquistare vertudi. Alcuno navicando per mare per andare a fludiare, annegò in mare, e alcuno vi fu preso. L'altra fignificazione è questa, che la cosa, per la quale noi caggiamo ne' mali, non è buona. A questa proposizione non si seguita. che noi non caggiamo ne' mali per ricchezze, nè per diletti. E se noi vi caggiamo per ricchezze, elle non solamente son buone, anzi sono ree. Già confessano egli, che le ricchezze hanno alcuna cosa d' utile, e per quello dicono, ch'elle sono agiate. Ma per quella medesima ragione potrem dire, ch' elle fono disagiate, perocchè per l' oro ci avvengono molte malagevolezze. A questo alcuni rispondono in cotal modo. Voi errate, che ponete le malagevolezze alle ricchezze, perocch' elle non fanno danno a neuno. A ciascun uomo nuoce la sua follia, o l'altrui retade. Siccome la soada non uccide alcuno. ma ella è strumento a uccidere; così se ricchezze non nocciono a coloro, che l' hanno. Possidonio diste, al mio parere. meglio, che diffe, che le ricchezze sono cagione di male, non perch' elle facciano alcuna cosa, ma perch' elle accendono, e smuovono alcuno a far male, perocch' altra è la cagione, ch' adopera, la quale incontenente di necessità muore, e altra è quella, che va dinanzi. Quella, che va dinanzi, hanno le ricchezze, concioffiacofach'ell' enfiano l' animo, ed hanno orgoglio, e invidia, e traggono l' huomo della mente, per sl fatto male, che la fama della moneta eziandio ci diletta, facendo danno. Tutti i beni debbono estere sanza colpa, e sono netti, e non corrompono l' animo, e nol mettono in paura, e non lo spaventano. Di certo i beniallargano, e innalzano, ma questo è fanza superbia. Le cose buone danno grandezza d' animo, le ricchezze danno superbia, e superbia non è altro, che apparenza di grandezza falsa. E'n questo modo, dic'egli, che le ricchezze nou folamente non fon bene, ma fono male: elle sarebbero ree, s' elle nocessero, e s' elle avessero, come dett' è di sopra, cagione costrignente, ma elle hanno cagione andante innanzi. Sanza dubbio ell' hanno cagione, non folamente accendente, e commovente l'animo, ma attraente, perocch' elle hanno apparenza di vero bene, e fimigliante, e credevole a molti. La vertù ancora ha cagione, che va innanzi alla 'nvidia, conciossiacosach' alcuno porta invidia a molti per la loro sapienza, e giustizia. Ma ella non ha questa cagione vera, nè vera fimiglianza, perocchè più verifimile cagione è in lei di mettere negli animi degli uomini una bellezza, che gli muova ad amore, e a loda. Possidonio disse, che l' nom dee argomentare in quest' altra maniera. Le cose, che non

danno all' animo grandezza , nè fidanza , nè figurtà , non fon buone. Ricchezza, e buona fantà del corpo non danno quefto; dunque non fon buone. Ancorainforza egli questo argomento in questo modo. Cofe, che non danno all'animo grandezza, nè ficurtà, nè fidanza, non fon buone, ma generano superbia, sdegno, orgoglio, e però son ree. E i beni di fortuna ci accendono, e fospingono in queste cose; dunque non son buone. Per questa medesima ragione, dirà alcuno, non sono agiate. Altra è la condizione de' beni, e altra degli agj. Agiata fi chiama la cofa, ch' ha più utilità in fe, che pena, e'l bene de' essere puro, e da tuete parti sanz'alcuno impaccio. La cofa, che fa più utilità, non è buona, ma quella, che folamente fa pro. Ancora l'agio appartiene alle bestie, e agli uomini non perfetti, e a' folli. E per questa cagione può avere difagio mescolato seco. Ma si chiama agio stimato dalla maggior parte. Il bene atriene al favio folamente, perocchè gli conviene effere fanza corruzione, e avere buono animo. Ancors v' è questo argomento. Di male non si fa bene, ma di molte povertadi fi fa una ricchezza; dunque ricchezze non fon bene. I neftei non conoscono questo argomento. I Peripatetici il fingono, e folyono. Possidonio dice, che questo sofilmo è saputo per tutte le scuole di Dialettica, e disse, che Antipater vi risponde in questo modo. Povertà si dice, non per la possessione d'alcune cose, ma per lo difetto; ovvero, fecondo che differo gli antichi, per la perdita del tutto. I Greci non chiamano povero colui, ch' ha alcuna cofa, ma colui, che non l' ha. Dunque di molti voti non fi può empiere alcuna cola. Ricchezze si fanno di molte cose, non di molte povertadi. Diffe l' altro: tu intendi povestà, non per quel modo, che tu dei. Poveres non è quella, che poffiede poche cofe, ma quella, che non ne possiede molte. E per questo modo è chiamata povertà, non per le cose, ch' ella ha in se poche, ma per quelle, che le falliscono. Ma io direi più apertamente, s' io trovaffi parola latina, per la quale il greco fi poteffe fignificare, la quale povertà fignificare aflegna Antipares. Io non fo, difs' egli, qual' altra cofa fia povertà, che possessione di poca cosa. Di questo noi parleremo, quando n' avremo agio, chente fia la fustanza delle ricchezze, e cheme di povertà. E allora medefimamente penferemo, se val meglio attemperare, e comportare la povertà, e levare l'orgoglio alle ricchezze, o contendere delle parole, pur come il giudicio delle cose sia già fatto. Pognamo, ch' una legge si faccia, e che noi siamo chiamati ad arringare per levar via le ricchez-

### 252 PISTOLA LXXXVII.

ricchezze, farem noi intendere al popolo per quefti argoment, che dec volere, e chiedere la povertà, ficcome cagione, e fondamento, e onore del fito imperio, e che tema le fue ricchezze, e che fi icordi, che le trovò intorno à vinctiori, e che delle ricchezze è nata burbanza, e folle larghezza, e dificordia, e ha corrotto il popolo, ch' era fanto, e temperato, e che troppo luffuriofamente moftra il popolo di Roma le fue ricchezze, ond'egli ha fogliato altrui, e che più leggiermente potrebbe tutto 'l mondo fpogliare, erubare Roma, ch' ella vola non ha fipogliato, e rubbaro tutto 'l mondo? Più utile cofa è infegnare, e approvare quefta povertà, e eacciare fuori gli affetti, e le volontadi, e non infegnarli con parole di riprendergli. Parliamo coraggiofamente fenoi poffiamo, e fe noi non poffiamo, patiamo apertamente.

### Rem utilem desideras &c.

### PISTOLA LXXXVIII.

U defideri una cofa utile , e necessaria a uomo , che 'ntende a sapienzia, e questo è la divisione, e la sposizione di filosofia per membri, perocchè per parti l' uomo viene più leggiermente a conoscenza del tutto. I' vorrei, che conse tutto'l mondo si mostra in una fazione, così tutta filosofia ci potesse apparere simigliantissima al mondo, quanto al fuo maravigliofo fguardo, perocch' ella trarrebbe a se tutti gli uomini per la sua grande nobiltà, e abbandoneremmo tutte le cose, che pajono grandi per ignoranza delle grandi. Ma perchè questo non può esfere, ella ci conviene ragguardare, come si ragguardano le secrete cose del mondo, e con tutto che l' animo del favio comprenda la fua grandezza tutta quanta non meno velocemente, che la nostra veduta faccia il Cielo, nondimeno a noi, ch' abbiamo la vedura torbida, e non possiamo vedere la cosa dalla lunga, puote l' uomo mostrare leggiermente le cose singulari, perciocchè noi non siamo sufficienti a comprendere l' universali. Dunque i' farò quel, di che tu mi richiedi, e partirò filosofia per parti,

parti, non per pezzi, perocchè partirla è cofa utile, e non ispezzarla, perchè, com'egli è malagevole a comprendere le cose grandissime, così è malagevole a comprendere le piccoliffime . Il popolo fi parce per generazioni , e l'ofti per cono+ flaboliere. La gran cofa si conosce più leggiermente partendola per parti, le quali, come di fopra abbiam detto, noi convengono estere minutiflime fanza novero, perocchè così è viziofa cofa partire minutiffimamente, come non partire punto. La cosa par confusa, la quale è spezzata infino alla polvere. Dunque i' dirò prima, che differenza è tra sapienzia, e filosofia. Sapienzia fi è perfetto bene dell' umana mente, filosofia si è amore, e affezione di sapienzia. Questa ci mostra dove quella è pervenuta. Egli appare, onde fi dice filosofia, perch' ella il mottra per lo propio su' nome. Ma alcuni differo. che sapienzia è scienzia delle cose divine, e umane. Altri differo, che fapienzia fi è conofcere le cufe divine, e umane, e le loro cause. Questa giunta par di soperchio, perocchè le caute son parti di lei . Altri furono , che diffinirono filosofia in molt' altre maniere, e diverse. Alcuni distero, ch' ell' era studio di vertù; altri, ch' ell' era studio di correggere la mente; alcun' altri, ch' ell' era appetito di diritta ragione. Ouesta è cola manifesta, ch' alcuna differenza è tra filosofia, e fapienzia, conciossiacosache non si può fare, ch' una medesima cofa fia quella, che defidera, e quella, ch'è defiderata, ficcom' egli è gran differenza tra avarizia, e moneta, perocchè l' una defidera, e l' altra è defiderata. Sapienzia è guiderdone, e fine di filosofia, conciossiacosachè questa viene all' uomo, e l'uomo va a quella. Sapienzia è quella, che Greci chiamano Sofia. I Romani ufavano questo vocabolo, come fanno al prefente filosofia , la quale cosa ti proveranno le scritture antiche, e un verso scritto nel sepolero di Dosiemus, che dice: Tu, che paffi, reftati, e leggi la Sofia di Doffemus. Alcuni di noi non credettero, che filosofia, e sapienzia si potessero partire, con tutto che filosofia fosle studio di verra, e quella fosse desiderata, e quella desiderasse, perocchè filososia non è fanza vertù, ne vertù fanza filosofia. Filosofia è studio di vertù, ma quefto fi è per la vertù medefima. Vertù non può effere fanza ftudio di se medesima, nè studio di lei può esfere fanza lei, perocchè questo non avviene, come a coloro, che badano a fedire alcuna cola da lunga, concioffiacolach' altrove è colui, che vuole fedire, e altrove è la cofa, ch' egli vuole fedire; nè ficcome le vie per le quali l' nomo va alle terre, che ion fuori delle terre. Ma l' uomo perviese a vertù per lei medefima. Dunque filosofia, e vertù fono appiccare infieme. Grandi autori, e molti differo, che tre fono le parti di filosofia, la naturale, la morale, e la razionale. La morale adorna, e compone l'animo; la naturale inquerifce, e cerca della natura delle cofe; la razionale richiede della propietà delle parole, ed ornamento, ed argomenti, acciocchè la fallità non c' inganni in luogo, e con colore di verità; e nondimeno alcuni furono, che la partirono in più parti, e alcun'altri in meno Alcuni de' Peripatetici v' aggiunfero la quarta parte, ciò fu la civile, perocch' ella richiede na propio esercizio, ed è occupata intorno ad altra matera. Alcun' altri v' aggiunfero un altra parte, che fi chiama Iconomica. Questa è scienzia di governare, e reggere la casa, e la famiglia. Altri (ceverarono dall' altre quella parte, che tratta delle maniere della vita. E tutte queste cose si tropvano nella filosofia morale. Gli Eppicuri credettero, che filosofia non avesse più che due parti, ciò furono la naturale, e la morale, e levar via la razionale. Poi apprello, che furuno coftretti dalle cofe medefime a spartire le dubbiose dall'altre, e a riprendere le false, che si celano sotto 'l colore della verità: elli medefimi ricevettero la parte razionale, la quale elli chiamaro de' gindicj, e delle regole; ma e' tengono, ch'ella fis parte della naturale. Quelli di Cirenos ne levarono la naturale, e la razionale, e tennorfi contenti della morale; ma e' ricevono in altra maniera quelle, che n'aveano levare, partendo la morale in cinque parti. La prima pongono, che sia delle cofe, che fono da faggire; la feconda, delle cofe da desiderare; la terza, dell' opere; la quarta, delle cagioni; la quinta, degli argomenti. Le cagioni delle cofe tono dalla parte naturale, e gli argomenti sono dalla morale. Aristarchius. disse, che la naturale, e la razionale erano, non solamente di foperchio , ma contradie , e della morale ritaglio , la quale egli avea folamente lafciata, e levonne quella parte, che contiene gli ammonimenti , e disse , ch' ell' appartiene a' maestri de' fanciulli , e non a' filosafi. Ma filosafo non è altra cosa, che maestro dell' umana generazione. Dunque essendo la filofofia divifa in tre parti, comincismo a sporre la morale, la quale ancora piacque a' favi di dividere in tre parti, ficchèla prima fosse un sguardo, e una provvedenza, che desse a ciascano il suo, e stimaste, e ragguardaste di quanto ciascuno fosse degno. E questa parte è molto utile, perch' ella è cosa molro necessaria a mettere pregio alle cose. La seconda parte si è dell' opere. La terza si è della forza della volontà. Principalmente

#### PISTOLA LXXXVIII.

mente l' uomo dee giudicare di ciascuna cosa, com' ella è grande; poichè l' uomo prenda a quella cosa volontà ordinata, e temperata. Poi appresso de' l' uomo proccurare, che l' opera s' accordi, e convenga colla volontà, e che'n tutte queste cose l' nomo s' accordi, e consenta seco medesimo, perocche fe alcuna di gueffe tre cost vi falla, ella guaffa, e turba l' altre, perocche neente vale ad avere stimate tutte queste cofe avendo l' nomo volontà fmisurata. Che vale ad avere raffrenata la volontà, e avere le cupidigie in fua balla, fe l' uomo non fa il tempo convenevole all'opera, nè a qual'ora, nè ove, nè in che modo ciascuna cola sia a fare, perocrocch' altra cosa è sapere la dignità, e 'l pregio delle cose, altra è sapere il tempo convenevole da operare, e altra è raffrenare la forza della sua volontà. Dunque è la vita concordevole seco, quando l'opera non abbandona la volontà, e quando l' uomo comprende la volontà, fecondo la dignità di ciascuna cosa, e quando la volentà è più aspra, o meno, secondo, che la cola è degna d' essere desiderata. La naturale parte di filosofia si divide in due parti, ciò sono: corporali, e non corporali, e l'una, e l'altra fi divide in fuoi gradi. Le cole corporali hanno questi gradi principalmente, ciò fono: le cose che fanno, e quelle, che si generano, siccome sono gli elementi. Gli elementi, secondo la credenza d'alcuni, sono femplici. Gli altri dicono, che il loro effero fi parte in masera, e in causa motiva. Ora resta a partire la parte razionale di filosofia. Ogni orazione, e partita intra colui, che domanda, e colui, che risponde, ed è continua. L'una fi chiama Rettorica, e l' altra Dialettica. La Rettorica intende, ed è curiofa alle parole, e agl'intendimenti, e all'ordine de' fermoni. La Dialettice fi divide in due partiz in parole, e figni-ficazioni. Poi feguita la grande divisione dell'una, e dell'alera. lo farò fine qui, perocchè s' io volessi partire le partire in partire, questo farebbe un libro di Quistioni.



Lucilli

## Lucilli Virorum optime &c.

### PISTOLA LXXXIX.

Mico mlo Lucillo , i' non ti spavento di leggere queste cose, purche tu incontanente rechi, e addirizzi a correzione de' tuoi costumi quello, che tu avrai letto. Coloro gaftiga, e raffrena, e desta quello, s' infracida, e corrompe in te per pigrizia. Costrigni quello, ch' è dissoluto. Doma quello, ch' è contumace. Gastiga le tue cupidigie, e l'altrui quanto puoi; e rispondi a coloro, che ti dicono: infin' a quando mi dira' tu continuamente queste medefime parole? e di': questo debbo io dire a voi: infin' a quando peccherete voi continuamente? Voi volete, che i remedi cessino prima, che' vostri vizj. E io perseverro nelle mie riprensioni più perchè voi le rifiutate. Allora comincia la medicina a effere utile, quando 'l corpo stordito sanza sentimento, si duole, dove l'uomo il tocca. l'dirò le cose utili, e ancora a coloro, che non le vogliono udire. Udire alcuna volta boce fanza lufinghe. E perciocchè ciascuno di voi per se non vuole udire la verità, uditela in comune. Non resterete voi giammai di stendere, e crescere le vostre possessioni? La possessione, che solea bastare a tutto il popolo di Roma, non basta a un uomo solo. Non vi terrete voi contenti giammai delle terre . ch' avete acquiffate , nè contenti di terminare vostri poderi , eziandio con termini di provincie? Le grandi riviere passano per mezzo delle vostre terre, e' gran fiumi, che le gran contrade foleano partire, e confinare, fon vostri dalla fontana alla foce. Ancora tutto quelto non vi balta, fe voi non attorniate il mare, e se'l vostro lavoratore non regna di là dal mare Jonio, e Egieo, e se voi non sete signori d' isole, le quali anticamente erano abituri di gran Duchi, e Baroni, e le quali voi oggi tenere per vili. Or vi ftendete quanto vi piace, sia vostra possessione quello, ch'altre volte si chiamò reame, e fate voftro tutto ciò, che potete, già non saprete tanto sare, che più non rimanga ad altrui. Or' intendete voi gli oltraggi, e la lufluria, de' quali è così sparta, come l'avarizia di coloro, a' quali io ho parlato infin qui. l' vi domando : non rimarrà alcun lago , fopra 'l quale voi

### PISTOLA LXXXIX.

non facciate case, e ville, nè alcun fiume, che non abbia ripa di vostre magioni . In qualunque luogo rampollerà acqua calda, ivi farete nuovi abituri alla luffuria. E in qualunque parte la riva del mare si torcerà, ivi fonderete magioni, e non vi tenete per contenti della terra, se voi non la fate per forza. Quando voi avrete accasato per piano, e per montagne, e sopra mare, e sopra riviere, e fatto le gran torri, e' gran palagi, si è ciascun di voi un piccolo corpo d'uomo. Che utilità è ad avere più ville? voi giscete in una. Il luogo, ove voi non fete non è vostro. Or m' intendete voi. che per la voltra grande ghiottornia mandate caendo le vivande per mare, e per terra, e andate cacciando, e pescando con mazzuoli, con lacci, e con reti, e non è alcuna beflia, che con voi possa aver pace, se non quella della quale vo' non fiete annojati? Quanto mangiate voi di queste vivande. che con tanta fatica fon comperate. Quanto affaggia il fegnore di queste bestie falvatiche, che con tanto pericolo fo. no state prese, conciossiacolach' egli abbia pieno il ventre di tante diverse vivande? Quanto potete voi mettere nel vostro stomaco, che giammai non si satolla di questi pesci, conchilli di mare, che tanto da lunga fon recati? Miferi, non conoscere voi, che la vostra fame è maggiore, che 'l vostro ventre? Quefte cofe di'adaltrui, sì che tu medefimo l'oda, quando le dirai , e scrivile , sì chè tu le legghi , quando le scriverai. E ancora tutte queste cose addirizza a' costumi, e a costriguere la rabbia della cupidigia, e studia di sapere alcuna cola, non più, ma meglio.



# Quis dubitare, mi Lucille, potest &c.

### PISTOLA LXXXX.

Hi può dubitare, Lucil mio, che questo sia dono d' Iddio, che noi viviamo, e di filosofia, che noi ben viviamo ? Dunque di tanto fiamo più tenuti a filosofia, che a Dio; quanto maggior bene, è ben vivere, che vivere . Sanza dubbio l' uomo le sarebbe più tenuto , s ella non fosse dono d' Iddio, la scienza della quale egli ha dato ad alcuni, e la facultà a tutti. Se Iddio avesse fatto filo. fofia bene comune, e'n questo modo l' uomo nascesse savio, la l'apienzia avrebbe perduta la miglior cofa, ch'ell' abbia in fe, perocch' ella farebbe de' beni di fortuna; e la più alta, e la più preziofa condizione, che l' abbia fi è, che la non viene a neuno da ventura; e che ciascuno la prende da se, sanza domandarla ad altrui. Che averebbe filosofia in se da dovere pregiare, s'ella fosse cosa da potere donare a modo di beneficio. La sua opera è una solamente, e questa è, trovare il vero delle cofe umane, e divine. Da lei giammai non fi parte giustizia, ne pietade, ne religione- ne tutta l'altra compagnia delle virtudi, le quali si tengono tutte insieme incatenate; ella ci ha ammaestrati di coltivare, e avere in reverenza le cofe divine, e amare l'umane, e che la fegnoria, e la porenzia è d' Iddio, e che la compagnia, e la benevolenza de effere traglia uomini, la qual durò lungamente prima, che l'avarizia la partisse, la quale è stata cagione di povertà, eziandio a coloro. ch' ell' avea fatti ricchiffimi, perocchè desiderano tutte le cofe, vogliendole fare propie. Ma i primi uomini, e que', che di loro furono generati, feguitavano la natura fanza corruzione, e lei reneano per legge, e per maestra, e commetteansi alla fentenzia del migliore di loro, perocch' ell' è opera della natura fottomettere le piggior cofe alle migliori. E tra le bestie hanno segnoria le maggiori, e le più forti. E'l maggior toro di tutto l'armento va fempre dinanzi, e guida la compagnia. E'l maggiore elefante guida tutti gli elefanti. Ma intra gli uomini in luogo del maggiore, e del fovrano fi è il migliore di tutti. E però sceglievano maestro, e governatore, secondo l' animo. E per questo erano le genti beatissime, intra le quale quali neun potea essere il più possente, se non il migliore di tutti, perocchè colui può tanto, quanto e' vuole, il quale non si reputa esfere se non quello, che dee. Dunque Possidonio mostra, che nel secolo, che su d'oro, secondo che dicono, i savj erano segnori , e maestri. Elli raffrenavano la gente , e difendesno i deboli da' forti oltraggioli , e configliavano , e sconfigliavano, emostravano le cose buone, e utili, e le contrarie. La loro sapienzia provvedea, che non fallisse alcuna cofa a' fuoi. La forza gli traea fuori de' pericoli. La loro beneficenzia accrescea, e adornava i loro soggetti. Essere Imperadore era ufficio, non fegnoria: neuno pruovava il fuo podere contr' a coloro, per cu' egli era falito in fegnoria. Neuno avea cagione, ne volere di far male, perocche 'l fegnore era buono, e' suggetti ubbidienti. La maggior minaccia, che il Re potesse fare a coloro, ch nol volcano ubbidire, si era. che si partissero del suo reame. Ma poi, che per la malizia i fegnori cominciarono a effere tiranni; sì fi convenne trovare le leggi, le quali ancora, al cominciamento fondarono i favi. l' uno de' quali fu Solon , che diede le leggi a quelli d'Arene, che fu de' fette favj di quel tempo, e Licurgo farebbe aggiunto a quel novero, se fosse flato a quel tempo. Le leggi d' Alucrius, e d' Ortavius, e di Toronidis fon lodare, effi non l'appararono in corte, nè tra gli avvocati, ma nella fanta, e queta scuola di Pittagora, le quali poi elli sparsero, e pubblicaro per Italia, e per Cicilia, e per Grecia. Io m' ac-cordo bene con Possidonio insin qui; ma io non gli consesso, che filosofia trovasse le cose contuni, ch' usa l'umana vita. ciò fono maeftria di pietra, e fare alti palagi. Poffidonio diffe, che filosofia raccolse gli uomini, ch' erano sparti, abitando per li hotchi, e fotto gli alberi, e fotto cave, che trovavano fatte per natura, e 'nfegnò loro edificare, e lavorare di pierra l' non credo, che questo fosse giammai trovato per si-losofia, se non come i vivai per tenere i pesci rinchiusi, perchè i ghiorroni abbiano dove pescare, quando 'l mare è turbaro, e per avere i pesci grassi, per non fallire al lordilerto. Credi tu, che filosofia insegnasse agli nomini avere chiavi , e ferrature, e tutt' altre cofe, ch' appartengono ad avarizia, e lavorare quest' alte magioni, con coranto pericolo degli abicanti? Veramente quel secolo era beato innanzi, che fossero i maeftri di pietra, perchè bastava ad avere abituri, chente si truovano fatti per natura, e fanz' arte. Ancora fu trovato per soperchio, e per lusturia il segare del legname diritto a linea, e quadrello , perocchè non aveano ancora a fare queste belle R a

tare coffui, egli faprà, che così puòl'uomo vivere fanza cuoco, come fanz' arme. Veramente coloro furon favi, o fomiglianti a' favi, i quali aveano leggiera, e piccola cura de' lor corpi. Le cose necessarie son di piccol costo, ma ne' diletti si conviene affaticare. Tu non desidererai maestro di verun arte, se tu seguirai la natura. Ella non ci vuol mettere in travaglio, nè in fatica. Ella ci fornì di tutto quello, a che ella c; costrinse. Il corpo ignudo non può sostenere il freddo, dunque ci potes difendere da lui la pelle d' un montone, o d'un altra bestia. Molte genti si cuoprono di scorze d'arbori, e di penne d' uccelli. Una gran parte della gente di Scizia fi cuopre, e veste di pelle di volpe, e di forici, che son molli, e morbide, e'l vento non le può passare. Ancora si conviene schifare il caldo della stare con ombra d'alcuna cosa, e ciò si trovano grotte, e affai. E anco si posson fare chiuse di diverfe, e agevoli materie, ciò fono verghe, e altre cofe di piccolo costo, e stuccarle di terra intrisa coll' acqua, e coprira le di paglia, o di foglie. Le genti d' una parte d' Africa abitano fotterra, perchè non si possono difendere per altro modo dallo smisurato caldo del sole. Natura non ci su sì contraria, che, conciossiacosach' ella desse a tutte le bestie leg. giere, e agevole modo di vivere, che l' nomo folamente non potesse vivere fanza tent' arti, e tanti maestri. Ella non ci comanda alcuna di queste cose. E'non ci conviene chiedere, nè ire cercando neuna cofa, che gran travaglio richieggia, per sostenere la nostra vita. Noi fiamo nati a cole preste, e apparecchiate. Noi ci abbiam fatto malagevoli tutte le cose per fastidio dell' agevoli, e per la nostra fegnoria, e schifiltà. Gli abituri, e' vestimenti per cuoprire il corpo, e la vivanda, e tutte l' altre cofe necessarie alla vita dell' uomo, per le quali la gente è oggi cotanto infaccendata, erano tutte appa. recchiate, e truovanfi di lor grado, e fanza pena, perocchè ciascuno prendea di tutte quefte cose misuratamente, secondo la necessità. Ma noi l'abbiam fatte preziose, e care. e mesfele in tal punto, ch' elle fi convengono acquistare con mold' arti. Natura ci dà sufficientemente quel, ch' ella richiede : Lusfuria è rubellata dalla natura , la quale fempre s' accende , e erefce, multiplicando i vizi fuoi perarte, e per ingegno. Principalmente ella defidera le cole foperchievoli, poi le contradie. Finalmente ella fottomette l'animo al corpo, e tienlo in fervitudine. Tutte l' arti, che tengono in faccenda le genti, fervono al corpo, al quale fi dava nel tempo paffato tutte le cofe, ficcome a fervo. Ma ora gli fono apparecchiare, come a fegnofegnore, e per lui fon fatti gli strumenti dell' operazione de' fabbri, e de' maestri del legname, e le botteghe, ove si confettano le confezioni , e' lattovari. Ancora fervono al corpo che negnano alla gente ballare, e cantare amorofamente a gran boci. Perchè la misura paturale è fuggita, la qual mettea fine a' desideri, con soccorso delle cose necessarie. Al tempo d'oggi è tenuto per villano, e per cattivo, chi non chiede più, che quello, che gli basta. Neun uomo crederebbe, come leggiermente il parlare dilicato, e dolce fa gli uomini, eziandio di grande scienzia, dilungare dalla verità, E che Possidonio, un di quegli, che molto accrebbero la filosofia, che vogliendo raccontare, come la lana fi fila in diversi modi, e come l'uomo la tesse poi, e fanne panni, disse ancora, che l' arte del tessere su trovata da' savj. Che avrebbe detto, s' egli avesse veduto i panni, ch' oggi si tessono sì sottili, che non cuoprono le carni, anzi si veggiono liberamente? Poi parlò del lavorio della terra, e disse, ch'anche quello su opera di savio. E sì ha il lavoratore trovati poi molt' ingegni di nuovo per far più fruttuosa la terra. Per tutto quello non si tiene contento Possidonio, ma dice ancora, che'l savio trovò il mulino, e l'arte de' panattieri, e disse, ch' avendo il savio macinato il grano, mise acqua nella farina, e temperolla con essa, e fecene pane, e milelo in prima a cuocere fotto la cenere calda, poi dopo alcun tempo il mife in un tegolo caldiffimo, poi furono trovati i forni, e gli altri ingegni, che servono a questo mestiere al volere dell'uomo. Possidonio non fallì di molto a dire, che l' arte de' farti fosse trovata da' favi. Veramente tutte queste cose trovò ragione, perocch' elle sono sottigliezze d' uomo, ma non d' uomo savio. E per questo modo fu trovata la nave co' remi, colla vela, e col timone, che la governa, e regge, facendola volgere quà, e là, l'essempro della quale fu solamente da' pesci, che si governano, e reggono colla coda volgendosi snellamente dell' un lato nell'altro. Queste cose, disse Possidonio, trovò 'l savio, ma e' le lasciò ad usare alla gente minuta, perocch'ellenon sono di sì fatto pregio, ch'egli se ne dovesse frammettere. Veracemente queste cole non furon mai trovate per altre persone , che per coloro medefimi, che al dì d' oggi fe ne frammettono. Noi fappiamo, ch' alcune cole fon trovate nel nostro tempo, siccome sono le vetriere, per le quali si vede chiaro nelle case chiufe, e come fono i bagni alti, e' cannoni, ond' esce il caldo per iscaldare il bagno egualmente di sotto, e di sopra, e molt' altri ingegni da segare, e pulire il marmo, e farne Templi agli

Dii , e gran fale di Re , e di Prencipi. E'n questo modo fu trovata l'arre della noteria, per la quale l'uomo scrive, e ricoglie le parole così prestamente come l' nomo le può dire. Questi son trovati di servi, e di vil gente. La sapienzia fiede in più alto, e non mostra, nè 'nsegna colle mani, anz' è maeftra dell' animo. Ella non c' infegna cantare, no ballare, nè ionare trombe, nè iampogne, nè fare arme, nè edificare, nè far torn, nè berteiche utili a far guerra, perocch' ell'ama la pace, e chiama l'umana generazione a concordia. Ella non è operatrice deal' istrumenti necessari all' uso della vita. Tu la carichi di cofe di troppo baffo affare. Ella è maestra, e operatrice della vita, ella ha l'arti in fua balla, perocchè gli adorpamenti della vita fervono a lei, a' quali ferve la vita. Ella intende al beato stato, e mostraci la via, e menavici. Ella ci mostra le cose ree, e quelle, ch' a ree s'assomigliano, e caccia fuori l'avarizia, e dà all' animo grandezza ferma, e raffrena la grandezza enfiara, e piena di vanità, e vuol; che noi fappiamo, che differenza è intra le gran cofe, e l'enfiate. Ella ci dà conoicenza di tutta la natura, e della fua propia maniera, e mostraci, chente sono gl' Iddj, e quel che sono, e dell' anime perperuali dov' elle stanno, e ch' elle fanno, e ch' elle possono, e ch'elle vogliono. Quetti sono i cominciamenti della fua dottrina, per li quali ella ci mostra il gran Tempio di tutti gl' Iddi, nel quale ella ci ha proposto vere immagini, e vere fazioni a ragguardare gli animi nostri, perchè la veduta del corpo è debole a ragguardare così gran coie. Poi torna al cominciamento delle cote, e alla perpetuale ragione, che 'n tutto l' universo è posta, e alla vertù di tutti i femi, che ciascuna cosa propiamente figura. Poi comincia a cercare dell'animo, onde fia, ov'egli è, e quanto egli dura, e in quanti membri egli è sparto. Poi passa alle cole non corporali, e lascia le corporali, e mostracene il vero, e la ragione. Poi ci mostra come noi possiamo conoscere i dubbi del-la vita, e della volontà, conciossiacosachè nell' una, e nell' alrea fono meicolare le cose false colle vere . Secondo che parve a Possidonio, il savio non s' allungò dall' arti, ma non vi s' accorda del rutto; perocchè non avrebbe giudicato neuna cofa degna d'effere trovata, la quale e' dovette giudicare, che non foste degna d' effer usata perperualmente, perocchè non impedirebbe neuna cofa, che dovesse lasciare. E' diffe, che Anacarsis trovò la ruota, col volgere della quale si fanno le vatella. l' non affermo, che Anacarfis trovalle la ruota, ma fe la trovò, veramente egli era favio, ma e' non la trovò, come

come favio, ma come uomo; ficcome i favi fanno molte cofe , perchè fono nomini , e non perchè fon favi. Poguamo, che 'l favio sia leggierissimo, e' correrà più, che gli altri; questo non farà egli, perchè sia savio, nè come savio, ma perch' egli è leggierissimo. Io desidererei molto di mostrare a Possidonio, s'egli vivesse, alcuno vetrajo, che col propio alito fa diverse vasella di vetro, le quali appena si fatebbero per sottigliezza di mani. Queste cole si trovaro, poi che noi ci rimanemmo di trovare savio. Ancora disfe, che Democritus trovò l' arco volto della pietra, e come la volta colma appoco insieme si gingnesse sottilmente per la pietra posta di sopra nel mezzo. lo dico, che questo è falso, perocchè, prima che Democritus pascesse, furono porte, e ponti, de' quali gran parte furono in volta. E che Democritus trovò, come 'l vetro si rammollisse, e come una pietra cotta diventi smeraldo. E ancora al di d' oggi si truovano per quello medesimo modo di cuocere, pietre, che fono buone a tal mestiere, alle quali gli nomini danno colore. Bench' egli abbia trovato quelte cofe, egli non l' ha trovate, perchè fosse savio, perchè 'l sau vio fa molte cofe, che noi veggiam fare ancora a' folli altrettanto bene, e più fottilmente, e più tosto. Se tu vo' sapere del favio quello, di ch' egli ha cerco, e quel, ch' egli ha trovato; io 'l ti dico. Principalmente egli ha cerco, e trovato la natura delle cofe, la quale e' non ha ragguardata, e perfeguita cogli occhi , come le bestie , perocchè gli occhi son tardi a vedere le cose divine. Appresso la legge della vita, la quale egli ha addirizzata a tutte le cose. Poi ci ha mostrato. non folamente a conofcere, ma a feguire Iddio, e a fofferire gli avenimenti, ficcome fossero comandamenti, e hacci contraddetto l' ubbidire all' oppinioni false. E ha conosciuto, e stimato con vera stima, di che pregio è cialcuna cosa. E ha condannato i diletti, che menano l'uomo a pentimento; e ha lodaro ibeni, che sempre piacciono, e piaceranno. E sece manifesto, che colui è beatissimo, che non ha bisogno di buona fortuna, e colui è potentissimo, che se medesimo ha inballa. I' non favello di quella filosofia falla, ch' ha trovato le vie di guadagnare, e ha messo l' nomo fuori del su' paese, e fuor del mondo, e ha dato la vertù a' diletti. Ma io dico di quella ... che crede, che neuna cofa fia buona, fe non quella, ch'è one. sta, e che non si può disfare per dono d' nono, nè di fortuna, il pregio della quale non potrebbe effer pregiato, con neun pregio, io non credo, che quella filosofia fosse in quel rozzo. o groffo fecolo, quando gli arrefici non erano ancora, e quando

P uomo apparava le cose buone, e utili da se medesimo. Ma que' tempi erano beati, quando l' uomo trovava i benefici di natura da potergli ufare in ogni parte alla fua volontà, prima ch' avarizia, e luffuria, partille la compagnia degli uomini, e di compagnia si convertisse in rapina. Gli uomini di quel tempo non erano savi, con tutto che facessero cose da fare al savi. Veramente neuno soderebbe, nè pregerebbe altro stato più all' umana generazione, nè altri coftumi, che quelli, che fi raccontano, che furono in quel tempo, se Dio consentisse all' uomo di riformare il mondo, e' costumi delle genti alla propia volontà dell' nomo, perocchè neun nomo lavorava terra, e non aveano apparato a partire la torra a stiora, e a fentieri. E tutto ciò, ch' egli aveano, e che egli acquistavano, era comune, e la terra fanza richiesta dava loro tutte le cofe in grande abbondanza. Qual gente potrebbe effer più beata? Elli usavano la natura delle cose comunemente. La natufa, ficcome madre, e governatrice, bastava a tutti. Questa era la fecura possessione delle ricchezze comuni. In verità ti dico, ch'e' mi pare, che quellalgente era ricchissima, intra la quale non fi potea trovare alcun povero. Ora è sopravvenuta l'avarizia, e affale le cose, ch' erano poste bene, e deside. rando di sceverare alcune cose, e recare a propio, fece tutte queste cose d'altrui , e di grande larghezza si ridusse a grande ftremità, e meno feco povertà, e defiderando molte cofe, perde tutto. Dunque con tutto, ch' ella si voglia isforzare a racquiftare quel, ch' ell' ha perduto, pognendo l' una possessione sopra l'altra, cacciandone il vicino, o per forza, o per moneta, e stenda i suoi tenimenti in diverse contrade, dicendo tutto effere di sua possessione, quanto l'uomo può andare in molte giornate, non potrà ella rimenarci, onde noi fiamo partiti; quando noi avrem fatto, e pieno nostro intendimento, noi avremo molto, ma noi avevamo tutto. Ancora la terra fanza lavorarla era più fruttuofa, e più largo era l'ulo, quando l' uomo non rapia alcuna cofa. Cosi gran diletto avea l' uomo di mostrare, ciò che natura gli dava, come di trovarlo. A neuno poteva avanzare alcuna cosa, nè fallire. Elli divideano tra loro comunemente in pace. Nè 'l più forte avea ancora fatto oltraggio al più debole. Nè ancora l'avaro avea riposto la cosa, che non gli fa alcun pro, e della quale l' altro ha grande necessità. Ciascuno avea così gran cura, e sollecirudine in altrui, come in se medelimo. Neun arme fi troyava. Neun nomo avea le mani fanguinose. Elli aveano il loro odio volto verio le bestie salvatiche. E abitavano ne' boschi, e fotto gli arbori, o nelle caverne, o in alcun vile ricetto, per ischifare il caldo del sole, e la gravezza del verno, e della piova, e dormiano le notti fauza sospiro pacificamente. Ma noi , che siam vestiti di porpore, siam pieni di spavento, e di follecitudine, che ci pugne, e tempefta co'fuoi firili. Oh come e' dormiano dolcemente, e morbidamente in pura terra al fereno, fanz' avereguardarobe, e camere ciamberlate, facendo le stelle il corso loro sopra loro, ed elli ragguardandole al levare, e al coricare! Elli vedeano il mondo, che meneva così grande opera, e parea loro, che' non aveano bilogno d' altro, che di filenzio folamente, veggendo chiaro in questa cafa , così di notte , come di dì , dilettandosi di ragguardare i fegni, che s' abbassano dall' una parte del Cielo, e altri, che chetamente fi levano dall' altra parte. Questo non è maraviglia, se si dilettavano in ragguardare sì belli miracoli. Ma voi temete a ciascuno scoppio, che voi udire nelle vostre cale, e spaventati ve ne fuggite fuori. Elli non aveano cale grandi , come cittadi. Il loro alito era libero, uscendo, e ritornando in campo aperto, e ripolavanti all' ombre degli arbori, o delle roccie. Le fontane erano chiare, e i ruicelli correano, non per condotti, ne per altro-luogo fatto per forza, ove l'acqua fi gualta , e vitupera , e fasti loto. I porti erano belli fanza ingegno d' uomo, e 'ntra quefte cofe aveano case villanesche, fanza opera di maestro di pietra , o di legname. Questa era cala fecondo natura, nella quale era dilettevole abitare a uomo, che non temes di lei, nè per lei. Ma oggi le nostre ci sengono in gran paura ; ma con tutto , che menassero buona vita, non furon elli favi, perocchè questo non è troppo gran cofa, nè di troppo alto affare. Ma io non niego, che fossero nomini di gran cuore, ficcome que', ch' erano formati da Dio di fresco, perchè non è da dubitare, che 'l mondo generalle le cose migliori al cominciamento, prima che fosse corrotto, e giaffiacotache fossero di migliore natura, e di più robusta a fofferire travaglio, non ebbero elli però lo 'ngegno perfetto, perchè la natura non dà vertù. L'uomo fi fa buono per arte, e per ammaefiramento. Elli non andavano caeudo l'oro, nè l' argento, nè le pietre preziose nel profondo della terra. L'uno non uccides l'altro , perocchè non aveano cagione , perchè viveano fanza cruccio, e fanza paura. E ancora fofteneano d' pecidere molte bestie. E non aveano ancora robe orate, ne dipinte, perocchè non fapeano teffere, ne lavorare l' oro, nè l'argento , e ancora non l'avea l' uomo tratto di fotterra. Allora egli erano femplici fanza malizia , per ignoranza delle cofe. Ma grande differenza è intra non volere peccare, e 1 non fapere. Elli non avenon giufizia a, nè emperanza, nè fortezza, nè prudenza, e nondimeno la verit demplice, e grofie saves alcuna cofa fimigliante a tutte le Vertudi. La verrà non viene in animo, che non è ammaeftrato, e menato a perfezione per fommo efercizio. A quefed di certo fiam noi nati, ma tuttavia fanz' ello nafciamo. Exiandio negli ottimi uomini, prima che fieno ammaeftrati a matera di vertà, non è vertà.

## Liberalis noster, nunc tristis est &c.

### PISTOLA LXXXXI.

'Amico nostro Liberale è crucciato, per la novella, ch' egli ha udito della Città di Leone sopra Rodano, ch' è arfa. Di fimile avvenimento può pefare a ogni nomo, non folamente a lui, che molto amava il suo pacse, la qual cosa gli richiede la fermezza del suo animo, la quale egli avea efercitata contra le cose, che credea, che gli potessero avvenire dubbiose. Ma io non mi mara viglio s' e' non dubbiava di sì gran male, perocchè giammai non credo, che fosse udito, ne veduto il simile. Molte cittadi hanno avuto danno per fuoco, ma unque neuna ne fu in tutto diferta, e confumata. E ancora quando una terra è presa per forza, e affocata per li nemici, si spegne il fuoco in molte parti, e con ento, che sia racceso da' nemici, di rado avviene, ch' alcune cofe non rimangano. Il tremuoto non fu giammai tanto grande, nè pericolofo, ch' egli confumaffe le terre del tutto fanza rimanervi alcuna cofa. Finalmente neun arfura fu giammai sì farra, ch' alcuna cofa non lasciasse ad ardere. E ora una sola notte guaftò tante belle opere, delle quali cialcuna avrebbe onorata una città, e questo avvenne in tempo di gran pace. Qual nomo potrebbe credere, ch'essendo il mondo in gran tranquillità, e pace, e securtà, la Città di Leone, che ranto era nobile, e pregiata da tutto l' paese, è si concia, che l'uomo la va caendo, e non si può trovare. Tutti coloro, a cui fortuna ha nociuto univertalmente, temestero prima per confentimento

mento di fortuna medefima, quello, che doveano fostenere. Neuna gran cofa fu giammai confumata fanz'alcun indugio nel fuo confumare, e in questa fola non ebbe, ch' una fola notte intra l' essere una gran città, e neuna cosa. Ella su piurto-sto consumata, ch' i' nol t' ho contato. Queste cose hauno alquanto, e in alcun modo commoflo l'animo del nostro amico, il quale contr' al suo propio danno è dato, e fermo. Egli non è turbato fanza cagione, perocchè la novità della quale non si prende guardia, aggiugne più gravezza a' pericoli. E ciascuno si duole più del male dell' avvenimento, del quale cgli si maraviglia. E però negna cosa-ci dee essere subita, anzi dobbianto tutte le cose prevedere, non solamente quel, che fuole avvenire, ma tutto ciò, che far fi può, perocchè non è cofa sì aita, nè sì beatiffima, che fortuna non guafti, e abbatta, quand' ella vuole ; e affalifce , e crolla tanto più , quanto più è bella, e apparente. Tutte le cote le sono preste, e leggiere a fare. Ella non corre addollo all' uomo tutta in un colpo, nè folamente per una via. Alcuna volta ci danneggia col-le nostre mani medesime; alcuna volta si contenta della sua propia potenzia, trovando i pericoli, fanza taperfi onde fieno venuti. Neun tempo n' è privato. Ne' diletti ancera nascono cagioni di pena, e di triftizia. Nel mezzo della pace salta fuori la guerra. E quello, di che l' uomo s' è fornito per essere a fecuro, ci reca paura. L' amico diventa nemico, e'l compagno, avversario. La gran tranquillità, e pace, che di flate nel mare si muta in subita tempestosa fortuna, è più orribile, e mangiore, che di verno. Noi abbiamo guerra fanza nemici. E. Le l'altre cagioni fallifcono, la foperchievole beatitudine le truova. La malizia assalisce gli uomini temperati, e sobri, e fortissimi, e' robusti fa diventare deboli, e impotenti. La pena cade sopra gl' innocenti. I pacifichi, e secretissimi, son sospinti nel mezzo del romore. Fortuna truova semprealcuno novello cafo, col quale ella ci corre addoffo con tutta fua forza. ficcom' a gente dimenticata, e spande, e guasta in un dì quel che l' uomo ha acquistato per lungo tempo con gran travaglio, e pena. Colui, che diffe, ch' un di, un' ora; un punto bafta a confumare un reame, diede lungo termine a' mali, che tanto s' affrettano. Noi avremmo alcun conforto nelle nofire cose, le tutte mettessero sì lungo tempo al perire, com. elle fanno al crescere. Il meglioramento delle cose viene lento, e tardo, ma 'l peggioramento si studia fortemente. Neuna cosa comune è stabile, nè la propia altrest. I destinati, così degli uomini, come delle cittadi fortemente si girano, e

fempre, e nel mezzo delle cose chete, e pacifiche, surge il romore, e la paura. E sanza cagione manisesta i mali escono fuori del luogo, del quale l' uomo non temea, nè prendea guardia. I reami, che nel tempo della guerra fi difesero, e mantennero, fono caduti, e caggiono nel tempo della pace. Ciascuna città ha avuta piccolissima beatitudine. E però dobbiam noi pensare dinanzi tutre le cose, e sermare l'animo noftro contra le cose, che possono avvenire, siccome sono tormenti, infermitadi, guerra, shandimento, e pericoli di mare. Alcun caso ti può torre il tuo paese, o te al tuo paese, e gittarti in alcun diferto. Il luogo, dov' ha moltitudine digente, può tornare in diferto. L' uomo dee mettere dinanzi agli occhi fuoi tutta la condizione dell' umano destinato. E dobbiamo mostrare dinanzi ne' nostri animi; non solo quel, che spesso avviene, ma'l peggio, ch'avvenir può, se noi non vogliamo estere gravati dalle cose non usate, e impauriti, e storditi in quelle, che son quasi come nuove. Noi dobbiamo principalmente penfare il podere di fortuna, quante volte fono abislate cittadi, ville, e castella per un tremuoto solo, in Grecia, in Soria, e in Macedonia. Quante volte è guafta l' Isola di Cipri, e altre diverse contrade per pestilenzie. Spesso abbiamo udito. come le cittadi tutte intere sono sobbissate. Noi, intra' quali queste cose sono annunziate, siamo una piccola parte di queste cose. Dunque dirizziamei, e apparecchiamei contra gli avvenimenti di fortuna in qualunque cola ci avviene, e sappiamo, ch' ella non è sì grande, come dice la fama, che ne bolle. La Città di Leone è arfa, la qual fu ricca, e onore di tutto il paese, e descettata da tutte l'altre, posta, e affifa fopra un baffetto monte. Ancora verrà tempo, che tutte le cittadi, ch' al presente son grandi, e nobili, e pregiate, faranno si confumate, che non vi si mostrerrà alcuna infegna, che giammai sieno state abituri. Tu puoi vedere nella Morea i fondamenti di tre nobili Cittadi sì confumati , che non v' è rimafo, onde l' uomo possa conoscere, ch' elle vi sieno mai flate. Non solamente l' opere fatte per man d' uomo si confumano, e periscono, ma le grandi montagne appiccolano, e consumansi. Alcuna contrada fu, che pericolò tutta a un colpo. I figtti del mare hanno coperto, e occupato molte luogora, ch' erano lungo la marina. Il fuoco hae molte montagne confumate , dov' egli folea rilucere dalla lunga , e effere ragguardato da' marinai, avendone conforto, oggi non fi moftrano, tanto fono abbassate. L' opere della natura sono molto venute meno. E però dobbiam noi pacientemente fofferire le ftrule firuzioni delle cittadi, e dell' altre luogora. Le cose, che debbono cadere, fono al presente diritte. Tutte le cose avranno fine, o per forza di venti, che sospigneranno quello, che le sostiene, o per forza d' acqua, o di fuoco, o di vecchiezza, contr'alla quale neuna cofa può durare, o per corruzione d' aere, ch' ucciderà le genti, e farà diferti i luoghi abitati. Lungo conto farebbe a raccontare tutte le vie, e modi del deflinato. Ma jo so di certo, che tutte l'opere degli uomini mortali fono a mortalità condannate. Noi viviamo tra le cofe, che debbono perire. Questo conforto, e simigliante do io al nostro Liberale amico, che molt' amava il su' paese, il quale forse è guafto, acciocchè sia fatto migliore, che quello, ch' egli era. Molte volte avvenne, che un piccol danno è flato cagione d' un grand' utile, e bene. Molte case son cadute per esfere addirizzate più alte. Un uomo, ch' avea invidia al buono stato di Roma, disse, ch' egli era cruccioso del fuoco, ch' era accefo nella Città, e ardeala, perocchè fapea, che le cafe arfe si rifaceano migliori, ch' elle non erano. Dunque verisimile cofa è, che 'n queste città tutti si debbiano sforzare di rifare migliori, e più ferme le cafe, ch' egli hanno perdute. Piaccia a Dio, ch' egli abbiano i detti edifichi miglior grazia di più lunga durata. Che la Città di Leone avea cent' anni, e questa erade non è troppo a un uomo. Ella fu fondata al tempo, che Plancus fu Confolo di Roma, ed era coranto cresciuta per la bontà di Dio, e del luogo, e sofferse cotanto male nello spazio d' un umana vecchiezza. E però noi dobbiamo confermare l'animo a intendimento, e pacienzia del destinato umano, e sapere, che fortuna non lascia neente a provare, e ch' ella hae così gran podere contra i reami, quanto contra gli nomini. L' nomo non si dee sdegnare, nè crucciare per alcuna di queste cose. Noi siamo entrati in questo mondo per vivere sotto cotali leggi. Se ti piacciono, ubbidifci, fe non ti piacciono, escine per qualunque parte ti piace. Crucciati, s' alcuno oltraggioso flatuto è stabilito contr' a te propiamente. Ma se questa necessità costrigne così i grandi, come i piccoli, accordati co' destinati, e fa' pace con loro, i quali tutte le cole finiscono, e consumano. Tu non dei stimare gli uomini per le grandi sepolture, che sono sopra le strade. La cenere ci sa tutti iguali. Difiguali nasciamo, e iguali mojamo, I' dico quello medesimo delle cittadi, che degli abitanti. Così su presa Roma, come Ardea. Quello Iddio, che ci creò, non ci distinse per cotali cose, ne per fama, se non tanto, quanto noi fiamo. Ma quando figiugne al fine delle cofe mortali, vatrene,

dic' egli, vanagloria di tutte le cofe, che fono fopra la terra, va' in fatti d'arme No' fiamo iguali a fofferire tutte le cofe. Neuno è più debole dell' altro, nè più certo di se per domane. Alessandro il grande avea cominciato ad imprendere geometria, in ciò isventurato, che apparandola, gli accadea di sapere, come la terra era piccola, della quale egli avea così poco occupata. Io 'l chiamo sventurato in tanto, che dovea conoscere, ch' egli avea falso soprannome, perocchè neuno può effere grande in piccola cofa. Le cofe, che gli erano infegnate erano fottili, ed a imprendere per diligente intenzione, non tali, che le potesse apparare l'uomo perverto, e fuori del senno, e che mandava i fuoi penfieri di là dal gran mare Egli diffe al mae-firo, infeguami cofe leggieri. Il maeftro rifpole: queste cofe sono igualmente leggieri, e gravi a tutti. E'n questo modo de' tu confiderare, che la natura dica : queste cofe, delle quali tu ti lamenti, fono iguali a tutti. I' non posso dare a neuno cole più leggieri, ma qualunque le vorrà far più leggieri, potrà a se medesimo per equanimitade. E' ti conviene dolere, avere fame, e fete, effere infermo, e invecchiare, fe tu ftai lungamente tra gli uomini. B' ti conviene perdere alcuna cofa, ma e' non ti conviene credere a coloro, che ti bollono intorno. Neuna di queste cose è rea , nè aspra L' uom crede quefte cofe per confentimento Tu temi la morte, come la nominanza. Neun uomo è più folle, che colui, che tente le parole. Demerrius, il nostro amico, suol dire questa nobile parola: altr' e tale m' avviene delle parole della folle gente, quanto de' fuoni , che bollendo, e rombando m' escono di corpo, perocchè neente mi fa, se bollono in su, o in giù. Gran pazzia è temere d'effere disfamato da' disfamati, Sicco. me voi avere remuto la fama fanza cagione, così avere voi temuto cofe, che vo' non temerefte giammai, fe la nominanza nol comandaffe. Credete voi, che 'l buon uomo peggioraffe, perchè foste detto male dilui? Non tenete, che la morte sia rea, perchè la nominanza il dica, perocchè l'è apposto a torto. Neuno di coloro, che la biafimano l' ha provata. E'n questo è follia biafimar quello, che l' uomo non conosce. Ma tu sa' bene, ch' ella è utile a molti, e ch' ella delibera molt' uomini de' tormenti, di povertà, de' lamenti, di pene, e d' altra noja. Noi non fiamo inforza di neuno, concioffiacofache noi abbiamo la morte in nostra balla.

The War of the state of the sta

Puto inter me , & te conveniat &c.

### PISTOLA LXXXXII.

Credo, che tu t' accordi meco in questo, che le cose di fuori s' acquistano al corpo, e che il corpo si coltiva, e regge a onore dell' animo, e che nell' animo fono parti ministre, per le quali noi ci moviamo, e nutrichiamo, le quali ci son date per lui principalmente. E'n questo principale è alcuna cofa razionale, e alcuna non razionale, e la non razionale serve alla razionale. Questa è una cosa sola, che non intende altrove, ma tutte le cose tira a se, perocch' ella eziandio è messa dinanzi a tutte le cose, e a neuna è sottoposta-E fe tu t' accordi meco in questo, e fi seguita, che tu t' accordi anche in questo, che la beata vita è stabilita solo in questo, che in noi sia perfetta ragione, perch' ella èquella cosa, che non abbaffa l'animo, e che contrafta la fortuna. In qualunque ffato, e abito la vertù si mantiene sempre. E che quella cosa sola è buona, che giammai non fi guafta,nè vien meno. Colui folamente è beato, che per neuna cola può effere menomato, nè meffo al difotto, ed è falito nel più alto luogo fanza appoggiarfi ad alcun altra cosa, ch' a se medesimo, perocchè chi si sostiene con alcun al-tro ajuto può cadere. S' egli è in altro modo, le cose, che non fono nostre, ci cominceranno molto a valere. Qual' è colui, che si vuole fermare per fortuna? Qual savio si pregia per le cose strane? Che cosa è beata vita? securtà, e tranquillità perpetua? Questa acquistiam noi per grandezza d'animo, e per fermezza perseverante nella cosa ben giudicata. Come si perviene a queste cose? pervienvisi, se tutta la verità è interamente ragguardata, e conosciuta, e senelle cose, che sono a fare, è tenuto ordine, e misura, e onestade, benignitade, e volontà obbediente alla ragione, fanza partirfi giammai da lei, in che è amabile, e da pregiare. Finalmente, per divifarti brevemente la forma, tale de'effere l'animo del favio, chente si conviene a Dio: Che può desiderare colui, ch' ha in se tutte oneste cole? certo neente altro, perocchè se cole disoneste possono valere alcuna cosa al perfetto, e sovrano stato della beata vita, ella farà nelle cole, fanza le quali ella è . Neuna cosa è più vituperosa, che fare, e tenere il bene dell' animo

animo razionale, delle cose non razionali. Ben' è vero, che alcuni credono, che 'l fommo bene s' accretca per le cofe di fortuna diverse tra loro, e contradie. Ancora Antipatus un de' grandi autori di questa fetta, disse, che nelle cose di fuera hae alcuna cota di bene, ma questo era pochistimo. Tu vedi bene, che cota è a non tenerfi contento di se medesimo, s' alcuna chiarezza non gli è renduto di fuori. E che vale una favilla di fuoco in quella chiarezza del fole? Se tu non ti tieni con. tento dell' onestade fola, e' conviene, che ru defideri ripoto, o diletto: l' uno di questi due si può in alcun modo ricevere. perocchè l'animo, ch' è fanza moleftia, penfa, e contende a contemplare l'universo. E neuna cosa è, che lo sturbi della contemplazione della natura. L'altro è bene delle bestie. Noi aggingnamo alla cofa ragionevole, la non ragionevole, e all' onesta, la non onesta. I diletti del corpo non danno gran pregio alla vita. Perchè dunque se voi non tenete questa oppinione, temere di dire, che l' uomo è beato, quando il palato sente la buona vivanda? E mettera' tu nel conto degli uomini, non dico de' buon uomini colui, i fovran beni del quale son mesti in savori, in bagni, e in sollazj? Vadasene, e partafi dalla compagnia degli uomini, a Dio proffimana, e mettafi nella compagnia delle beffie, che non fi dilettano in altro, che in mangiare La non razionale parte dell' animo ha due parti; l' una animola, vana, e impotente, messa ne desideri; l' altra umile, languiscente, data a' diletti. Quella orgogliofa , ma migliore , certo più vigorofa , e più degna lasciarono al buon nomo. Quella, credettero elli, che fosse necessaria alla beata vita. All' altra lenta, e umile comandarono, che le dovesse servire la ragione; e dell'uomo, ch'è creatura ragionevole, e buona, fecero beftia bassa, e vile, e mostruola e mescolata di diversi membri conciossiacofache, come Vergilio diffe, il moftro, che fi chiama Scilla, ha vilo d'uomo, e petro d' una bella pulcella infin al bellico; da indi in giù è bestia spaventevole, la quale ha ventre di lupo, e di cane . e coda di delfino . Almeno fono aggiunte a Scilla bestie dottofe, leggieri, e correnti. Ma la sapienzia hann' egli formata . e ragunata di moftri divertiffimi , concioffiacofachè la prima parce dell'uomo è la vertù ; a quella hann' egli aggiunta la carne debole, e corruttibile, e fanza vigore, e che non è da altro come diffe Possidonio, se non a ricevere la vivanda. La vertà, ch' è divina si finisce in cola sdrucciolente, e follegpiante, e alle fue prime partis' aggiugne una bestia pigra, fiacida, e puzzolente. Il ripolo in alcun modo fi può lofferire, peroc-Second

### 274 PISTOLA LXXXXII.

perocche, benche non faccia all' animo punto d'utile, almeno gli toglie gl' impedimenti. Ma il diletto fonde, e guafta tutto, e 'ndebolifce tutta la forza, e 'l vigore. Quale aggiugnimento di corpi tanto discordanti tra loro si potrà trovare, che alla cofa vigorofitlima fi raguni la deboliffima le cattiva; alla favissima, la sciocchissima; alla sanissima, la smisuratissima? Elli dicono, dunque se buona santade è riposo sanz' alcun dolore, non fanno alcuno impedimento alla vertù, non la domandera' tu?. Sì farò di vero, non perch' elle fien bene, ma perch' elle fono fecondo natura, e fono ricevate per buon giudicio. Dunque, che bontà avranno queste cose? cierto questa, il bene esfere elette, perocchè quand' io porto sì fatta roba, che mi si convenga, quando i' fo onesta andatura, e mangio, com' i' debbo, la roba, nè l'andare, nè l'mangiare, non son bene, anzi è bene la mia intenzione, che 'n ciascuna cosa guarda misura convenevole a ragione. Ancora aggiungo, che l' elezione di roba netta è da defiderare, perocche per natura l' uomo è creatura netta, e nobile. Per questo modo non è buona per se la roba netta, ma solo la elezione della netta roba, conciossiacosachè 'l bene non è nella vita, ma nella intenzione, siccome le nostre intenzioni, per le quali noi operiamo, son bene, e non le cose, che si fauno. Pensa, ch' s' dico del corpo quel medefimo, ch' i'ho detto della roba, perchè, come tu fai, la natura ci ha ammantato l'animo del corpo, siccome d' una roba, e questo è il suo mantello. Neun pregia, nè stima le robe per l'arca dov' elle sono richiuse. Il fodero non fa la spada buona, nè rea; e per questo modo ti rispond' io del corpo simigliantemente, che se lo scegliere, e'l prendere fosse in me , i' piglierei fantà del corpo , e vigore ne' membri: e per tutto questo , queste cose non son bene, anz' è bene il mio giudicio, ch' io avrò inloro. Il favio. fecondo che dicono fanza fallo è beato, ma e' non può aggiugnere al fovran bene , fe gli strumenti naturali non gli rispondono. Dunque colui, ch' ha la vertu, non può essere in miseria, ma e' non è beatissimo, perchè non ha i naturali beni, ficcome sono santade, e vigore del corpo. Tu mi confessi quel che pare men credibile, cioè, ch' alcuno può effere, non folamente non reo, nè milero, ma eziandio beato ne' grandiffimi, e continui dolori, e non mi vuogli confessare quello, ch' è più leggiere, cioè, che sia beatissimo. Ma veramente se la vertu può fare , ch' alcuno sia misero , ella farà più leggiermente, ch' egli sarà beatissimo, perocch' egli è minore disferenza da beato, a beatissimo, che da misero, a beato. Non crede-

credere, che la cosa, ch' ha podere di trar l' uomo della cattività, e di metterlo tra' beati, non gli posta aggiugnere quello, che resta a farlo beatissimo. Enon credere, ch'ella venga meno al compimento dell' opera sua. Gli agi sono trovati, e' difigi, e l' una, e l'altra è fuori dinoi. Se'lbuono non è in miferia esfendo gravato da tutti i disagi, come non sarà egli beatissimo essendo abbandonato da alcuni agi? Siccome e'non cade nella miferia per carica, e forza de' difagi; così non fallifce a effere beatifimo per difetto d' agi; ma egli è così beato fanz' agi, com' egli non è in miferia de' difagi, o 'l fu' bene gli può effere tolto, se gli può effere menomato. I' diffi di fopra, ch' una favilla di fuoco non fa alcuna cofa alla chiarezza del fole, perocchè la fua chiarezza toglie il lume a tutte le cose, che sanza lui lucono, e secondo il derto loro, così è tolto il lume al fole da alcune cofe. Ma e' fono ingannati, perocchè la chiarezza del fole è interna, e perfetta da fe, e ancora tra cose opposte a lui. E benchè alcuna cosa s'opponga tra noi, e lui, togliendoci la sua vedura, neentemeno però fi è egli in opera facendo il corfo fuo. Ouando e' luce meno a noi per cagione de' nuvoli, la sua chiarezza perciò non è minore, nè egli è men corrente. E gran differenza è intra le cose, che si oppongono solamente, e quelle, che impedimentifcono l' operazioni. E 'n questo modo ti dich' io, che le cose opposite alla vertù non le tolgono alcuna cosa: Ella non è però minore, ma ella luce meno a noi; forfe, ch' ella non appare a noi così interamente, com' ella luce a se. Ella è fempre una medefima, chent'ella fuole; ed efercita, e ufa la fua vertù privatamente al modo del fole scurato. Dunque tanto podere hanno le (venture, e' danni, e' foperchi contr' a vertù, quant' hanno i nuvoli contra 'l fole. Alcuno fi trova, che dice, ch' il favio, ch' ha il corpo poco prospero, non è beato, nè misero. E costui ancora è ingannato, perocch' egli aggnaglia le cose di forruna con la verrà, e dà altrettanto pregio, e valore alle cose oneste, e non più, quant'a quelle, che sono sanza onestade. Neuna cosa è più lorda, che fare comparazione dell' orrevoli cose, colle dispregievoli, conciossiacofachè l'orrevoli cose, e degne di reverenza sono, fede, giuftizia, pietà, fortezza, e provvedenza. Le vili, e spregievou li sono quelle, che spesso abbondano pienamente a vilissimi uomini, ciò fono, effere rubefto, e aver forte membra. Ancora se 'l savio, ch' avrà il corpo impotente, non sarà misero, nè beato, ma farà di mezzana foggia, la fua vita non farà de fe-Buitare, mè da fuggirsi. E neuna cosa è più sconvenevole, che

-1 -- 1

### 276 PISTOLA LXXXXII.

non feguire la vita del favio, nè neuna è più fuori di credenza, che alcuna vita non fia da feguitare, o da fuggire. Ancora, le' danni, o la malizia del corpo, non fanno l' uomo mifero, elli sofferranno, che sia besto, perocchè le cose, che hanno podere di mutare l' uomo in peggiore flato, non avranno podere d' impacciarlo a potere intendere a stato bearissimo. Noi conolciamo, ciò dicono elli, alcuna cosa calda, e alcuna fredda, e tra l' una, e tra l' altra è la tiepida, e così alcuno è beato, e alcuno è mifero, alcuno nè beato, nè mifero. I' voglio dichiarare questa simiglianza, ch' è proposta contr' a noi. S' io aggiungerò alla cosa tiepida più freddo, ella diverrà fredda, e chi vi metterà più caldo, ella diverrà calda. Ma costui , che non è beato , nè misero , già non gli aggiugnerai tanta mala ventura, che però e' fia mifero, come' dicono. Dunque questa simiglianza non è buona, nè convenevole. I' vo porre, ch' un uomo non sia beato, ne misero, poi gli farò perdere il vedere, e per tutto questo egli non farà mitero. Ancora gli aggiugnerò gravi, e continovi dolori, e per tutto ciò con farà mifero. Certamente, fe tanti mali, non posson fare l' uomo misero , non potrann' elli torgli l' effere beatissimo. Se il savio, secondo il lor detto, non può mutarsi di beatitudine in miseria, non può egli fallire a essere beatissimo, perocchè non s' arrefterà in alcuna parte colui, ch' è addirizzato alla beatitudine. La cosa, che Itiene, nel sovran luogo, nol lascia cadere. La beata vita non può esfere divisa eziandio, nè menomata. E però la vertà fola bafta affai per fe alla vita beata. Elli dicono: dunque non è più beato il favio. ch' è più vivuto, sanza sentire giammai dolore, che colui, che fempre ha combattuto colla fortuua contradia, e pessima. Or mi rispondi, s' egli è migliore, e più onesto, non essendogli avvenute queste cofe. E i' dico di no; dunque non è più beato. E' convieue, che viva più dirittamente, per vivere più beatamente. Se non può più dirittamente vivere; dunque non potrà egli più beatamente vivere, perocchè la vertù non creice. Dunque la beata vita, che dalla vertù pende, e da lei fi mantiène, non può crescere, conciossiacosachè la vertà è sì gran hene, ch' ella non fente danno, nè pro di queste cose minute, siccome sono dolori, e diverse malattie del corpo, e corra vita. Il diletto non è degno d'esser ragguardato da lei d La migliore, e più nobile cofa, che verettabbigin fe fi è, ch' ella non ha bisogno delle cose, che sono avvenire, enon conta i di fuoi; ella acquifta, e compie i beni eternali in ciafcun tempo già non farà tanto brieve. Queste cose ci pajono incredibidibili, e che passino l' umana natura, perocchè noi stimiamo la vertù secondo la nostra debolezza, e a' nostri vizi merciamo nome di verrà. E non ti pare anche incredibile, ch' alcun nomo ne' grandissimi tornienti, dica io sono beato? Certo questo morto fu udito nella scuola del diletto. Eppicuro sostenea grand' angoscio per non poter orinare, e pareagli avere il ventre pieno di chiovi , che con gran duolo lo firigneano; e nondimeno egli diffe questa parola. Oggi meno, diss' egli, il beato dì, e'l fezajo della mia vita. Dunque come fono queste cose incredibili a coloro, che coltivano la vertù. trovandola ancora presso a coloro, che seguitavano il diletto, siccome sommo bene? Elli medesimi, che tanto sono di basso, e vile pensiero, dicono, che 'l savio per istrettezza di grandissimo dolore, e d'altra avversità, che gli avvenga, non sarà beato, nè misero. Certo questo è ancora incredibile, ma più che incredibile, perchè io non veggio come la verrà fi possa abbattere, nè abbassare dalla sua altezza. O ella de'l' uomo far bearo, o s' ella non può questo, ella nol difenderà della miferia; ella stando ritta, non può esfere vinta; di ne-cessità è, ch' ella vinca, o ch' ella sia vinta. Gl' Iddii, lecondo che disse l'altro, solamente hanno vereù, e beata vita, e noi n' abbiamo l' ombra, e la fimiglianza; noi ci apprefliamo a lei, ma noi non vi postiamo aggiugnere. Veramente la ragione è comune a loro, e a noi. Negl' Iddii è perfetta, e in noi non perfetta, ma perficere, e compire si può, ma i nostri vizi ci menano a disperazione. Ma quell' altro è come alcun poco fermo a ragguardare i fuoi beni, il giudicio del quale fi muove, e non è ancora certo; defidera d' avere buon vedere, e buon udire, fantà del corpo, e lunga vita fanza vecchiezza. Per questo può trattare cose da non pentersi. Ma in quello imperfett' uomo è una forza di malizia, perocch' egli ha l' animo mobile a quelle cole ree , operando la fecca malizia, e quella pensara manca. Questi non è aucora buono, ma egli s' addirizza al bene ; ma a qualunque falla alcura cola a eller buono, si è reo. Ma chi ha vertù presta, e animo diritto nel corpo, si è simigliante a Dio, e a Dio se ne va, ricordandosi del suo cominciamento. Neun uomo è da biasimare se si sforza d' andare là, ond' egli è sceso. E perchè non dobbiam noi credere, che sia alcuna cosa divina in colui, ch' è parte di Dio? Tutto ciò che ci congiugne, e contiene, è una cofa, e quella è Iddio. Noi fiamo fuoi compagni, e fuoi membri, e l'animo nostro è assai grande per comprenderlo, e a lui perviene, 1e' vizi nol rattengono. Siccome l'abito, e la fazione

zione del corpo nostro ragguarda il cielo, così l' animo può ragguardare, e stendersi tanto, quant' e' vuole. E però il formo la natura così, acciocchè volesse, e domandasse cose iguali a Dio, e a lui s' assomigliasse di volontà, e così usasse le sue forze, e stendesses nel su'spazio. Egli non sale nel sommo flato per via ftrana. Gran pena era a falire in Cielo. L'animo vi ritorna, quand' egli ha acquistata la via, e vavvi arditamente, dilpregiatore di tutte le cole, e non ragguarda, nè pregia oro, ne ariento, siccome sa la follegente, perocche quefto non è altro, che fango, e terra, onde la cupidigia l' ha tratto, e scelto. E sa bene, che le sue ricchezze sono affise. e poste altrove, che dove la gente l'ammassa, e raguna, e che l' uomo dee empiere l' animo, non l' arca. Coftui può l' uomo mettere in segnoria di tutte le cose, e in possessione della natura di tutte le cole, ficche tutto comprenda, e fia fuo da Oriente a Occidente, e in guifa degl' Iddii spregi, e ragguardi da alti i ricchi, con tutte le loro ricchezze, de quali neuno è tanto allegro del fuo, quant' egli è crucciofo dell' altrui. Quando l' animo è così innalzato, e'non è amatore del corpo. quale è com' una catica necessaria, anzi n' è proccuratore, e non gli si sottomette, perch' egli è messo a lui di sopra. Neun uomo è franco, e libero, il quale al corpo ferve, perocchè lasciando gli altri segnori, i quali l'uom va caendo con sollecitudine per servirlo, nondimeno la fua segnoria delicata, e morbida fi è viziofa, della quale l' animo alcuna volta fi delibera in pacienzia, alcuna volta fe n' esce coraggiosamente, fanza calergli, che fine il corpo debbia fare, poi che l' ha così abbandonato. E ficcome poco ci cale, che addivenga della nostra barba, po' ch' ella è rasa, così all' animo non cale, perch' è divino, che avvenga del suo abitacolo, quando e' ne dee uscire. E non tiene, ne crede, ch' a lui appartenga di nulla, se'l corpo è propaginato, o arso, o mangiato dalle beftie salvatiche, più ch' appartiene al fanciullino, quand'egli è nato, quel ch' avvegna del panno, col qual'egli uscì inviluppato del ventre della madre, se cani, o altre bestie il mangiano Egli è follia temere dopo la morte le minaccie di coloro, che egli non temette durando la vita. Dice alcuno: i' farò firascinato, e'l corpo mio farà smembrato villanamente. Di quetto i' non mi curo. Io non pregio neun uomo, ch' abbia cura di me, po' ch' io farò morto, nè che le mie reliquie gli fiano raccomandate. La natura ha provveduto, ch' alcuno no i rimanga a fotterrare. Il tempo fotterrò colui, che per cradeltà fu gittato fanza fotterrare. Mecenas diffe una buona D110-

## P.ISTOLA LXXXXIII. 279

parola: io , difà' egli , non bo cura di fepoltura , la parura lotterra coloro, che fauza forterrare fono abbandonati. L'uno o crederebbe , che quefta foffe parola d' alto animo, perocchè Mecenas ebbe alto , e nobile ingegno , ie non l'avefle guafto per li fuoi diletti.

## In Epistolà, qua de morte &c.

## PISTOLA LXXXXIII.

Ella Piftola, nella quale ti lamentafti della morte di Metronates filosafo, perchè potes vivere più lungsmente, desidero, che fossi stato temperato, e avessi mitura nel tuo lamentare, e nel tuo piagnere, la qual tu hai in tutte cofe, e persone. Ella ti falla in una cosa fola, nella quale i' truovo molti uomini, che fono affai diritti verso gli uomini, ma verso Iddio i' non ne truovo alcuno . Noi biafimiamo fempre i destinati, dicendo: perchè è morto colui? perchè non muore quell' altro? perchè viv' egli tanto, che la fua vecchiezza a lui non ch' ad altrui! rincresce? Or mi rispondi per amore a questo, quale è più giusta cosa, o che tu fii ubbidiente alla natura, o ella a te? E' non è differenza da uscire più tosto, o più tardi di là, onde ti conviene alcuna volta uscire. L' uomo non si de' curare di vivere lungamente, ma di vivere sufficientemente, perocchè a vivere lungamente bisogna destinato, e a vivere sufficientemente, animo. La vita è lunga s'ell' è piena. Ma allora è la vita piena , quando l'animo ha renduto a se medesimo il su' bene, effendo in possessione di se medesimo. Che utile è all' nomo per effere vivuro ottant' anni in pigrizia, e in mal' avventura? Egli non è vivuto, anz' è stato in vita, e non è morto tardi, ma lungamente; egli è vivuto ottant' anni. Ma grande differenza è nel pigliare del dì del comiuciamento della fua vita. L' altro morì nella fua giovanezza, ma e' fece ciò, che fi convenia fare a buono cittadino, e al buono amico, e al buon figliuolo, sanza fallire in alcuna parte. E benchè la sua età non si compieste, egli compiè la vita. Tu dirai: egli e vivato ottant' anni, e i' ti rispondo : anz' è stato ottant' anni; se tu non volessi già dire, che sia vivuto, come vivono gli arbori. Lucillo, i' ti prego d'una cofa, che noi facciam sì, che la nostra vita non sia molto apparente, ma ch' ella sia molto risplendente, come fanno le preziose cose. Stimianla per opera, e non per ispazio di tempo. Vo' tu sapere, che differenza è intra'l buon nomo, vigoroso spregiatore di fortuna, ch' ha fatto perfettamente ciò, che si conviene alla vita umana. ed è montaro alla perfezione del bene, e colui, ch'ha passati molt' anni? L' uno vive dopo la fua morte; l'altro muore. prima che la morte venga. Dunque lodiam colui, e tegnanlo beatissimo, il quale il tempo suo, benchè ancora sia stato piccolo, ha bene usato. Egli vide la vera luce, e non fu uno de' molti: egli vivette, e fu vigorofo. Alcuna volta rendea luce per lo mezzo dell' avversitadi, siccome fa la chiarezza della grande stella per lo mezzo de' nuvoli. Domandimi tu quant' egli è vivuto? egli è tanto vivuto, ch' egli è paffato infino a coloro, che verranno dopo noi, e hacci dato una memoria di se. Per tutto questo i' non rifiuterò lunga vita; ma i' dirò . che neuna cofa m' è fallita alla vita beata , perchè 'I fuo spazio mi sia accoricato, perocch' i' non mi sono ordinato a quel di , che la cupidigia , e la fperanza m' aveano promello per ultimo; anzi ho riguardato cialcun dì, sicconie foffe il fezzio. Perche mi domandi tu, quanto tempo è, ch' ? nacqui, e s' i' fono nominato ancera intra' giovani? Io ho il mio in mia balla. L' nomo, bench' e' fia minore del corpo. che gli attri. può effere perfetto, e compiuto, così in piccolo spazio di tempo può essere perfetta la vita. L' etade si è delle cose strane. La durata della mia etade tiene, e sta in altrui, ma il ben vivere sta in me. A me de' tu comandare. ch' i' non usi la mia vita in villania, in pigrizia, e in tenebre, ma in far bene, e ch' io non sia trasportato. Il grandissimo sozzio di vita si è tanto quanto l'uom pena a venire a sapienzia, chi ha sapienzia, è giunto al su' fine non lunghissimo, ma grandistimo. E questi ardiramente renda grazie agl' Iddii. e tra loro fi glorifichi, che per la fua bontà, e per grazia di natura egli è vivuto. Certo e' si può bene glorificare ragionevolmente, perocch' egli ha loro renduto la fua vita migliore, che non ricevette, e ha dato agli uomini essempro di buon uomo, e ha mostrato, chent' egli è, e com' egli ègrande. Se v' avesse aggiunto alcuna cosa, ella sarebbe stata simile alla passara. E nondimeno vivendo noi sì usiamo la conoscenza di tutte le cose. Noi sappiamo onde si leva la natura principale.

#### PISTOLA LXXXXIII.

e com' ella ordina il Mondo, e com' ella fa tornare l' anno, e com' ella ha chiuse tutte le cose, ch' erano in qualunque parte, e com' ella ha fatto fine di le medefima. Noi sappiamo, che le stelle vanno, e vengono correndo per la loro forza, e che neuna cofa è ferma, fe non la terra, e che tutt' altre cofe corrono per continua leggerezza, e rattezza, e come la Luna passa il Sole, e perch' ella fa questo, essend' ella più tarda di lui, e com' ella riceve il lume, e perde, e qual cagione fa venire la notte, e quale il dì. Egli è da andare là, onde su ragguardi queste cose più d' appresto. Ma il favio dice : i' non mi parto più vigorofamente, perch' i' creda, che la via d' andare agl' Iddii, mi fia aperta, e apparecchiata, ch' io fon ben degno d' effere ricevuto tra loro, e tra loro fono eziandio vivuto, e ho mandato loro l' animo mio, ed elli m'hanno mandato il loro. Ma pognamo, ch' i' muoja in tutto, e che dell' uomo non rimanga dopo la vita alcuna cofa, altrettanto grand' animo ho io, non dovendo effere più in neuna parte. Se'l buon uomo non vive quanto e' puote, questo non monta alcuna cofa, perocchè un piccolo libro di pochi versi può essere buono , utile , e da lodare . Tu fa' bene chente sono i libri di Tamufis, che contengono gli anni, e le storie, che non son buoni, nè avvenenti, e sai come l' uomo gli chiama. E per questo modo è la vita d'alcuno, ch'è lunga, seguitando i libri di Tamulis. Non tenere per più beato colui , ch'è morto il sezaioldì del suo ufficio, che colui, ch'è morto a mezzo l'ufficio. Non credere, ch' alcun fia si follemente cupido di vivere, ch' egli ami più d' effere strangolato nel dispogliatorio, che nell' arena. Noi passiamo l' un l'altro di molto. La morte va per tutto. Colui, ch' uccide altrui, va dopo il morto. Piccolissima è la cosa, della quale gli uomini si combattono, e contendono tanto follicitissimamente. Che monta schifare alquanto la cosa, che l' nomo non può schifare?



281

#### 231

## Eam partem philosophia &c.

### PISTOLA LXXXXIV.

Leuni aveano ricevuto quella parte di filosofia, solamente, che dà i propi comandamenti a ciascuna perfona, fanza ordinare universalmente. Ella ammonisce il marito, come e' fi dee contenere colla moglie, e 'l padre, come dee nutricare i suoi figlipoli, e'l segnore, come dee governare i fuoi fervi. L' altre parti aveano lasciate, come cole, che folion fuori di nostro utile, siccome alcuno potesse insegnare d' una parte della vita, fanz' avere prima compreso la somma di tutta la vita. Ma Aristone Stoico tiene questa parte per leggiera, e quella, che non iscende infin' al cuore. Egli diffe, ch' a quella. che contiene i comandamenti, giovano molto i decreti, e le fentenzie di filosofia, e la coffiruzione del fovrano bene, la quale chi bene ha intefa, e apprefa, comanda a fe medefimo quel che gli convien fare in ciascuna cosa. Siccome colui, che imprende a trarre diritto col dardo, avvifa luogo terminato a fedire, formando la mano a lanciare diritto, quelch' e' getta; avendo apprelo quest' arte per disciplina, e per elercizio, e usandola in qualunque parte e' vuole, perch' egli ha appreso a fedire non questo, nè quello, ma tutto ciò che vorrà, così colui, ch' è ammaestrato a tutta la vita, non defidera d' effere ammonito particularmente, perch' egli è favio, e 'nfegnato in tutto, concioffiacofachè non ha appreso solamente come l' nomo de' vivere colla moglie, e co' figliuoli; ma come e' dee ben vivere. E 'n quefto fi contiene come l' nomo viva colla moglie, e co'figlinoli. Cleantes tiene, che questa parte sia utile, ma e' la tiene debole, s' ella non viene dall' universo, e s' ella non ha conosciuto i decreti, e' capi di filosofia; dunque questo luogo fi parte in due quiftioni , ciò fono : s' egli è utile , o no , e s' egli folo può fare l'uomo beato perfettamente Coloro, che voglion dire, che questa parte è di soperchio, dicono così: S' alcuna cofa meffa dimanzi agli occhi impedifce la veduta, e' fi conviene levarla via, perocchè colui fi perde la fatica, che gli comanda; così andrai, e così farai. Simigliantemente quando alcuna cola avvocola, e turba l'animo a ragguardare l'or-

#### PISTOLA LXXXXIV. 28;

dine de' suoi uffici , invano s' affatica colui , che comanda: così viverai col tu' padre, e così colla tua moglie, perocche' comandamenti non varranno, mentre, che l'errore è posto dinanzi alla mente. Se colui fi fcosta, indi allora appara chiaramente quelche l' nomo de' fare in ciascuno ufficio. E per altro modo tu non gnerifci lo nfermo, anzi gli mostri quelche de' fare, quando e' farà fano ; e 'nfegni al povero contraffare il ricco. Questo come si può fare durando la povertà? Tu mostri all' affamato, che faccia, come se fosse pasciuto; togli prima la fame, che gli è fista dentro alle midolle. Questo ti dich' io di tutti i vizj; e' si convengono cacciare, non comandare quelche non fi pud fare, mentre che durano. Se tu non cacci fuori le false oppinioni, che c' ingannano, l' avaro non intenderà, come debbia usare la sua moneta, nè 1 pauroso come debbia le paurose cose ispregiare. E' ti convien fare, che l' avaro sappia, che la moneta non è bene, nè male, e che i ricchi fono ilventuratiffi ni , e convienti fare , che 'l paurofo sappia, che tutto ciò, che noi temiamo comunemente, non si dee tanto temere, quanto la nominanza ne dice E che nella morte, la qual noi patiamo per legge, ha gran conforto spesse volte, per tanto, ch' ella non ritorna ad alcuno. E il remedio del dolore si è la fermezza, e la stima dell' animo, che fa più leggiere, ciò che soffera in dispregiando. E che la natura del dolore è buonissima : perocchè, nè quello, che dura lungamente può effere grande , nè quello , ch' è grande può durare. E che tutte le cose, che la nacessità del mondo ci comanda, sono da sofferire vigorosamente. Quando tu gli avrai fatto conoscere la sua condizione per questi decreti, ed egli avrà conofciuto la vita beara, non quella, ch'è secondo il diletto; ma secondo la natura, e quand' e' sarà tocco dall'amore della vertù, la quale fola è bene dell' uomo, e se farà allungato da' vizi, e da lordura, ficcome da quella cofa fola, ch' è rea, e avrà saputo, che tutto il rimanente, ciò sono ricchezze, onore, fantà del corpo, vigore, e fortezza de' membri, e fegnoria, fon cofe mezzane, e non fi debbono contare tra' beni, nè tra' mali, allora non avià egli cura di confortatore, nè ammonitore alle cose fingulari, che gli dica: così va', così manuca; nè che gli sia detto: questo si conviene a uomo; questo a femmina; questo a colui, ch' ha moglie; quefto a colui, che non l' ha, perocchè coloro, che queste cole diligentemente comandano, non le posson fare. Queste cose comanda il maestro al suo discepolo, e l'avolo al suo nipote, e'l maeftro crucciosifiimo disputa, che l' somo non si dee cruc~

#### 284 PISTOLA: LXXXXIV.

crucciare. Se tu entri nelle scuole della gramatica tu troverai, che queste cose, di che i filosafi parlano altamente, sono nelle regole de' fanciulli. Oltr' a questo, comandera' tu, cole manifeste, o cole occulte, e dubbiole? Le cole manifeste non hanno mestiere d' ammonitore; e l' nomo non crede a colui, che comanda le dubbiose. Dunque il comandare è di soperchio. E questo apprendi in questo modo. Se tu comandi cola ofcura, e dubbiota, e' ti conviene confermarla per pruove, e se tu la vuogli provare, le cose, colle quali tu la pruovi, vagliono meglio di lei, perchè bastano per loro Così usa il tuo amico; così il tuo cittadino; e così il tu' compagno, perchè? perchè questa è giusta cosa. Tutte queste regole mi dà il trattato della giuftizia. Ivi truov' io, che diritto è cofa desiderabile per se, e che a far queste cose non ci costrigne paura, e non ci muove prezzo, e che colui non è giusto, a cui in questa vertù piace alcuna cosa, altro che lei solamente Quand' io fono informato di questo, e conosco quel che ch' i' debbo fare, che utile fanno questi comandamenti, che 'nsegnano a colui, che sa? All' uom savio dare comandamenti , e regole è di soperchio , al non savio è poco , perocchè gli si dee fare intendere, non solo quel che gli si comanda, ma perchè gli si comanda. Dunque a cui sono necessari i comandamenti? o a colui, che ha le vere oppinioni de' beni, e de' mali, o a colui, che non l'ha. Colui, che non l'ha, non farà corretto d' alcuna cosa pet te, perocchè la nominanza contraddice a' tuoi ammonimenti, e possiede i suoi orecchi. Colui , ch' ha perfetto giudicio delle cofe da fare , e da fuggire, e sa quel che de' fare, egli le sa tacendo te. Dunque tutta questa parte di filosofia si può levare. Due cose sono, per le quali noi pecchiamo, o l'animo è occupato da malizia, che viene da perverse oppinioni, o egli è inclinevole a cose false, e tosto si corrompe per l'apparenza delle cose, che 'l tirano là, ove non fi conviene, e però dobbiam noi guerire l'animo infermo, e liberarlo de' vizj, o dirizzarlo a vertù per la mente errante presta al peggio. I decreti di filolofia fanno l' uno, e l' altro; dunque cotal maniera di comandamenti vale neente, conciossiacosachè se noi diamo comandamenti di ciascuna cosa per se, questo sarà opera incomprensibile, perocch' altri comandamenti dobbiam dare all' ufuriere ; altri al lavoratore di terra; altri al mercante; altri a colui che cerca amistà de' segnori; altria colui, che la cerca de' suo' pari; altria colui, che la cerca del suo minore. Comandera' tu nel matrimonio, come l' uom viva colla moglie, che non avrà avuto altro marito,

e come con quella , che l' avrà avuto , e come con quella , che farà ricca, e come con quella, che non ha dote? Non credi tu, ch' alcuna differenza fia intra quella, che porta figliuoli, e quella, che non ne porta, e tra la femmina attemu pata, e la giovane, e 'ntra madre, e matrigna. Noi non polfiamo comprendere tutte le fpezie e di vero ciafeuna per fe ha propietadi. Ma le leggi di filosofia son brievi, e comprendono tutte le cofe. D' altra parte i comandamenti di fapienzia debbono averfine, ed esiere certi. S' alcuni non si possono finire, elli son fuori di sapienzia. La sapienzia conosce i termini delle cofe. Dunque questa parte di filosofia, che comanda, fi vuole tor via perocch' ella non può dare a tutti onel ch' ella promette a pochi, ma la sapienzia gli contiene rutti. Neuna differenza è intra la pazzia comune, e quella, che si commette ne' medici, falvo, che l' una è gravata d' infermità , e l'altra da false oppinioni. L' una ha cagione dalla sua infertà, e l'altra è infertà d'animo. S'alcuno comandaffe al pazzo, come dovesse dariare, come dovesse andare, come si des contenere dinanzi alla gente, e come quand' egli è folo, veramente e' farchbe più pazzo di colui, cu' egli ammonifie, perocchè gli conviene medicare prima la malinconia nera, e trargli del corpo la cagione della pazzia. Questo medefimo si convien fare in questo furore dell' animo, ed egli medesimo il se ne dee trarre. E se questo non fr fa, le parole dell'ammonitore andranno invano. Queffe cole fon quelle . che dille Aristone , a' detti del quale noi risponderemo a ciascuna per fe . Primieramente là, dove dice , che se alcuna cota contrasta all' occhio, e 'mpacciagli la veduta, l' nomo la deelevar via . Io confesto, che colui non ha mestiere di comandamenti per vedere, ma de' remedi per purgare la puzza dell'occhio, e per campare da quello, che lo mpedifce, perocchè noi veg. giamo per natura, alla quale colui, che leva i contradi, rende l' nío del vedere. Ma la natura non ci'niegna, a che l'uomo è tenuto in cialcuno ufficio. Colui, ch' è guarno della malizia dell' occhio, perch'egli abbia riavuta la veduta, non la può egli però rendere altrui. Ma colui, ch' è guarito della malactie, ne guerifce altrui . L' occhio non ha bifogno d'ampronimento, nè di configlio per intendere la propietà de colori . perocche cernira il bianco dal nero fanz agunonizione. HIR V animo per contrario ha bitogno: di molti comandamenti per vedere quello, che de' fare nel suo vivere. Pognamo, che I medic o cura, non solamente gli occhi infermi, ma eziandio ammonifce, che l' uomo non dee incontanente menare la deu hole

## 286 PISTOLA LXXXXIV.

bole veduta al chiaro lume, ma delle tenebre menarla all'ombra, e poi appoco insieme la dee menare alla chiara luce. E non gli conviene studiare avendo pieno lo stomaco di vivanda, nè affaticare gli occhi enfiati, e pieni d' omori, e guardarfi del vento, e del freddo, e altre cose simiglianti, che fanno cotanto pro, quanto la medicina. La medicina aggiugne il configlio a' remedj . L' errore , secondo che dice , è cagione di peccare; ma i comandamenti non ci tolgono, nè vincono le false oppinioni de' beni, e de' mali. I' confesso, che' comandamenti non sono tanto sufficienti per loro a levare la mala concezione dell' animo, ma per tutto ciò i' non dico, che non giovino, se sono congiunti coll'altre cose. In prima presso le cose, che pareano più confusamente nell' universo, distinte per parti, si considerano più apertamente. O e' ti fia lecito di dire in questo modo, che le consolazioni, e' conforti fono di foperchio, ma veramente elle non fono di foperchio, dunque nè gli ammonimenti. Sciocca cosa è, diss' egli, a comandare allo 'ufermo, che faccia come 'l fano, concioffiacofach' egli abbia a riavere la fantade, fanza la quale i comandamenti fon vani. Veramente gl'infermi, e' fani hanno alcune cose comuni, le quali sono da esserne l' nomo ammonito, ficcome fono di troppo mangiare, e di troppo affaticare. I poveri, e' ricchi hanno alcuno comandamento comune. To loro l'avarizia, ficchè la cupidigia dell' uno, e dell' altro s'accheti , e' non ti sarà bisogno d' ammonire poi nè 'l ricco, nè I povero. Che ti risponderò io? altro è non desiderare moneta, altro è saperla usare, la misura della quale gli avari non fanno, e ancora coloro, che non fono avari non fanno l'ufo. Leva gli errori, ciò dic' egli, e' comandamenti fono di foperchio; e quetto ancora è falso. Pognamo, che l'avarizia sia ristretta, la follia refrenata, la pigrizia desta, e ancora sieno cacciati i vizj, fi conviene apparare il che, e come l' uomo de' fare. Gliammonimenti, fecondo che dice, non gioveranno nulla a'grandi, e groffi vizj E certo la medicina non vale quando la 'nfertà è incurabile. Ella fi dà ad alcuno per remedio, ad alcuno per ralleggiare, Eziandio tutta la forza della filosofia non trarrà dell' animo la dura, e vecchia malizia, ma tuttavia ella fana alcune cofe, giassiacosachè non tutte. Neente vale, dic' egli, a mostrare le cose molto aperte, perocchè alcuna volta noi fappiamo le cofe, ma noi non ci penfiamo. L'ammonimento non c'infegna, ma ricorda, e deffa, e mantienci la memoria, e non lascia iscadere. Noi trapassiamo molte cose poste dinanzi agli occhi nostri. Ammonire si è

un modo di confortare. Speffe volte l'animo s' infinge di vedere eziandio le cose aperte, e però gli si dee ricordare le cofe, che son molto bene conosciute. E.'n questa parte è da escordare la fentenza di Tullio, ficcome ella fosse parola divina, che dice così. Voi fapete, ch' un torto è fatto da voit, e cialcun fa, che voi il fapete. Tu fai, che l'amiftadi si debbono coltivare nettamente, e fantamente, e neente ne fai. Tu fai, ch' a torto chiede castità dalla moglie colui, che l' altrui moglie corrompe, e del fuo corpo è paltoniere. Tu fa' bene, che tu non hai a fare dell' altrui moglie più che la tua moglie degli altrui mariti, e non l'offervi. E però ti conviene recare alla memoria più cofe, concioffiacofachè queste cofe non convengono effere molto sapute, ma preste. E le cose utili, e buone si convengono spesso ricordare, e trattare, perocchè 'l conoscerle non basta, anzi si vogliono avere pronte-Aggiugni anche questo, che le cose aperte sogliono diventare più aperte. Ancora, dic' egli , se le cose, che tu comandi fon dubbiole, e' vi ti conviene aggiugnere pruove; danque le pruove giovano, e non i comandamenti. E i' ti dico cotanto, che l'autorità del maeftro giova, e fa prò fanza pruove, ficcome le risposte de' savi della legge vagliono fanza renderne ragione. Ancora fe le cofe, che si coman-dano son messe in versi, o in prosa distinte per brievi sentenzie, sono di gran peso per loro medesime, siccome sono queste sentenzie di Catone : Comperà, non quello, che bisogno ti sarebbe, ma quello, che necessità vuole. Quello, che non è bisogno è troppo caro d'una medaglia. E come sono quest' altre, che son parole fimiglianti a parole divine. Rispiarma il tempo: Conosciti. Quand'alcun uomo t' avrà detto quest'altri versi: Obblianza è remedio, e difesa d'ingiuria; domanderagliene tu ragione? La fortuna ajuta gli arditi : il pigro contrafta a le medelimo. Queste cole non hanno mestiere d' Avvocato, perocchè toccano gli affetti, e giovano per la forza di lor natura. Gli animi portano seme di tutte oneste cofe , il quale si delta , e cresce per l'ammonimento , come la favilla del fuoco, che per leggiere soffiare cresce, e sa gran fiamma. La vertù si dirizza, quand' ella è tocca, e sospinta. Ancora alcune cose sononell'animo, ma non sono ben preste, le quali quando son dette, cominciano a esfere preste, elibere. Alcune cose giacciono sparte in diversi luoghi, le quali il penfiero non può raccogliere fanza efercizio; e perògliel conviene ragunare in alcun luogo, e congiugnerle insieme, perch' ell' abbiano più valore, e innalzino l'animo. Ovvero se i co-

#### 288 PISTOLA LXXXXIV.

mandamenti non giovano alcuna cosa, tutte dottrine, e ammaestramenti sono da tor via , e tenerci contenti della narnea fola. Coloro, che dicono quelto, non conofcono, che d'altra maniera è lo 'ngegno avveduto, presto, e diritto, e d'altra il tardo, e pigro; di vero l'un nomo è più ingegnioso dell' altro. La forza dello 'ngegno si nutrica , e cresce per li comandamenti, e aggiugne nuove concezioni di razioni a quelle, ch'ell'ha da ie, e addirizza, e corregge le cofe torte, e mal fatte. Ancora, dic' egli, s' alcun uomo non ha diritti decreti , ed è intorniato da' vizi , che utile gli farà l' ammonimento. E i' dico, che gli farà questa utilità, ch' egli il diliberrà de' fuoi vizi, perocchè la bontà di natura non è fpenta in lui, ma è oscurata, e gravata. E bench' ella sia così teurata, sì si sforza di dirizzarsi, e di contrastare a' vizj, s' ella truova foccorfo da' comandamenti. Ella guerifce, e prende vigore, s' ella non è lungamente stata corrotta da' vizi, e del sutto spenta. Questa spenta non potrebbe guerire, nè ammendare perfettamente filosofia con tutto 'l suo podere, perocchè non è differenza intra' decreti di filosofia, e' comandamenti, se non questa, che questi sono comandamenti generali, e gli altri fpeziali ; l' una cofa , e l' altra comanda; ma l' una generalmente, e l' altra particularmente. Ancora, dic' egli, s' alcuno hae decreti diritti , e onesti , invano è ammonito . E questo è falso, perocchè costui sanza dubbio è ammaestrato di quello, che de' fare, ma e' non vi ragguarda bene, concioffiacofachè noi non fiamo solamente impediti dagli affetti a far le cole da lodare, ma dalla ignoranza a trovar quello, ch' a ciascuna cosa s' avviene particularmente. Noi abbiamo alcuna volta animo bene ordinato, ma e' farà pigro, e non efercitato a trovare la via degli uffici, la quale ci è mostrara dagli ammonimenti. Leva, ciò dic' egli, le false oppinioni de' beni, e de' mali, e nel lor luogo metti le vere, e l' ammonimento non bisognerà. Veramente l' animo s' ordina per questa ragione, ma non per lei solamente, perocchè benchè l'uomo abbia provato con argomenti qua' fono i beni, e' mali, neente meno i comandamenti hanno lor parti. Prudenza, e giultizia si mantengono per loro uffici, e gli uffici s' ordinano, e spongono per li comandamenti. E ancora il giudicio de' beni, e de' mali fi conferma per la elecuzione degli uffici. alla quale i comandamenti producono, perocchè ce n' ha alcuni, che consentono, e accordansi cogli altri. E quelli non postono andare innanzi, che quelli non vengono appresto seguendo l' ordine loro, onde appare, che quelli vanno innanzi.

I comandamenti, secondo ch' e' dice, sono sanza fine. Questo è falso, perocchè delle cose grandi, e necessarie non son elli Sanza fine, ma hanno piccole differenze, le quali reggono il tempo, il luogo, e le persone. Ma a quelli l' uom da ancora comandamenti generali. Ancora, dic' egli, neun uomo cura, nè guerifce la pazzia, co' comandamenti, dunque non guarrà egli la malizia. Queste cose sono diverse, perocchè se su levi la pazzia, la fantade si racquista, ma perchè tu levi la falsa oppinione non feguita però incontanente il giudicio, e'l conoscimento delle cose, che sono da fare, e giassiacosachè seguiti, nondimeno l' ammonimento conferma la detta fentenzia de' beni, e de' mali. Ed eziandio è falso, che i comandamenti non facciano alcuna utilità a' pazzi, perocchè, come e' non fanno per loro, così ajutano elli la cura, concioffiacofachè gli ammonimenti, e' gastigamenti hanno alcuna volta refrenati i pazzi. l' dico di gue' pazzi , ch' hanno il penfiero Imoflo, e cambiato, e turbato, non di quelli, che l' hanno del tutto perduto. Le leggi, secondo che dice, non ci fanno far quello, che si conviene, e già non son elle altro, che comandamenti mescolati con minaccie. Principalmente dico, ch' elle non ci confortano, perch' elle ci minaccino, e dicerto elle non ci coftringono per forza a ben fare, ma priegonci, e fannoci allungare, e guardare d' offendere, e di far male per paura di loro. I comandamenti ci confortano a far bene. Aggiugni, che le leggi ancora giovano a' buoni coftumi. E così fanno quafi i comandamenti, s' elle non folamente comandano, ma infegnano. In quest' altra cosa mi discord'io da Possi. donio, cioè, che alle leggi di Platone fono aggiunti principii, perocchè conviene, che la legge fia brieve, acciocche la gente rozza, e groffa la ritenga più leggiermente, e de' effere come parola divina, che comandi, non disputi. Neuna cosa mi pare più fredda, nè più sconvenevole, che la legge con prolago. Di' quel che tu vuogli, ch' i' faccia. Io non apprendo, anzi ubbidisco. Dunque giovano le leggi. Tu vedrai alcune Cittadi ulare malvagi costumi, usando malvagie leggi. Le leggi non giovano a tutti, dirle adalcuno. Nè ancora la fi-Infofia. E per tanto non è ella non utile , e non possente a 'nformare, e ammaestrare l'animo. Filosofia non è altro, che legge di vita. Ma pognamo, che le leggi non giovino, per rutto ciò non si seguita, che gli ammonimenti uon giovino. E per questo modo potresti dire, che'l conforto non giovi nello sconforto, ne' configli, nè le riprenfioni, nè le lode. Tutre queste cole sono maniere d'ammonimenti, e per loro per-

vegnan noi a stato di perferto animo. Neuna cosa è, che tanto tragga l'animo a onestade, e che più ritragga glianimi paurofi, e 'nchinevoli al male, quanto la convertazione de' buoni, perocchè questo bellamente entra ne' cuori, e anche spesso effere veduto, e udito. Aucora feontrandofi in un favio fa urilità. E d'un buon uomo, tacend' egli, si puote trarre alcuna utile. Ma io non ti potre' dire agevolmente come questo avviene, com' io il fento, che m' ha fatto pro. Alcune bestimole, come dice Fedion, sono tanto minutissime, che l' nome non le fente nel loro mordere, mato è la forza loro fornile, e ingannevole al pericolo del mordere, ma l'enfiatura mostra là dov' è ftato il morfo, fanza mostrarsi alcuna piaga, o ponenra. Questo medefimo t' avverrà nella conversazione de' boonic e de' favi. Tu non t' avvedrai in che modo, nè quando ella t' avrà fatto utilità , ma tu fentirai , ch' ella t'avrà fatto pro. Se tu vuo' fapere, che vuol dir quello, dicolti. Così zi gin. verebbe 'l buono comandamenzo stando spesso teco, come giova il buono effemplo. Pittagora diffe, che l'animo fi muta in aleuno migliore abito a coloro, ch'entrano nel tempio, ragguardando le immagini degl' Iddii dappresto, solo per uno aspetto di quelle immegini, e attendendo à udice alcuna boce d'uno di ppelli Iddii. Noi non tappiamo negare ; ch' alcune cole fpressa mente comandate giovano, e imuovono ancora gli sciocchi. e rozzi, e groffi d'intelletto, ficcome fono queste brevistime, ma di gran peto, e necate hanno di soperchio. L'apimo avaro non si sazia di neuno guadagno. Aspetta, ch' altri faccia a te , quel che tu avrai facco ad altrai . Quefte cofe ci fegono il cuore udendote, e da negno l'udiamo dubuare, ne domandame ; tanto è grande la forza della venità ; benchè ragione non fe ne renda. Se la reverenza refrena gli aniqui, e siftcigne i vizi, e perchè non porrà altrettanto fame l'ammonimento . Se'l gaftigamento ci sa vergogna, perche nonne farà altrettanto l'ammonimento, eziandio ulando folamente i comandamenti. Ma quello è ammonimento di maggior podere, il qual conferma per ragione quello, che comanda, e dice : perchè l'uomo de' fare cinfeuna cofa : che unle afpetta colui, ch'ubbidifce ! comandamente. Se l'uomo egualmente diventa buono per lo cumindamento, e per l'ammonimento, l'uomo fabene pe lo comanda neuto; dunage aucora per l'ammonimento. La vertu fi divide in toeparti, in contemplazione diverità; cin opera, I comanda neuel, e' ilecreti danno la contentplazione, ell'ammonimento Il l'opera, perocche ftende più alla fpezialità, da detta oper a moftra, e uta la vorrà .: Dunque le coloi, che conforta, giova

giova a colni, che dee operare, così li gioverà colni, ch' ammonisce più in ispeziale. Dunque se dirittamente operare è cosa necessaria a vertù, e l' ammonimento mostra l' opera diritta, l'ammonimento è necessario. Queste due cose danno gran vigore, e gran forza all' animo, credenza di verità, e fidan-23. L' ammonimento fa l' uno , e l' altro , conciossiacofachè l' uomo il crede, e quando l' uomo l' ha creduto, l' anime creice, e 'nforza, e riempiesi di fidanza. Dunque l' ammonimento, non è di foperchio. Marco Agrippa uomo di gran cuore, che folo fu beato in comune fra tutti coloro, ch' acquiftaro porenza, e fama nelle guerre cittadinetche, dicea, ch' egli era molto tenuto a questa tentenzia, che la concordia fa le piccole cofe crefcere, e la fconcordia fa le grandi cade. re, e tornare a neente, e che questa sentenzia medesima gli avea fatto ottimo fratello, e amico. Dunquese cotali sentenzie ricevote familiarmente nell' animo lo 'nformano , perchè non potrà fare altrettanto questa parte di filolofia, che di rali sentenzie è tutta piena. Una parte di vertù s' acquista per disciplina, e l' altra per efercizio. E' ti conviene principalmenre apparare, e poi confermare per opera, quel che tu hai apparato. E s' egli è così, non folamente giovano i decretidi filosofia, ma eziandio i comandamenti, perchè ristringono, e rifrenano i nostri affecti, quasi come per segnoria. La filosoha , die' egli , fi divlde in fcienzia , e in abito d' animo , perocche colui, ch' ha apparato le cofe, che fono da fare, e da schifare, non è ancora savio se 'l su' animo non è trassigurato in quelle cofe, ch' egli ha apparate. Quefta terza parte dee comandare dell' uno, e dell' altro, e de' decreti, e dell' abito. Dunque è ella di toperchio a compiere la verrà, conciofiacofache le due fieno fufficienti a ciò. E per questo modo la confolazione ancora è di foperchio, perocch' è la mifura dell' uno , e dell' altro . E anche il conforto , e il configlio. è ancora l' argomentare, perocchè viene dall' abito dell' animo vigorofo, e bene ordinato. Ma giassiacosache queste cose vengano dal trabuono abito dell'animo, e' dee far quelle cofe; e le fa , ed egli medefimo fi fa di loro. Appresso quel che tu di' appartiene a nomo già perfetto, e che è pervenuto alla fomma della beatitudine pmans. Ma's quefte cofe pervien l'nomo tardi. E 'n quelto mezzo fi conviene moftrare all'uomo non perfetto, il qual fi sforza di venire a perfezione, la via delle cofe, che fono da fare, e forfe la fapienzia prenderà questa via per se, eziandio sanza ammonimento, la quale ha l' animo quafi menato a tanto, che non fi possa muovere, T 2

ie non a dititto, e a far bene. Ma all'uomo d'ingegno debole, conviene, ch' alcuno gli vada innanzi, ch'egli dica: questo farai, e da questo ti guarderai. E s'egli aspetterà di sapere da se, qual cosa sia perfetta a fare, in questo mezzo egli errerà informandofi, e 'mpacceraffi, e giammai non arriverà, ove possa ester contento di se medesimo. Dunque gli conviene avere governatore, tanto che cominci a poter governare se medefimo . I fanciulli apprendono quel , che è scritto loro innanzi. L' nomo gli piglia per le dita, e menale per le figure delle lettere, poi comanda loro, che mettano quel dinanzi di dietro. E per questo modo si formano le parole della scrittura. E così dee il nostr' animo vivere a regola, tanto ch' egli abbia apparato. Queste sono le cose per le qualit' uom pruova , che questa parte di filosofia non è di soperchio. Oltre a questo si domanda s' ella sola basta a far l' nomo savio. A questa quistione noi daremo lo suo di a terminare , e 'n questo mezzo lasciate stare gli argomenti. Manifesta cosa è, ch'e' ci conviene avere alcuno avvocato, che faccia comandamenti contrari a quelli del popolo. Tutto quello, che noi udiamo. ci è pericoloso. Danno ci fanno quelli, che ci maladicono a danno ci fanno quelli, che ci confurtano di bene, perocchè 'l maladire di coloro, ci fa paura di neente, e'l conforto di quegli altri, e l'amore c'infegna male, perocchè ci manda a' beni lontani , e non certi , postendo noi ritrovare la beatitudine in cafa nostra, e non ci lodano l' andare per la via diritta. I padri poftri , e le madri ci tirano a male , e ancora i nustri fervi Neuno erra a se solamente, ma spande la sua pazzia à fuoi proflimi, ed egli la riceve da loro; e però ciascuno ha i vizi del popolo, perchè 'l popolo gli ha datia ciascuno. Ciascuno peggiorando altrui, è prima peggiorato egli. Egli ha prima apparato il male, poi l' ha infegnato diventare grande altrui. E 'n questo modo la malyagità è cresciuta, pognendovi su ciascuno tutto il peggio, che sapea. Dunque sia alcuno guardino, che ci turi gli orecchi, e cacci i lufingatori, e contraddica a coloro, che ci lodano, perchè tu erri fe tu credi , che e' vizi nascano con noi. E' ci sono mesti addosto. Danque per gh ammonimenti fatti spelle volte, riftringono l' oppinioni, che 'ntomo ci bollono. La natura non ci accorda con neuno vizio. Ella ci ha generati netti, franchi, e liberi. fanza averci piuvicaro alcuna cofa d' accenderci la nostra avarizis. Ella ci ha mello fotto piedi l'oro, e l'argento. Ella ci ha dato a scalpirare, e sopraffare tutte queste cose, per le quali noi fiamo icalpitati, e soppressati. E hacci addirizzati i vifi

visi verso il Cielo, perchè noi ragguardassimo ciò, ch' ella avea farto di bellezza, e di maraviglie, ciò fono le ffelle, che si levano, e coricano, e 'l giro del mondo, che ci mostra il di le cose terrene, e di notte le celeffiali, e come il corso delle fielle è tardo, fe le vuogli fimigliare all' universo, e com' elle fono veloci, e ancora fe tu vuogli, puoi penfare il grangiro, ch' elle fanno fanza allentare la loro rattezza, e come 'l Sole scura la Luna, ed ella lui, e altre cose degne di fare maravigliare, o vadano per ordine, o vengano, o apparifcano per lubita cagione, ficcome fono i baleni, e il fuoco, che fi vede di notte, e la luce, chi appare nell'aere fanza colpo, e percosta, e diverse figure di fiamma, quando lunghe, e sottili, e quando in altro modo. Queste cose ha ordinate la natura fopra noi. L'altre cofe, per le quali sempre combattiamo, ha ella riposte in luogo occulto, siccome cose pericolofe ad ufarle, e noi le n'abbiamo tratte fuori, e abbiamo messo innanzi le cagioni de' nostri tormenti , e de' nostri pericoli. Noi abbiamo dato i nostri mali alla foretina, e non ci vergognamo di tenere per preziofe, e per care cofe tra noi le cofe, ch' erano fottoposte, e basse. Odi come sa lo splendore: inganna i tu' occhi. Neuna cosa è più lorda, e oscura, che l' oro, e l'argento tanto quanto fono fotterra inviluppati nel toro fango. È questo non è maraviglia, perocchè l' uomo il trae di cave oscure, e tenebrose, e neuna cosa è più rozza, e alpra di loro, infin che si purgano della ruggine, e del fango. Guarda gli operatori dell' oro, e dell' ariento, come fon pieni di lordura, e neri. Ma di certo egli vituperano più l' animo, che 'l corpo, e più lordo è colui, che gli possiede, che colui, che gli lavora. Dunque necessaria cosa de' essere l' ammonimento, e avere alcuno avvocato di buon penfiero, e nel mezzo del romore di tante cofe falfe, udire, e 'ntendere una boce. Qual farà questa boce? certo questa sarà quella, che all' nom fordo di tante grida di vanagloria, dica bellamente parole fane, e utili: non ti caglia d' avere invidia di coloro, che son pregiati, e tenuti beati dalle genti. A te non conviene turbare l'abito del tuo penfiero bene ordinato per alcun romore, ne per alcuna festa, che l' uomo ti faccia intorno, nè spregiare il tuo riposo, nè la tua pace. Quando tu vedi questi ufficiali vestiti di diappi d' oro con gran compagnia di famigliari, tu non gli de' tenere più beati, che te, cu' e' fo-fpingono fuor della via. Se tu vuogli ufare fegnoria utile a te fanza gravare alcuno, leva via i vizj. Molt' uomini fono, che pigliano per forza Castella, e Città, e mettonle a fuoco, e abbattono le gran rocche, e le gran fortezze, che lungo tempo son difese sanza potere effere prese per forza: molt' altri, che vincono le battaglie, e vanno conquistando la terra infin al gran mare, abbattendo ciò, che si para loro innanzi, e spandendo il fangue alle genti. Ma benchè vincano i lor nemici, e' fon vinta dalla cupidigia. Neuno può contraftare loro nella loro venura, nè ellino possono contrastare alla vanagloria, nè alla crudeltà. Quando e' pare, che caccino altrui, ed e' fono cacciari. La pazzia di guaftare le cofe altrui, cacciava via il misero Alessandro, e mandavalo per diverse contrade. Non credere, ch' e' foffe fanza pazzia, cominciando prima a guaftare, e struggere Grecia, e a torre per forza a ciascuno il meglio, ch' egli avesse là, ov' egli era stato nudrito, e ammaefrato . E' mile Lacedemonia in tervitudine, e in quelli d' Attene mise silenzio, ove lo studio di tutta eloquenzia fioria. E' non fi tenne per contento di molte Cittadi, che Filippo fu' Padre. avea vinte, e comperate, anzi andava fondando, ed edificando novelle Cittadi in diversi luoghi, e per tutto 'l mondo andava per forza d'arme, ne giammai la sua crudeltà riposò, ne fazio, fecondo ch' avviene delle bestie falvatiche, che mordon più, che la lor fame richiede. Egli avea già molti Reami recati a uno, que di Perfia, é di Grecia già il temeano, come loro fegnore, e avea già mello in servitudine le genti del Re Dario, ch' erano fianche, e libere. E nondimeno egli paísò infino al gran mare, e sdegnò di tornare addietro con vittoria de' termini d'Ercule, e di Baccus, e volca far forza a natura. Egli non avea volontà d'andare innanzi . ma e' non potea effere in pace , com' avviene delle cofe gravi , . che son gittate alla china, che non possono restare, se non truovano dove fermarfi. Gneus Pompejus non andava guerreggiando le genti strane per vertà dimestica, nè per ragione, ma per pazzo amore di falfa grandezza, ch' alcuna volta il menava in Ispagna contro a Sartorius, e alcuna volta contro a' Corfari per mettere il mare in pace. Queste cagioni trovava egli medefimo per continuare la fua fegnoria. Qual cagione il meno in Affrica, e in Settentrione, e contr' a Mitrida. te Re di Ponto, e in Erminia, e'n tutte le parti d' Afia? certo la smisurata cupidigia di crescere, conciossiacosachè a lui folamente parea non effere tanto grande. Che menò Giulio Cefare a ftruzione, e morte di lui, e di molt' altri? non altro che follia, e cupidigia d' onore, e volontà soperchievole di formontare altrui. Egli non potè fofferire Pompeo più alto di ie, sofferendogli il comune di Roma. Che dirò io di Mario,

che fu Confolo di Roma molte volte, e 'l primo Confolato egli ricevette dal Senato, e dal Popolo, fecondo ragione, e gli altri egli ebbe mal grado del Senato, e del Porolo? Non credere, che conquistasse gli Alemanni, e Borgognoni, e perseguitasse e cacciasse Giugurta il Rè di Numidia per li deserti d'Affrica, per l'amore, e per li comandamenti di vertù. Mario guidava l' oîte, ma cupidigia d'onore guidava lui. Quando i fopraddetti metteano tutto 'I mondo in tempesta, e in ispavento, ed egli erano tempestati, e spaventati al modo del vento, che l'altre coie smuove, e porta via, essendo commosso prima egli. E pertanto egli fanno ancora maggiore bollore, e romore, in quanto elli non hanno in loro alcuno governamento, nè reggimento. E però quand' egli hanno fatto danno a molti, elli medefimi fentono la forte pestilenzia, per la quale egli hanno nociuto altrui. Non credere, ch' alcuno divenga beato per l'altrui mileria. Tutti questi malvagi esempri, che ci ion messi dinanzi agli occhi, e agli orecchici con.. viene isfasciare, e cacciare, e convienci votare i nostri cnori de' malvagi fermoni, che reputano queste cose beare E convienci mettere la vertù in possessione del luogo occupato dalle pessime oppinioni , le quali piavicano le cose bugiarde , e piacenti contro alla verità, la quale ci delibera dal popolo, al quale abbiamo troppo creduto, e dirizzaci all' oppinioni nerre, e vere, conciossiacosach' egli è sapienzia il convertirsi alla natura, e tornare là, onde il comune errote ci avea cacciati . Gran parte di fantade è avere lasciati i conforti di pazzia, ed effere allungato da questa compagnia dannosa all' una parte, ed all'altra. E acciocchè fappi, ch' egli è il vero pon mente, come ciascuno vive, in altro modo al popolo ragguardando alle sue oppinioni, e in altro modo a se. La solitudine non è maestra d' innocenzia, e vivere ne' campi non infegna temperanza. Ma quando il testimone non è presente, i vizi, che procedono da burbanza, e da vanagloria, s' appiattano. Qual' è colui, che si veste di porpore, se non la dee mostrare a persona? E chi manuca occultamente in vasellamenti d' oro, e che in ombra d' un arbore mostri la pompa, e la gloria della sua ricchezza, e del suo soperchio. Neun uomo fa il grande, nè il largo solamente a' suoi occhi, nè a poca gente, nè dinanzi alla fua famiglia, anzi mostra, e spande i paramenti de' fuoi vizi , fecondo il numero di coloro , che ragguardano. E per questo modo colui , che pon mente, e vede, e sa queste cose, e maravigliasene, accende la nostra pazzia, e la nostra cupidigia. Tu leverai la nostra cupidigia, se

#### PISTOLA LXXXXIV.

295

se ru fa' tanto, che noi non mostriamo le nostre cose. Ricchezze, vanagloria, potenzia, e lufluria, defiderano d' effere ragguardate da molta gente. Tu fanerai quefte cofe, fe tu le nascondi. Dunque se noi abitiamo nel mezzo del bollore della Cirtà, abbiamo l' ammonitore alla cofta, che è contr' a coloro, che le ricchezze lodano. Loda colui, che di poco è ricco, e che stima le ricchezze, secondo che l'uso richiede, ed è contra coloro, che pregiano il gran podere, e la grazia del popolo. Loda ripolo dato a studio di lettera, e animo. ch' ha lasciato l' altrui bisogne, ed è rornato alle propie, e mostraci, che coloro, che dalla gente ion tenuti beati nella loro altezza, e fegnoria, triemano, e fono spaventati, avendo diverse oppinioni di loro medesimi da quelle della gente, perocchè le cofe, ch'agli altri pajono alte, fono a loro perico. lofe, e da farli cadere, e però temono di diverfi avvenimenti. e pericolofi, che di tanto fon più preffo, quanto la cofa è più alta. E allora temono quello, ch' egli hanno tanto defiderato, e la loro beatitudine è più grave a loro, ch'altrui. Allora lodano il ripolo franco, e temperato, e odiano le gran-dezze, e cercano di poterfi allungare dalle cole, ch' ancora bifognano. Allora gli vedrai, per paura, intendere a filosofia. ed efercitare i buoni configli per tema del cambiamento della forma, perocchè queste cose sono quasi contrarie era loro. Noi fiamo più favi nell' avverfitadi, perchè le prosperitadi ca traggono di buona via.

# Petis a me, ut id quod in diem, &c.

# PISTOLA LXXXXV.

U voogli, ch' io it rappresenti quello, di ch' io t' aves detto, che si doves serbare al siro di, cieb se quella parre di silosofia, che' Greci chiamano Paramente che comandamento, è sufficiente a compiere la s'apienzia. Io so bene, che tu l' avrai caro, s' io lo ti nego, e però il ti prometto più fermamente, e non sossertò, che la parola comune perisca. E per inannai mon domandare

dare alcuna cofa, che tu non vogli impetrare, conciofbacofachè noi domandiamo alcuna volta appenfaramente, e da dovero tal cofa, che noi riffuteremmo, s'ella ci foffe promeffa; Questa maniera, o sia leggierezza, o sia maniera di volere piacere, noi vogliamo mostrare, che noi vogliamo molte cole, non volendole, fecondo ch' avviene a colui, che porta una grande storia minutamente scritta, e strettamente piegara, e avendone letto una gran parte, dice: i' farò qui fine, fe vi piace, e molti, che volentieri vorrebbero, ch' e' tacesse, dicono gridando, leggi oltre. Spesio vogliamo una cola, mostrando di volere un'altra, e non'diciamo ancora vero agl' Iddii. Ma elli, o hannone pietade, o e non ci odono, punto. Dunque i' mi vendicherò di te fanza mifericordia . e manderotti sì gran pistola, che se la leggi non volentieri, tu ti potrai metrere nel novero di coloro, che fono annojati dalle mogli , ch' egli aveano molto defiderate prima , ch' elli l' avelleto, e 'atra culoro, che fono molestati per le riechesze, ch' egli hanno acquiftate con grand' angoicia, e pena, e 'ntra coloro, che foftengono pena per gli onori, ch' egli hanno procacciati in ogni modo, e 'ntra tutti gli altri, che fono in possessione de' mali, ch' egli hanno desiderato, e potra' dire : questo male m' ho jo medesimo fatto. Ma acciocch' i' venga alla nostra matera, la beata vita, secondo il detto d' alcuni. pende dall' opere diritte. All' opere diritte ci menano i comandamenti; dunque i comandamenti bastano alla beata vita. I comandamenti non menano sempre a diritta opera, ma quando lo 'ngegno è apparecchiato, e ubbidente, perocche' comandamenti fon vani , se le pessime oppinioni costringono l' animo . concioffiacofachè s' elli adoperano dirittamente , elli nol conoscono, perchè se l' nomo non è informato, e ordinato dal principio di tutta ragione, elli non può far quello che dee, e non può fapere quando, nè quanto, nè con cui , nè come, nè perchè e' de' fare la cofa, e non può sforzarfi con tutto l'animo a fare le cofe oneste fermamente, nè volentieri, ma sempre si porrà mente di dietro, reftando, e temendo. Ancora, secondo che dice. fe l'opera onesta viene da' comandamenti, dunque i comandamenti bastano alla beata vita. A questo noi rispondiamo, che l' opere oneste si fanno per li decreti, non solamente per li comandamenti. Se l'altre arti, dic'egli, son contente de' comandamenti, dunque la fapienzia ne farà contenta, perchè quefta è l' arte della vira. Veramente colui è nocchiere della nave, che comanda: volgi il timone in questo modo; e così bassa la vela; e così ufa il buon vento; e così contrafta il contradio, e'n questo modo

#### 298 PISTOLA LXXXXV.

modo ricevi il comune, e 'n questo il dubbioso. I comandamenti confermano, e fanno gli altri artefici, dunque in quefto altrettanto varranno i maestri della vita. Tutte quest' arti sono occupate intorno all' istrumenti della vita, non intorno a tutta la vita. E però molte cose sopravvengono di suori, che le mpacciano, ficcome fono speranza, cupidigia, e paura. Ma la filosofia, ch' è tenuta maestra della vita, non può essere impedita da alcuna cosa; ne contradia ad esercitarsi, perocch ella caccia da se gl'impedimenti, che la contrastano. I'ti vuo dire, come le condizioni dell' altr' arti fono diverse da questa, in quelle è più scusaro colui, che falla di propia volontà, che colui, che falla d' avventura, e per ignoranza. Ma in questa è gran colpa se fallisce di propia volontà. Il gramarico non avrà vergogna facendo un filogismo appensaramente, ma e' l'avrà s' egl' il fa per ignoranza Se 'I medico non conosce quando lo 'nfermo non può scampare della morte, egli pecca più, secondo l'arte, che se s'infigne del conoscere : Ma in quest' arre del vivere è più vituperofa la colpa di coloro, che peccano di propia volontà. Aggiugni questo, che tutre l' arti, e maggiormente le più nobili hanno loro decreti, non solamente comandamenti, e di quelle si è la medicina; e però altra è la setta d'Ippocrate, e altra quella di Sclepiades, e altra quella di Temison. Oltra questo neun arte contemplata è sanza suoi decreti, i quali da' Greci sono chiamati Domates, e a noi è lecito di chiamarli decreti, o statuti, o cose piaciute, cioè per comune piacimento formate; i quali tu troverai in geometria, e in astronomia. La filosofia è contemplativa, e attiva. Tu erri fe credi , ch' ella ti prometta folamente operazioni terrene -Ella ha più alto intendimento. Io cerco , dic' ella , tutto 'l mondo, e non mi contengo folo nella compagnia degli uomini mortali per confortargli, e per ilconfortargli. Io intendo a maggiori , e a più alte cose posteci di sopra , e mostrerrovvi ragione de' Cieli, e degl' Iddii, e manifesterovvi il cominciamento delle cose, e di che la natura crea tutte le cose, e nutrica, e fa crescere, e quelche diviene delle cose dopo la morte, siccome disse Lucrezio. Dunque si seguita, ch'ella sia contemplativa, e abbia fuoi decreti. Io ti dico, che neun farà dirittamente le cose, se non colui, che n' avrà apparato la ragione, per la quale e' possa ciascuna cosa compiere, secondo che s' appartiene a lei in tutte le sue circustanzie, e modi, i quali non potrà offervare colui , ch' avrà ricevuto i comandamenti a fare alcune cose, e non tutte universalmente. I comandamenti, che si danno per parti, sono deboli, e fanza radici.

radici. Ma i decreti fon quelli, che ci fornifcono, e difendono la nostra securtà, e 'I nostro riposo, e contengono tutta la vita, e tutta la natura delle cofe. Tal differenza e tra' decret ti di filosofie, e' comandamenti, chente ella è tra gli elementi. e' membri. I membri procedono dagli elementi, e gli elementi iga cagione de membri, e di tutte le cofe. La fapienzia antica, fecondo che diffe l'altro, non comandò fe non le cofe, che fossero da fare, e da schifare, e 'n quel tempo erano gli uomini troppo migliori, che que' d' oggi; poi che vennero gli uomini favi, venner meno i buoni, perocchè la vertù femplice, e aperta è tornata in scienzia oscura, e ingegnola, e inicona disputare, e non vivere. Veramente, come voi dite, quella vecchia sapienzia, e'l su' nascimento medesimamente su rozzo, e grollo, come di tutte l' arti, la fottigliezza delle quali è cresciuta per processo di tempo. Ma in quel tempo l' uomo non avea bisogno di sottili , e diligenti remedi , perocchè la retade non era ancora tanto montata, ne sparta, quant' ella è oggi. A femplici vizi poteano contraftare i femplici remedi, ma al presente conviene, che i guernimenti per tanto fien più forti, quanto di più forza fono le cofe, che ci affaliscono. La medicina nel tempo passato anticamente su di poche erbe, che riffrienessero, e saldassero. Poi è venuta a cotanta diversità, quant' ella è al presente. E questo non è maraviglia, se le medicine in quel tempo non aveano tanto a fare, perocchè gli uomini aveano il corpo forte, e fermo, e ufavano vivande leggiers, che non erano corrotte per diletto, e per arre. Ma poi che le vivande cominciaro a effere chieffe, non per cacciare la fame, maperaccenderla, e poi che furon trovati mille modi di condimenti , e di favori per cupidigia di mangiare, e per accenderla, le cofe, che soleano esfere nutrimento agli affamati, tornarono in fastidio a' pieni di vivande. Indi procedè la pallidezza, e'l triemito de' nerbi, che son molli per troppo bere , e la magrezza della indigeftione, più ruftica, che quella della fame. Questo è quello, che fa enfiare tutto 'l corpo, e tremare i piedi, com' a coloro, che fono ebbri. Indi viene ancora il ruffico colore nel volto, e la debolezza ne' membri, che si corrompono in loro medesimi, e intermentiti i nodi, e le dita ritorte, e il raffreddare de'nerbi, che fono fanza fentimento, e'l crollare de' membri, che del continuo triemano. Che dirai del crollare del capo, e del cormento degli orecchi, e della tempesta del cervello, che par che sia pieno di vermini, e dell'altre parti del corpo, onde la natura purga il corpo, che tutte sono scorticate, e piene

di ciccioni, e di tormenti? Io non ti racconterò i modi delle febbri, che sono sanza numero. Alcune vengono con triemito, e totto il corpo rompono, altre, che vengono quete, e occultamente nocciono, altre, che subitamente necidono. Ed altri modi d' infertadi ti potre' dire , e molti , che sono tormenti, e pena di luffuria. Coloro, ch' ancora non erano corrotti, e fracidi ne' diletti, erano liberi, e netti di questi mali, e' non aveano altri fegnori, nè altri fervi, che lor medefimi, affaticando il corpo con verace travaglio, e fatica, e questo era in cacciando, o correndo, o lavorando la terra, poi mangiavano vivande, che non poteano piacere, fe non agli affamati. E però elli non aveano mestiere di tanti medici, ne di tante diversitadi di medicine, e di strumenti, e di bossoli. La 'nfermitade era femplice, e di femplice cagione. La diversità delle vivande ha fatto diverse malizie. Pon mente quante cofe la luffuria mescola insieme, che tutte debbono passare per una gola, la quale lusturia guasta la terra, e 'l mare. E però è di necessità, che cose così diverse si discordino, e fieno mal digefte, perocch' altra forza ha l' una, che l' altra. Neuna maraviglia è, che 'nfertadi diverse vengano da vivande discordanti, perocchè le vivande medesime son composte di cose contradie della natura. E per questo nelle 'nfertadi nostre non è alcuno modo più, che nel nostro vivere. Ippocras, che fu il fommo maestro di questa scienzia, disse, ch' e' capelli non cadeano alle femmine, e ch' elle non erano gottofe. La loro natura non è cambiata, anz' è vinta, conciossiacosach' elle sieno iguali a' maschi in lusturia, e in soperchio, e medefimamente fono iguali con loro nelle 'nfertadi, e ne' mali del corpo. Elle beono, quanto i maschi, e la notte vegghiano a bere, e ungonfi a pruova cogli uomini, e mangiano tanto, che conviene loro rendere la vivanda fuori dello stomaco, e rimifurano il vino, ch'ell' hanno bevuto, e mangiano la neve per raffreddare l'arfura dello flumaco, e non fon meno luffuriose de' maschi. Iddio le confonda, che ranto tono affalite da luffutia, che concioffiacofache la natura l'abbia ordinate a fofferire, elle vogliono vituperofamente usare la lusturia al modo de' maschi. Dunque non è maraviglia fe colui , che fu di tutti i fisichi il più savio di natura , e 'l maggiore, è trovato in bugia, conciossiacosachè molte femmine abbiano pedagra, e fieno calve. Elle hanno perduto il bene della loro natura per li loro vizi, perch' elle se ne sono spogliate : elle son condannate alle 'nfermitadi de' maschi. I fifichi antichi non fapeano dare spesso mangiare agl' infermi,

nè riconfortare le vene vote, e deboli col vino, e non fapeano torre il fangue agl' infermi, nè rifolvere la lunga malizia perbagno, e per fudore di stufe, nè legare le gambe, e le braccia per trarre, e tirare alle 'nfertadi del corpo la forza, ch' è riposta, e nafcofa nel mi luogo del corpo, e non bifognava loro di procacciaremolti modi di rimedio, perocche' pericoli erano pochissimi , ma oagi fon molto andati innanzi i mali dell' 'nfermicadi. H prendere de' diletti desiderati oltremisura, e diritto, si è lusfuria. Tu non ti maraviglierai perchè le 'nfertadi fieno fanza numero, e fanza fine, se tu annoveri i cuochi. Tutto lo studio è cessato. I maestri delle liberali arti si seguono soli sanza compagnia di difcepoli nelle fcuole. E nelle fcuole de' rettorici, e de' filosafi non vi fi truova persona. Ma le cucine de' ghiottoni fon piene di cuochi, e di garzoni, ch' apprendono quell' aree. Io mi tacerò della miferia degli altri fanciulli, ch' appreflo mangiare attendono i sopetchi, e le lordure di luffuria, che fi fanno nelle camere, e non diro, come sono distinti l' un dall' altro per età, e per colore, che colui, ch' hae capelli diftefi non fi mescoli con coloro, che gli hanno crespi, e rigottati. E tacerò de' panartieri, e degli altri, che ministrano, e de' siniscalchi, che fanno segno agli altri, che vadan tofto a recare la vivanda. Segnore Iddio! quante genti fono in faccende, e in pene per fervire un ventre. Non credere, che questi campignuoli, che non sono altro, che veleno dilicato, non generino alcuna opera rea dentro al corpo, benchè ciò non avvenga incontanente: non credere, che la neve, chel' uom bee di frate, non agghiacci le 'nteriora: e non credere, che' pesci del mare, ingraflati di fango, avendo la lor carne limofa, non nocciano al corpo. E che 'l favore, che fi fa del grafio de' pesci infalato, non guafti tutte le bu-della; e che l'altre cose piene di fracidume, che' ghiottoni ingojano incontanente, ch' elle fentono di cotto, avendole gittate in fulla brafcia per arroftire, fi possano stendere nel corpo fanza nocimento. E però egli hanno il loro alito puzzolente . e ruttano fastidiosamente , e a loro medesimi annojano: fappi di certo, che quello, che mangiano, non fi cuoce nello stomaço, anzi vi s' infracida. Io mi ricordo, ch' i' udi' parlare d' un nobile giardino, nel quale un ghiortone apparecchiò appeniatamente, e tofto, tutto ciò, ch' apparec. chiare a porelle a cafa d'un ricco nomo in un di intero, e tutto melcolò infieme. Ivi erano di molte maniere di pefci tutti battuti fanz' offa, e fanza fpine. E tanta è la fchifezza de' ghiottoni, che non deguano di mangiare le cose ciatcuna per

fe, ma mescolano tutto insieme, e recano a un sapore, e fanno al mangiare quello, che si conviene di fare al ventre satol-lo. Io intendo, che si facciano portare oggimai loro innanzi la vivanda masticata, della qual cosa poco falla, conciossiacofachè fanno spezzare, e minuzzare i pesci, e trarne ogni spina, e fanno fare al cuoco, quetche s' appartiene a' denti, per metterfi più in gola a un colpo. Sieno tutte le 'mbandi-gioni insieme mescolate, tegnendos l' una coll' altra, nondimeno fappiano coloro, che di queste cole domandano gloria vantandolene, ch' elle non si mostrano, ma dannosi alla confcienza. Se tutte le vivande, che fogliono esfere diffinte ciafouna per se di molte maniere di pesci, e di carne, fussero tutre mescolate insieme, e attusfate in un brodetto, e non v'avesfe alcuna differenza , non farebbero meno mescolate; che la vivanda, che l' nomo rendesse per la bocca. Siccome queste cofe son confuse, e mischiare, così ne nascono infermitadi non fingulari, ma di molte maniere, e gravi, coutr' a le quali la medicina fi commeia a guernire di diversi remedi, e di molte offervazioni. Questo medesimo si dico io della filosofia. Ella fu alcuna volta più femplice tralle genti, che peccavano più leggiermente, e che agevolmente s'ammendavano, e correggevano. Ma contr' a' vizi, che nel noftro tempo son cotanto cresciuti, ci conviene issorzare in ogni modo. E a Dio piaccia, che sforzandoci l' uomo gli posta accherare, e spegnere: No fismo imperversati ; e arrabbiamo , non folamente fingularmente, e occulramente, ma pinvicamente, e comunemente. Nol coffrignamo i fingulari micidiali. E che dirai delle guerre, e delle battaglie, nelle quali più è lodate colui, che più n' uccide, e più le ne gloria? Nostra crudeltà, e nostra avarizia non ha alcuna mifura. E tutte queste cole son men dannole, e meno moffruole, effendo fatte più occultamente: e per fingulari persone. Le cradeltadi fi fanno per configlio del vecchi, e con conscienzia, e sepura di tutto I popolo. Ed è comandato in comune quello, ch' è vietato a cias cuno in ispezialtà, e fono lodati coloro, che piuvicamente fanno quello, di che elli perderebbero la vita, faccendolo occultamente. Dimmi, non hanno gli nomini, che sono creature umili, epacifiche, vergogna di spandere il fangue l' uno dell'altro, e di fare le guerre, e di comandare a' lor figlinoli, ch' elli le facciano dopo la for morte p concioffiacofachè le bestie abbian pace tra loro? E contra questa comune pazzia, che cotanto è sparta, e cresciuta, e fortificata la filolofia di tanto, quanto fon cresciuti i vizi, contr' a' quali ella si combatte. Leggier

mente

cofa era a rispondere a coloto, che troppo beyeano, e che voleano le vivande deligate. L'uom potes rimenare l'animo, fanza gran forza, a temperanza, dalla quale egli era un puco allungaro. Ma al prefente ci bilogna grande isforzo, e grande maestria. I diletti si cercano per tutto. Neun vizio rimane dentro a fe medefimo. La luffuria fi getta leggiermente all' avarigia. L' onestade è dimenticata da turta la gente . Neuna cofa è verzognola, s' ella piace per alcuno utile, che n' anvenga. L' uno uccide l'altro per giuoco, e volentieri ranguarda l'uno la morce dell' altre. E perè in tenta perversità di coflumi fi conviene in filosofia alcuna cofa più afora, che non fuole, per ceffare i mali vecchi, econvengoni ufare i decreti. per torre il conforto crescinto delle cose false. E se a' decreri faranno aggiunti i comandamenti, e' conforti, e le coufolazioni, elli potranno fare prode, chaper loro foli elli fono fan-2a utilità. Se noi vogliamo trarre a noi gli nomini friaci da buoni costumi, e rigrargli da' mali, e da' vizi, che gli-tengono prefi, ci conviene mostrare, e'alegnar loro qual cola è rea, e qual' è buons. Sappiamo, che tutte le cole, falvo che la vertà, cambiano nome, diventando quando buone, e quando ree. Come la religione, e l'amore delle 'nfegne, e 'l peccato dell' abbandonarle, effendo il primo legame di pavelleria. comandando poi il contellabile leggiermente a' fuoi cavalieri; estendogli ciascuno ubbidience, perocchi egli è obbligato per faramento, così coloro, che tu vuogli conducere a beata vita, debbono estere informati da te del primo fondamento, dichiarando loro la verrit, e facendola loro intendere per la quale e' freno obbligati, come d' una religione, e lei amino, e con lei vogliano vivere e fanzalei non abbiano cura di viz yere. Ma ru puoi dire, che mple nomini fobo fraci I che fanza fortile iffituzione divenuero buoni uominia e vennero a granhene obbediendo folamente a' femolici comandamenti. Quefto è vero, ma egli ebbero boona natura, e peato ingegno. che traffe a fe le cole buone, e utili, quali in pallando, ficcome el' Iddit, che non hanno venues vertit apparata, ma nacquero con tutte le vertudi. E come parte di lor natura è effere bubni; così alcuni buoni uomini d'eccellente natura pervengono fanza grande maestria a quello, che gli altri apprendono da' maefiri, e abbracciano le cofe oneste si tosto, come n' hanno udito parlare. Ma ove troversi uomo di tale ingegno, che così roito apprenda la verti, e sia fruttuoso da se medefimor? Ma que', che l'hanno debole, o groffo, o affediaro di mala coltuma , conviene, ch' elli ftrupiccino langa-

#### 304 PISTOLA LXXXXV.

mente la ruggine dell'animo per levarlane. E come que', che 'nsegna i decreti di filosofia compie in vertà più tosto coloro, che fono per loro medefimi inchinevoli al bene, così aiuta enli i deboli, e tragli fuori della mala oppinione per li fuoi ammaeftramenti. O ragguarda quanto i decreti di filosofia son necesfarii . Alcune cole fon dentro a noi, che ci fanno pigri ad alcune cole, e ad alcun altre, ci fanno follemente arditi. Ne questo ardimento si può rifrenare. nè questa pigrizia si può destare, se le cagioni di queste cose non si levano. Mentre, che queste due cose ci tengono in lor forza, invano mi dirai, di questo se' renuto al tu' padre, e di questo a' tuoi figlinoli, di questo a' tuoi amici , e di questo a' tuoi osti , perocche se il vorrò fare, l'avarizia mene ritrarrà. Io faprò, che l' uomo dee combattere per la patria sua, ma la pauta me ne sconforterà. Io saprò, che l' nomo si dee travagliare per gli amici, ma il diletto lo mi vieterà. Io saprò, che grande ingiuria sa alla propia moglie colui, che va ad altra femmina, ma la luffuria mi vi sospignerà. Dunque se tu non levi prima quello . che contrafta a' comandamenti, non gioverà il dare i comandamenti più, che apparecchiare l' armi, fe le mani non fon prefte, per menarle, e usarle. E' ti conviene sciogliere l'animo. acciocche' possa andare a' comandamenti, che noi facciamo. Pognamo, ch' alcun nomo faccia quelche si conviene, egli nol farà continuamente, nè igualmente, perocche non faprà, perch' egli il faccia. Se gli verrà fatto, quelche dee dirittamente, o peravventura, o per esercizio, egli non avrà la regola in mano ; per la quale e' pruovi , se quello sarà ben fatto , e per la quale e' fia certificato, ch'egliabbia dirittamente operato E colni, ch' è buono d' avventura, non farà continuamente. I comandamenti forse t'addirizzeranno a fare, quelche tu dei , ma elli non ti potranno informare d' operare come fi conviene. E se non possono sar questo, elli non ti conducono a verrù. Se tu vuo' dire, ch' alcuno farà quello, che fi conviene per ammonimento, io il ti confesso, ma questo non basta, perocchè 'l lodo non è nel fatto, anz' è nel modo del fare. Qual cofa è più viruperofa, o più riprensibile, che mangiare di grandi spese, se si fanno per ghiottornia solamente? E nondimeno molti buoni uomini di grande fobrietà , spesse volte hanno dato mangiare a' loro amici vivande di gran costo. Dunque vituperola cosa è facendolo per ghiottornia, ma facendolo per onore . non è punto riprensibile , perocchè la solennità non si sa alla ghiottornia, ma sassi alla cortesia. Un gran pesce su mandato a Tiberio Cesare, ed egli comandò incon-

incontanente, che fosse portato al mercato a vendere, dicendo a coloro, che gli erano dintorno: abbiate per certo, che Ottavio, o Mapizio comperrà questo pesce; e com'eglipenso, così avvenne, e ancora più, ch' amendue furono a comperare il pesce, e tra loro due su grande contesa, proferendone al venditore continuo l' uno più, che l' altro a gara. Ma infine Ottavio lo ne portò, e coflogli cinquecento lire, e molto ne fu pregiato da' ghiotti, ch' egli avea comperato il pesce, che Cesare avea venduto, e Mapizio non avea osato comperarlo. Pertanto fu maggiore vituperio a Ottavio avendo speso tanto in un pesce, in quanto colui, che l'avea comperato per mandare a Cefare, con tutto ch' egli anche fia da riprendere, fi maravigliò della bellezza del pesce, e parvegli cofa degna d' effere presentara a Cesare. Se alcun uomo vicita spesso l'amico suo infermo, noi il lodiamo. Ma s' egli il fa per isperanza d' essere sua reda, dopo la sua morte, questi è un avvoltojo, che ragguarda alla carogna. La ragione dell' onestade, e della disonestade delle cose tiene alla ragione, e al modo del fare. Ma tutte le cose si faranno onestamente, se noi ci riftrignamo a onestade, e se noi giudichiamo, che tra le cofe umane l'onestade folamente è buona, e le cofe, che di lei si fanno. L' altre cose sono buone a tempo. Dunque ci dee esfere fitto nel cuore il conforare, ch' appartiene a tutta la vita, e questo è quella cosa, ch' i' tengo, e chiamo decreto. Tali faranno le cofe, che faremo, e penferemo, chente faranno le nostre opere. A colui, che tutto ordina, e dispone, si è piccola cosa a confortare per parti. Bruto fece un libro, nel quale e' diede molti comandamenti a' padri, a' figliuoli, e a' fratelli. Neuno farà questi comandamenti, come dee, s'e'non ha, a che egli gli rechi. E' ci conviene proporre, e mettere dinanzi il fine del bene fovrano, al quale noi ci sforziamo di pervenire, e al quale tutti i nostri detti ragguardino, e dirinzifi, ficcome conviene a' navicatori dirizzare la lor via secondo alcuna stella. La via sanza proponimen. to è vana, e folle. E se questo è, i decreti cominciano a esfere necessari. Io credo, che tu mi consentirai, che gran vergogna è il temere, e'l tornare addietto del ben fare. La qual cola ci addiverrà in tutte le cole, se noi non siamo deliberi delle cofe, che fospingono addietro l'animo nostro, e non lasciano isforzare con tutto 'l suo podere a far bene. E' si dee comandare, come l' uomo dee coltivare, e onorare Iddio. E in ciò contradiciamo a' Preti l' accendere lampane, o lucerne i fabati, perchè Iddio non ha bilogno di lumiera, e gli uomini

non fi dilettano in filiggine. Comandiamo alle genti, che non s' inchinino la marrina dinanzi alle immagini d' Iddio, quando e' passano a' templi, e che non vi resteano. La burbanza, e la follia della gente si diletta in queste cose. Colui coltiva Iddio, e onora, che 'l conosce. Comandiamo, che l'uomo non porti a Giuppiter pettine, nè tovaglia, e che Giuno non tenga specchio. Iddio non ha che fare di sergenti, perocch' egl' intende a servire, e amministrare ad altrui, ed è presente a tutti gli nomini in ogni luogo. Pognamo, che l' nomo oda, come ne' facrifici fi dee ministrare, e come l'uomo fr dee allungare dalle moleftie ; e dalle vane religioni , per tutto ciò nou farà egli il bene sufficientemente, se non comprende Iddio, e crede nel suo animo corale, chent'egli dee, La ragione, che gl' Iddii hanno del far bene, si è la loro natura. Coloro errano, che credono, che gl' Iddii non nocciano folamente pet non volere, perchè il fanno per non potere. Elli non postono fare, nè ricevere ingiuria, nè oltraggio, conciossiacosachè danneggiare, ed esfere danneggiato è una cosa congiunta. La natura loro bellissima, e sovrana, che gli ha messi fuori de' pericoli, non volle, ch' e' fossero pericolosi adalerui. Il primo coltivare degl' Iddii, fiè credere, ch' e' fieno. Poi fi è onorarghi, e avere reverenza nella loro maestà, e bontà, fanza la quale neuna maestà può essere. E sapere, che son quelli, ch' hanno il mondo in lor balla, governando, e reggendo tutte le cose come propie, e hanno diligente cura dell' umana generazione generalmente, e alcuna volta fingularmente, fanz' avere in loro alcun male, o farne ad altrui. Vero è. ch'ezli gastigano alcuni strignendoli, e dando loro pena, e alcuna volta gli puniscono per ammunimento. Se tu vuogli. che ti fieno buoni, e di buona aere, fii buono. Affai gli coltiva, e onora chi gli segue. Ora ci rampolla la quistione come l' uomo dee ulare cogli nomini. Che faremo, e chenti comandamenti daremo alla gente, acciocchè non ispanda l' uno il sangue dell' altro? Veramente egli è poco non nuocere a colui, a cu' tu dei giovare. Non ti pajano grandi lode, perchè l' nomo sia umile, e di buon' aere verso l' nomo, e amilo? Comanderem noi, che porga la mano a colui; ch'è in pericolo d'anneggare , e che mostri la via agli erranti, e sviati , e che divida il fu' pane coll' affamato? Quand' io gli avrò deta to tutte le cose, che sono da fare, e da laseiare, quando 1º avrà egli apparate? S' io gli pollo brievemente dare la forma dell' umano ufficio, perchè non gli diròio: tutto quello, che tu vedi, dove le cose divine, e umane son rinchiuse, è una cosa?

Noi siamo membri d' un gran corpo. La natura ci ha generati tutti parenti, e appartenenti l' uno all' altro, conciofliacofach' ella ci ha generati d' una medefima cofa, e a un fine. Quella ci ha dato amore tra noi, e fattoci compagnevoli. Quella ha fatto il diritto, e la giuftizia, secondo la costituzione naturale. Peggior cosa è fare danno altrui, che riceverlo. Per lo comandamento suo l'uno è presto, e apparecchiato ad atare l' altro. Abbiam sempre ne' nostri cuori, e nelle nostre lingue questa sentenzia: i' sono uomo: io non credo, ch' alcuna cola umana mi fia ftrana. Andiamo in comune, come noi fiam nati. La nostra compagnia è molto simile alla compagnia delle pietre congiunte insieme nell' arco delle porti , che si mantiene, perche l' una sostene l' altra, e se ciò non sacessero, caderebbero. Appresso questo, gl' Iddii, e gli uomini ragguardano come l'uomo dee usare le cose. Noi facciamo i comandamenti in vano, fe l' uomo non è prima avvisato dell' oppinione, che dee avere di ciascuna cosa, cioè di ricchezza, di povertà, di vergogna, di ghiottornia, della patria, e dello sbandimento. Stimiamo tutte le cose, cessata da noi la nominanza delle genti, e cerchiamo del loro effetto, e non del lor nome. Ora passiamo alle vertudi. Alcuno ci dirà, che noi dobbianio molto pregiare la prudenza, e abbracciare fortezza, e giustizia accostiamo a noi più dappresso, che l' altre vertudi, se far si può. Ma tutto questo non ci varrà alcuna cosa. se noi non sappiamo, che cosa è vertà. S'ella è una, o molte, e s' elle iono diverse, o congiunte, e se colui, ch' ha l' una, ha tutte l'altre, e chente differenza è tra loro. E' non è maggior bisogno di domaudare al fabbro del cominciamento della fua arte, ch'al giullare dell' arte del ballare, e del trastullare, perocchè tutte quest' artisanno, quand' e' fanno s' alcuna cosa fallisce loro, conciossiscosach' elle non appartengono a tutta la vita. La vertù è scienzia di tutte l'altre cose, e di se medesima. L' opera non sarà diritta, se la volontà non è diritta, perocchè dalla volontà procede l' opera. Nè la volontà farà diritta, se l'abito dell'animo non è diritto, perocchè da colui viene la volontà . E ancora l' abito dell' animo non farà perfetto, se non ha apparato le regole, e le leggi di rutta la vita, e se non ha deliberato, e difaminato quelche l' nomo dee giudicare di alcuna cofa, e se non ha tutte le cose condotte alla verità. Neun uomo può avere ripolo, le non colui, il giudicio del quale è certo, e non mutabile. Cli altri caggiono, e poi fi dirizzano tempeftando in tralle cole, defiderando quando una cofa, e quando un'altra, e quando la-V a

#### 308 PISTOLA LXXXXV.

sciano la cosa desiderara, e quando ripigliano la cosa lasciara. La cagione, e la forza di questo tempestare, si è il non vedere, e'l non giudicare neuna cofa chiaramente, perchè fono retti, e governati dalla nominanza, il governo della quale è incerto. Se tu vuogli sempre volere una medesima cosa, e'ti conviene volere la verità. L' uomo non può venire alla verità fanza i decreti, perocchè contengono tutta la vita. Le cofe buone, e le ree; l' oneste, e le non oneste; le giuste, e l'ingigste; le pietose, e le crudeli; le verrudi, e il loro uso; la posfetfione, e la stima delle cose utili; la dignità; la fantà; le forze: la bellezza: la fortigliezza, e'l fenno, rutte queste cofe defiderano stimatore. Noi dobbiamo sapere, quanto ciafeuna cofa vale, perocchè noi famo ingannati, pregiando alcune cose più, ch' elle non vagliono, e siam sì fortemente ingannati, che le cole, che tra noi fono di maggior pregio. ciò sono ricchezza, e potenza, dovrebbero effere di piccoliffimo pregio. Questo non potra' tu vedere, se tu non ha' veduto la coffituzione, per la quale queste cose sono stimare tra loro. Come le foglie non possono essere verdi per loro, defiderando i rami, ov' elle fono appiccate, traendone il fugo, così questi comandamenti, estendo foli, s' infracidano, s' elli non s'accostano a' decreti. Oltre a questo, coloro, che tolgon via i decreti, non intendono, ch' elli li confermano levandogli, conciossiacosache, dicendo ellino, che la vita si può sufficientemente ordinare co' comandamenti, e che i decreti di sapienzia fono di foperchio, che quelto medefimo, che dicono, è decreto, ficcome l' uomo dicesse, che' comandamenti si debbono lasciare come cosa di soperchio, e usare i decretì, e a loro folamente addirizzare lo studio, e negando i comandamenti, e l' uso loro, egli comanderebbe. Alcune cose in filosofia desiderano ammonimento, alcune desiderano pruove-E fanza fallo quelle fono molte, perchè fono inviluppate, e annena si dichiarano con grandissima diligenzia, e sottilità. Se le pruove fono necessarie, dunque i deereti sono necessari, perocchè raccolgono la verità cogli argomenti. Alcune cofe sono aperte, e alcune oscure. Aperte son quelle, che si comprendono per fentimenti, e per memoria. Ofcure fon quelle, che fon fuori di queste due cofe: La ragione non s' empie delle cose manifeste. La maggiore, e la più bella parte di lei, si è nelle cose occulte ; le cose occulte richieggiono pruova, la pruova non è fanza decreti; dunque i decreti fon neceffari. Quella medefima cofa, che fa la conoscenza comune, fa la conoscenza perfetta. Questo è il conforto delle cose certe.

fanza 'l quale tutte le cose fanno folleggiare l' animo. Dunque i decreti sono necessari, che danno all' animo giudicio fermo, e non mutabile. Noi ammoniamo alcun uomo, ch'egli ami l'amico, come se medesimo, e pensi, che del nimico si può fare l'amico, e ch' egli accenda l'amore nell'amico, e nel nimico attemperi l' odio. Aggiugnamo il giusto, e l'onefto, e la ragione de' nostri decreti contiene l' uno, e l'altro-Dunque quella cosa è necessaria, sanza la quale le predette cole non possono estere. Ma giugnamo l' una cosa coll'altra, perocchè nè rami fanza le barbe non ha alcuno utile, e le barbe medefimamente iono atate dalle cofe, che l' hanno generate. Ciascuno può sapere quant' utile, e bene ci sanno le mani, atandoci piuvicamente. Il cuore, dal quale le mani procedono, e ond'elle ricevono forza, e per cui elle si smuovono, si e nascoso. Questo medesimo possiam dire de' comandamenti, perchè fono in piuvico, ma i decreti di fapienzia fono in luogo occulto. Comeque', che sono sacrati, solamente sanno i secreti de' sacrifici, così in filosofia son mostrati a coloro, che son ricevuti a' suoi santuari. Ma i comandementi. e l' altre fimiglianti cofe, fanno eziandio gl'inletterati. Possidonio tiene per necessari non tolamente i comandamenti, ma le preghiere, e' conforti, e' configli. A quefte cose egli aggiugne la 'nchieffa delle cagioni. È ancora dice, che la etimo-logia è utile, e la cognizione di ciascuna vertù, la quale alcuni chiamano etimologia, alcun altri caraterilma, che ti moftra, e dichiara i feani di ciascuna vertu, e di ciascuno vizio, per li quali l' uomo conosce le differenze delle cose, che si fomigliano. Questa cosa ha la medesima forza, che'l comandatore, conciossiacosachè colui , che comanda , dice: farai tal cofa, fe tu vuogli effere temperato, e colui, che difcrive, dice: colui è temperato, che fa cotal cofa, e di cotal cofa fi guarda. I' ti dirò , che differenza è tra l' uno , e l' altro ; l' uno ci da' comandamenti di vertù , l' altro ci dà l' elemplo. l' ti confesso, che queste discrizioni sono utili. Propognamo le cose da lodare, perocch' alcuno si troverrà, che le segui-terà. Tu credi, ch' egli è utile a sapere i segnali del buono cavallo, acciocchè l' uomo non fia ingannato, e non perda la fatica, e' danari. Affai è più ntile il conoscere i fegnali dell' eccellente animo, i quali fi possono prendere d' altra cola. Il buon puledro, siccome Vergilio disse, e'l quale è di buono armento, fi porta nel campo altamente, e piega bene le gambe, ed è ardito a passare un fiume, e d'andare sempre innanzi agli altri, e d'entrare nel mare, e non fi spaventa per vano V 3

## 310 PISTOLA LXXXXV.

romore, che fenta, e porta il collo alto; egli ha la testa corta, il ventre brieve, il dorfo schietto, e'l petto largo, e pieno di polpe, e dirizza gli orecchi, e s' egli ode romore, o fuono d' arme, l' uomo nol può tenere, e romifce, e foffia, e tempesta per gran cuore. Veramente se noi ragguardiamo bene Vergilio discrivendoci altro, e' ci ha divisato le propietadi al buon uomo. Certo i' non darei altre propietadi al buon uomo, ne altra fimiglianza, s'io volesse eziandio spriemere Catone, che unque non si spavento della pericolosa, e mortale guerra, che' Romani fecero tra loro, anzi fu il primo, che si mise contr' a tutti coloro, che turbavano la pace, e 'I buono stato della Città di Roma, avendo già ragunata grand' ofte ciascuna parte. Neun uomo si potè portare più attamente, che colui, che s' addirizzò contro a Giulio Ceiare, e contro a Pompeo, che tutto il podere di Roma aveano partito in due parti. Egli si mise a contrastare all' uno, e all' altro, e moftrò, che a Roma avea alcun uomo, che difendea la parte, e la libertà del comune. Ma tutto questo è poco, a dire di Catone; egli non folamente non impauri per vano romore, ma per li veri, e proffimani, e parlò altamente, e francamente contr' a coloro, che lo 'mperio, e la fegnoria defideravano, pregando, e confortando il popolo, che difendeffe la fua franchezza, e libertà, e che non si mettesse di grado in servitudine, perocchè maggior viruperio è sostenere servitudine di propio grado; che per forza. Oh com' eg i avea gran cuore. e com' egli era fermo, e ficuro, quando tutti gli altri tremavano per paura! Egli sapea bene, che neuno il potea metrere in servitudine, perocchè neun dubbio era, se Carone era libero, ma se vivesse intra' liberi. E però egli non temea avvenimento, nè alcuno pericolo. Qui fiede bene la condizione, che disse Vergilio del puledro, e ch'egli ha il petto largo, e pieno d'alto animo. Utile farà a dire non folamente chente debbono esfere i buoni uomini, e divisare le loro figure, e fazioni . ma eziandio raccontare chente fono stati, e sporre, e ricordare quelle ultime, e coraggiose fedite di Catone, per le quali franchezza fu morta, e libertà. E la sapienzia di Lellio, e la concordia, ch'egli ebbe col suo Scipione · E' grandi facti dell' altro Catone. E la bontà di Tuberone, che giammai non volle usare vasellamento d' oro, nè d' argento, nè drappi d' oro, nè di feta, ma sempre usò vasellamento di terra, e robe di grossa lana, ed eziandio alle gran feste, quand' alcuno fi sforzava di mostrare i suoi paramenti, e la sua ricchezza. E questo faceva egli solamente per mostrare, e fare intendere

al popolo, che povertà è fanta cofà, e che l' vomo non ha dec fipregiare, e queftà ful la cagione propis, perocché fa riccto maravigliofamente. Gli uomini, che la gloria defderano, fon molto ingannati, per mon sipere quelch'ella è, e com' ella fi dec acquissare. A una gran festa, che tutti i ricchi uomini di Roma aveno messo fiori tutte le loro ricchezza, e i loro gioielli, fecondo l'usareza di quel tempo, il popolo andando, veggendo l'oro, e l'argento, e le pierte preziose, delle quali ven avea assa; più si maravigliò comunemente della roba di Toberone, che di tutto il rimanente L'oro, e l'argentò è stitu prezzato, e fonduro mille volte, ma la memoria de' vasselli di terra di Tuberone dura s'empre du di s'usselli di terra di Tuberone dura s'empre du s'assalla presenta di ruberone dura s'empre du s'assalla presenta di ruberone dura s'empre du s'assalla presenta di ruberone dura s'empre de s'assalla presenta de s'assalla presenta di ruberone dura s'empre de s'assalla presenta de s'assal

Tantum tu indignaris, aut quereris &c.

### PISTOLA LXXXXVI.

AU ti duoli, e crucci delle cofe, ch' avvengono, e non intendi, che nelle cose non è alcuna cosa di male, se non questa sola, che tu ti duoli, e crucci. Io per me credo, ch' al buon uomo neuna cofa è rea , falvo tanto , fe crede , e tiene , che nella natura delle cole abbia alcuna cofa rea. Quet dì, ch' io non potrò sofferire alcuna cola, io non fofferro me medefimo. S' io fono infermo, e tutta la mia famiglia, questa è una parte del destinato. S' i' sono carico di debiti; se la mia casa è vecchia, e cade; s' io ho ricevuto danno; s' io fon fedito; s' io ho molto travaglio, e pena; s' io temo d' alcuno pericolo, e tutto questo Suole addivenire. Questo è poco a dire, tutto questo si dovea fare; quefte cole non avvengono da ventura, ma fannoli per provvedenza. Se tu hai in me punto di fede, lo ti voglio (co-prire il mio secreto pensero. l' sono formato in tuttele cose, che pajono contrarie, e dure. Io non ubbidisco a Dio, ma io m' accordo con lui. Io il feguito di propio grado, non di neceffità. Giammai non m' avverrà cofa, della quale i' fia crucciofo, nè della quale i' faccia mal sembiante. I' non pagherò neuno trebato contr' a mio volere, concioffiacofache cutte le

### 312 PISTOLA LXXXXVI.

cose, per le quali noi ci dogliamo, e dubitiamo, sono trebuto di vita. Di questo trebuto non avere speranza giammai d' esfere franco, ne libero, e nol desiderare. Se tu se' stato malato, e la vivanda non t' è piaciuta, e ha' male nelle reni, e del continuo ne peggiori, e hai avuto paura di morite; e non sapevi tu, che tu desideravi tutte queste cose, quando tu defideravi, e ti confortavi, e ti promettevi d' aver lunga vita? Turre queste cose sono nella lunga vita; siccome nel lungo cammino sono polvere, fango, e piova. Se tu mi di': i' volea vivere fanza questi mali; rispondoti, che così vile parola non si conviene a buon nomo. Io so una preghiera a Dio, non so fe tu la gradirai, ma iola fo con grande, e con allegro animo, cioè che non lasci, e non conceda alla fortuna, che ella ti tenga in diletti. Domanda a te medefimo, le Iddio concedesse alla tua volontà podere di fare delle due cose l' una , qual tu piglierefti, o vivere nella cucina, e nella beccheria, o nell'ofte in fatti d' arme. I' ti dico, che vivere è una maniera di guerra, e di cavalleria. E però coloro, che ion forti, e travaglianti, e valorofi per fostener pena, e affanno, e non temer pericolo, sono Conestaboli, e capitani dell' oste, Ma coloro. che fono oziofi in ripofo, e in diletti , quando gli altri s' affannano, sono siccome ribaldi, e sono a securo per loro cattività, e vituperio.

# Erras, mi Lucille, si existimas &c.

### PISTOLA LXXXXVII.

Micomio Lucillo, tu ersi, se credi, che s'soprechio, e la luffuria e lu negligaza de buoni coffuni e gli altri vizi, che cistcuno pone al tempo fuo un additi vizi, che cistcuno pone al tempo fuo un dicingua del composito del tempo, e del nostro fecolo. Que mai alcuna est, o rempo fu franco, un bibero di colona. E fe tu vuogli stumare il fallo di ciascuno secolo, io ho vergogna di dirlo. Il neun tempo peccò alcun unou patro piuvicamente, quanto nel tempo di Carone, Clodio fu accuiato d'aver-

commesso adulterio nel tempio colla moglie di Cesare, nel quale neun maschio osava entrare, perocche, secondo la leggie, solamente vi sacrificavano le femmine, e ancora s'alcuna immagine d' nomo vi avea, ell'era coperta tanto, che' facrifici si faceano. Clodio diede moneta a giudici, e su assolto da loro. E più ruftica cofa fece, che promise di fare aver loro delle nobili giovani di Roma alla loro volontà, e fecelo, e per questo modo fu assoluto. Maggiore offesa su fatta in quell' affoluzione, che nell'avolterio, del quale Clodio fu accufato, perocch' egli avendo fatto l' avolterio, distribuì gli avolteri intra' giudici, e non su a securo infin' a tanto, ch'e' caddero negli avolteri. Questo male su fatto in quello giudicio, nel quale infra l'altre cofe Catone fu testimone. E perocchè questa fu cosa incredibile, i' porto le parole medesime di Tullio, il quale in un fuo libro racconta questo, dolendofene. Alcuni de' Giudici furono pagati di moneta, gli altridi moneta, e d'avolterio. l' non mi lamento di coloro, che ricevettero i danari, perocch' assai peggior cosa fu il peccato degli avolteri, che la corruzione della moneta. Clodio dicea a' Giudici: se tu vuogli la moglie di quel ricc'uomo, io la ti farò avere, fe tu vuogli quella di quell' altro, ch' è tenuto cotanto favio, tu l'avrai, condannamis'io non la tifarò avere. Quell' altra, che tu ami, i' la ti farò venire stanotte. Maggiore offesa, e maleficio fu a partire gli avolteri, che fargli, perocchè questo non è altra cosa, che far guerra alle donne cafte, e buone. I giudici, ch' aveano a giudicare Clodio, richiefero il Sanato d' aiuto, il quale non facea loro mistiere, falvo fe l' sveffero voluto condannare. Il Sanato l' avea promesso; e però Catullo parlò loro molto bene, poich' egli ebbero affolto Clodio: perchè ci domandavate voi ajuto, temevate voi, che la moneta, che Clodio vi diede, vifosse tolta? Fra queste cose campo Clodio, il quale innanzi al giudicio. fece a volterio, e nel giudicio fu ruffiano. Non credere, che e' costumi delle genti fossero giammai peggiori , nè più corrotti . che nel tempo , dove la luffuria non potè effere rifrenata per reverenza de' facrifici ; nè per paura del giudicio, e nel qual tempo in quella medefima quiftione, che fi facea estragrdinariamente per comandamento del Sanato, fu fatto maggiore maleficio, che non avea fatto colui, contr' al quale la quiftione si fece. La quistione fu, se alcuno potea estere a fecuro , poich' egli avelle fatto avolterio. E quivi apparve , che neuno potea effere a securo sanz' avolterio. Questo su fatto nel tempo di Cefare, di Pompeo, di Tullio, e di Catone.

### 314 PISTOLA LXXXXVII.

I' dico di quel Catone, nella prefenza del quale il popolo ebbe vergogna d' addomandare, the le femmine si spogliasse. ro, secondo la costuma della festa di Flora Dea de' fiori. Non fia tua credenza, che gli nomini in quel tempo avestero maggiore vergogna di ragguardare una ruftica cola, che di giudicare malvagiamente. Queste cose si fecero, e farannosi ivi, e la licenzia delle cittadi alcuna volta s'attempera per disciplina, e per paura, e non giammai per propia volontà. Dunque tu puoi ben credere, che confentieno più alla luffuria, che alle leggi, conciossiacosachè assai son più artmenti i giovani del tempo nostro, che quelli del loro, quando l'acculato negava l'avolterio dinanzi a' giudici, e' giudici il confestavano dinan-zi a lui, e quando l'avolterio si facea per cagione digiudicare il piaro, e la quiftione, e quando Clodio era graziole per quello medefimo maleficio, del quale egli era colpevole, e ruffiano a' giudici. Come porrà l' uomo credere, che in uno procefio, colui ch' era accufato d' uno avolterio, fosle assoluto per più avolrerj? In ogni tempo fi troveranno de' Clodii, ma non de' Caroni. Noi fiamo presti, e inchinevoli al peggio, perocch' a questo noi troviamo sempre maestri, gaidatori, e compagnia assai. E la retade eziandio sanza maestro, e sanza compagnia crefce, e fempre avanza, e lasciasi correre, e cadere ne' vizj di quello, che i' più non lascia correggiere, e che 'n tutte l' arti i maeftri hanno vergogna de' loro difetti; ma i difetti, e' peccati della vita ci dilettano. Il nocchiere non s' allegra della tempesta, s' ella gli spezza la nave; nè 'l medico, fe lo 'nfermo, ch' egli ha rralle mani, fi muore ; nè l' avvocato, quando il piato fi perde per suo diferto. Ma nel vivere fi fa il contradio, che ciascuno si diletta nel fuo peccato. L' uno s' allegra dell'avolterio, al quale egli è con gran pena, e pericolo venuro a effetro; l'altros' allegra d'avere ingannato il vicino d' alcuna froda, ch' egli gli avrà fatto, e non è alcuno, al quale spiaccia il peccato innanzi alla fortuna. Questo ci avviene per mala custuma. E acciocchè tu 'l fappi, e' non è alcuno tanto pessimo, che non senta il bene! e 'l male, ma e' pecca per negligenza. Ciascuno nasconde i fuoi peccari, e fignefi di faperli. E con tutto, che gli vengano fatti appunto, egli nia il frutto loro, ma nondimeno egli gli cela; ma la buona confcienzia vuole parere, ed effere veduta. La retade teme eziandio i luoghi occulti. E però e' mi pare, che Eppicaro diffe una nobile parola : cioè, che effer può, che 'l peccarore si appiatti , ma questo non può esfere , che sappia sì appiattarsi, che però e sia nel sicuro, e che fempre

#### PISTOLA LXXXXVII.

315

sempre non tema. E se tu credi , che la 'ntenzione di questa parola s' apra più in quest' altro modo, io 'l ti dico: al peccatore non giova effere nascoso, perocchè, bench'egli abbia l'agio di nascondersi, egli non ha la fidanza. Egli è così, che i peccatori non possono stare securi. E questo non è contro alla noftra fetta, ficcom'io credo, però principalmente, perchè gran pena è a' peccatori avere peccato, e nenno peccato è sanza punizione, già tanto nol difenderà, nè nasconderà la ventura, perocchè la pena, e'l tormento del peccato è nel peccato medefimo. Quest' altre pene seconde, neentedimeno feguitano, e caricano il peccatore in temere fempre, ed effere in ifpayento, e non avere fidanza, ne alcuna fecurtà. Perchè daliberrò io la rerade di questo tormento, perchè non la lascerò io sempre in sospetto, e'n paura? lo non m' accordo con Eppicuro là, dove dice, che neuno è giusto per natura, e che' peccati fono da schifare , perchè la paura non si può schifare. Ma io m' accordo con lui , dove dice, che la confeienza lempre rimorde, e riprende, e tormenta i peccatori, perocchè continus follecitudine fempre gli costrigne, e dibatte, e la loro confeienza per neun modo fi può afficurare. E queño medefimo argomento, che fa Eppicuro pruova, che noi odiamo per natura i peccati. La fortuna ne delibera molti di pena, ma ella non ne dilibera alcano di paura, perocchè dentro a' nostri cuori è fitto l'odio, e la nimistà di quella cofa, che la natura ha condannata. E però in coloro, che si nafeondono, eziandio non ha alcuna fidanza nel loro nafcondimento, perocchè la conscienzia gli risponde, e mostragli a loro medelimi. Propia cola è de' malfattori l'avere paura. Noi ricevavamo torto, che molti malfattori scampano dalle leggi, e dalle pene scritte, se questo non fosse, che quando il pec-catore è assoluto delle pene presenti, nel luogo loro gli runane continua paura.



Nine.

# 316 PISTOLA LXXXXVIII.

## Nunquam credideris felicem &c.

### PISTOLA LXXXXVIII.

On credere giammai, che colui fia beato, ch' è follecito della fua beatitudine. A debole fostegno è appoggiato quegli, che s' allegra di cofa, che venga di fuori . L'allegrezza, ch'è entrata in lui, se n'uscità, ma quella, che da le medelima v'è nata, e ferma, è durabile, e cresce sanza abbandonare l' uomo infin' alla fine. L' altre allegrezze, che si desiderano comunemente son buone un'ora, le quali fanza dubbio l'uomo può ufare, e averne diletto, s' elle sono appiccate a noi, non noi a loro: Tutte le cofe, che fortuna ragguarda fono fruttuole, e giojose, fel' uomo l' ha in sua balla, e's' egli ha se medesimo, perocche coloro errano, che credono, che fortuna ci dea alcuna cosa di bene, o di male. La forruna ci da marera de' beni, e de' mali, e dacci i principii delle cofe, ch'apprello noi, e 'ntorno noi debbono uscire a bene, e a male, perocchè l'animo è più possente di tutte fortune, e conduce le cose sue all' una parte, e all' altra, e a fe medefimo è cagione della beata vita, e della misera. Il malvagio conduce tutte le cose in male; eziandio quelle, ch' erano venute in apparenza di finissime. Ma il diritto animo ammenda, e correggie, e addiriza le cofe di fortuna torte, e contradie, e le cole aspre, e dure attempera per la scienzia del sostenerle. Egli stando uno medesimo, le cose prospere riceve graziosamente, ed apertamente, e le avverse securamente, e vigorosamente. Ma benche' sia savio; e faccia tutte le cose con grande provvedenza, sanza isforzarsi di fare alcuna cosa, oltre al suo podere, già perciò non avrà egli il bene intero, e perfetto, fiquale non tema minaccie, s' egli non è fermb, e certo contra le cose non certe. Se tu vuogli ragguardate ne' fatti altrui , concioffiacofachè l' nomo giudica più francamente le cose altrui, che le propie, o fe tu vuogli ragguardage a te fanza favore, tu conofcerat quel ch' io ti dirò, e confesseralo, cioè che neuna di queste cose desiderabili, e care, è buona, ne utile, se tu non sarai guernito contro difavventure delle cofe, e contr' alle cofe, che feguitano le difavventure, e se tunon dirai ciascuna volta, che t' avver-

avverrà alcuno contradio, così piacque a Dio fanza lamentarti , e ancora non bafta questo , anzi de' dire : questo ha Dio provveduto per lo migliore. Se tu fe' così ordinato, giammai non ti verrà alcuno contradio. Dunque avendo tu penfato prima, che tu l'abbia fentito, il gran podere della diverfirà delle cose umane , tu farai ordinato , e guernito , e se tu avrai le tu' mogli, e' tuoi figlinoli, e 'l tuo retaggio, ficcome tu non gli debbia avere sempre, e come tu non ne dovesti estere isventurato, perdendogli. L' animo angoscioso delle cofe, che fono avvenire, è in miferia prima, che'l male venga, e s' egli è follecito, che le cofe, nelle quali e' si diletta, non gli fallifcano, e vengano meno, perocchè mai non riposa, e aspettando le cose furure, perde le presenti, le quali e' potea utare. Iguale è il dolore della cofa perduta, e la paura della cofa a perdere. E per tutto ciò io non ti comando, che fii pigro , anzi vogllo , che ti guardi fufficientemente delle cofe da temere, e preveggi tutto ciò, che per configlio si può prevedere, e gran pezzo dinanzi ragguarda la cosa, che ti può nuocere, e schifala prima, che la vegna. A questo medesimo ti fa grande utile la fidanza, e 'l penfiero fermo a fostenere tutto. Colui può schifare la fortuna, che la può sofferire. E certo e' non fi spaventa nella tranquillità. Neuna cofa è più mifera, nè sciocca, che remere innanzi all'avvenimento. Grande pazzia è avanzare il mal fuo. E acciocchè io ti dica in brieve la mia intenzione, scrivendoti di questi infaccendati, che fon gravi a loro medefimi, elli fi dolgono, e angosciano più, che non è bisogno, perocchè sono di così povero cuore a ftimare il dolore, come sono ad aspettarlo. L' uomo folle, e smisurato crede, che la sua beatitudine gli debbia essere perperuale, e crede, che turre le cofe, che avvenute gli fono . gli debbiano non folamente continuare, ma crefcere, e ha dimenticato queflo giuoco, che dimena le cofe umane in fu , e 'ngiù , e penía , che le cole di fortuna fieno ferme , è coftanti folamente a lui; e però diffe Metrodoro molto bene. fecondo il mio parere, in una pistola, nella quale egli conforta la ferocchia della morre del figliuolo, ch' era di molto buono affare. Il bene, dis' egli, di tutti gli uomini mortali, è moreale. Egli parlò di que' beni, a' quali ciascun corre, concioffiacofache 'I vero bene non niuore , anz' è fermo , e perdurabile. Questo è sapienzia, e vertà. Questo è una cosa sola, non mortale, ch' avviene agli nomini mortali. Ma gli nomini fono tanto femplici, e hanno tanto dimenticato, ove vanno, e ove fono fempre fofpinti, che si maravigliano, quand' e' perdo.

perdono alcuna cosa, dovendo perdere tutto in un dì. Chente, che sia la cola, di che tu se' chiamato segnore, ella t' è presso, ma ella non è tua. La cosa inferma non può avere alcuna cosa ferma, nè la cosa debole può avere alcuna cosa forte, nè durabile. Così è di necessità perire, come perdere. E questo, che detto è, ci dà, se lo 'ntendiamo, gran conforto di perdere di buon cuore quello, che s' ha a perdere. Dunque, che ajuto troviam noi contr' a queste perdite? questo: che ci ricordi delle cose perdute, e di non lasciare cadere con loro il diletto, e urile, che n' abbiamo avuto. L' averle ci è tolto, ma l'averle avute non ci sarà giammai tolto. Troppo è ingrato colui, che non crede effere obbligato all' nomo della cosa donata, poichè l' ha perduta. L' avvenimento ci toglie le cose, ma e' ci lascia l'uso, e l' utile, il qual noi perdiamo per l' oltraggio del nostro desiderio. Di'a re medesimo: neuna cosa è delle cose spaventevoli , che non si posta vincere , e molti uomini l'hanno già vinte. Muzio vinfe il fuoco; Regolo la colla, e altri tormenti; Socrates il veleno; Rutilio lo sbandimento; e Catone la morte, la quale egli affrettò colla spada. Vinciamo noi alcuna cosa. Dall'altra parte queste cofe, che come beare, e preziole traggono a loro la gente, spelso sono state spregiate da molt' nomini. Fabrizio, quand' e' fu Imperadore, spregió, e risiutò le ricchezze, e quando e' fu nell' ufficio di Censoria, e' le riprese, e biasimo. Tuberius giudicò, che povertà fosse cosa degna di se, e de templi degl' Iddii, e quand' egli usò i vasellamenti di terra ne' sacrifici degl' Iddii , mostrò , che gli uomini si doveano tenere percontenti de' vasellamenti, che gl' Iddiinsavano. Sestius rifiutò gli onori , il qual fu Gentiluomo , e degno d' avere tutta fegnoria, e 'l quale-promettendogli Giulio Cefare la dignità de' Sanatori, non la volle ricevere, perch' egli conoscea, e 'ntendea, che quello, che si può dare, si può torre. Facciamo noi alcuna di queste cose coraggiosamente. Perche vegnam noi meno intra gli esempri, e perchè ci disperiamo? Tutto ciò, che fare si puote, ancora si può fare da capo. Nettiamo solamente l' animo, e seguitiamo la natura, dalla quale colui, che si parte, diventa cupido, pauroso, e servo di fortuna. Egli è lecito di tornare alla via da effere rimefli in possessione de' nostri beni, onde no' fiamo cacciati. Ritoriliamvici, acciocchè noi possiamo sofferire i dolori, in chente che modo egli assaliscano il corpo, e poter dire a fortuna: tu hai a fare con un nomo; va' caendo altrove, cui tu possa vincere. Per queste parole, e per simiglianti s'attempera la forza del duolo.

#### PISTOLA LXXXXVIII.

319

la quale dicendo il vero, io defidero, ch' ella fia attemperata, e fanata del tutto, o ch' ella invecchi col buon uomo. Ma di lui io fono a securo. Noi trattiamo del nostro danno. quando il buon uomo vecchio, e france ci è tolto dalla morte. Egli è pieno di vita, la quale e' non cura, che gli sia prolungata per se, ma per coloro, a' quali egli è utile. Egli fa come cortefe, e di buon aere, che vive, e quando gli fonravviene un altra pena, egli fa fine a quella, che sofferia. Tuetavia e' crede, che così disonesto sia fuggire la morre, come rifuggire alla morte. Dunque, che farà? non uscirà egli della vita, se'l fatto lo ne conforterà? Di vero il savio uscirà della vita, quand' e' farà venuto a tanto, che' non fia utile a neuno, e ch' e' non fervirà d' altro, che di fofferire dolore. E per questo modo, Lucil mio, s' appara la filosofia per opeta, e così s' efercita l' uomo nell'avversità, ovvero nella verità, ragguardando, che animo ha il favio contr' alla morte. e contr' al dolore, concioffiacofachè la morte gli fi appreffi, e 'l dolore lo stringa. L' uomo dee apparare, quelch' è da fare, da colui, che 'l fa. Alcuni vollero disputare s'alcuna cosa potesse contrastare a' dolori, e se la morte, quand' ella s' appressa al buon nomo, il quale è di buon cuore, e di grande, lo sconfigge, e abbattegli l'animo. Che vale il dire facciamo poche parole? La morte non fa il buon nomo più coraggiolo contr' al dolore, nè 'I dolore contr' alla morte. Egli fi fida in se medesimo, e mantiensi contr'all' uno, e contr'all' altro per suo vigore. Egli non sostiene il dolore pacientemente per isperanza della morte, nè muore volentieri per la noia del dolore. Softiene, e la morte attende.



# Epistolam quam scripsi &c.

### PISTOLA LXXXXIX.

Ti mandai la piftola, ch' io scriffi a Menillo mio amico, concioffiscofich eglisyesse perduto il suo piccolo figliuolo, della morte del quale egli era imifuratamente dolorofo, nella quale i' non feguitai il modo ufato , e non crederti, che gli fi dovesse bellamente, e umilmente ragionare, perocch' egli era più degno d' esfere biasimato, che confortato, concioffiacofache dell' uomo, che gravemente è tormentato, sostenendo il su' dolore faticolamente, si dee avere pietà tanto, ch' e' si sia sazio di lamentarsi, o almeno tanto. ch' egli abbia fatto il suo primo duolo, e sia riposato. Ma coloro, che ricominciano a piagnere, e menare dolore da capo, l' uomo gli dee incontanente gastigare, e debbono sapere, ch' ancora in piagnere, e in lagrimare ha alcuna vanità, e alcuna follis . Aspetti tu, ch' io ti conforti ? e i' ti dico, ch'io ti dirò villania. Tu meni sì gran dolore della morte d' un tuo figliuolo? che feresti tu avendo perduto un amico? Il tuo figliuolo è morto piccolo fanciullo, del quale tu non potevi avere speranza certa. Poco di tempo è perduto. Noi andiamo caendo di menare dolore, e vogliamo lamentarci, e biasimarci della fortuna eziandio a totto, ficcom' ella non ci volesse dare giusta cagione di piagnere. I' credea, che tu avessi di vero affa' gran cuore contr' a un gran male, non folamente contr' a quest' ombra di male, onde gli uomini lagrimano per amore. Se tu avessi perduto un amico, la qual cosa fra tutti i danni è il maggiore, si dovresti tu mettere il tuo intendimento, e sollecirudine in avere maggiore allegrezza d'avere avuto l'amico, che cruccio d'averlo perduto. Mai più non contano il bene, e l' utile, ch'egli hanno avuto, nè la lunga allegrezza, ch' egli hanno fentiro. Il dolore ha questa mala condizione fra gli altri mali , che solamente egli non è di soperchio. ma eziandio sconoscente. Dunque è perduta la fatica, che tu avevimella in acquiftare cotale amico, e non hai acquiflato alcuna cofa, conversando con fui così lungo tempo? E in tanta familiaritade, e in sì lunga compagnia di studio, va' tu a forterrare l'amiftà infieme coll'amico? E perchè fe' tu

dolente della perdita dell' amico, se tu non hai alcun utile, e bene in averlo avuto? Tu de' credere, ch' una gran parte di que', che noi abbiamo amato, benchè l' avventure gli ci abbiano tolti, rimane con noi. Il ten po passato è nostro. Neuna cosa è più certa, che quella, che su. Noi sismo ingrati verso quel, che noi abbiamo ricevuto, per la speranza di quel ch' ha venire, ficcome la cofa, che ha venire, quando l'avremo, non se ne debbia andare alle cose passare. Colui ristrigne troppo il bene, e l'utile delle cose, il quale non s'allegia se non delle prefenti. Le cose passate, e quelle, che sono avvenire, ci dilettano, queste per ilperanza, e quelle per memoria. Ma l'una cosa può essere, che non sarà, ed è impendente, l' altra non può effere, ch' ella non fia ftara. Dunque gran pazzia è a lasciare, e mettere a non calere le cose molto certe. Tegnanci contenti delle cole, che noi abbiamo già ricevute, le noi non le ricevismo con animo forato, fanza ritenere alcuna cota di quel, ch' egli ricevea. Sanza numero fon gli esempri di coloro, che sotterraro i lor figliuoli giovani fanza lagrime, e sanza menare dolore, i quali, come gli ebbero fotterrati, tornaro a corte, a configlio, o a fare altro ufficio. E certo questo sue ben fatto, perocchè principalmente di soperchio è menare dolore, se non ti sa alcun utile, o bene. Poi l' uomo fi duole, e piagne a torto, dolendofi di quel ch' avviene a uno, e rimanea venire a tutti, poi il pianto, e'l lamento del defiderio è sciocco, esfendo molto piccola differenza tra 'l defiderante, e la cosa perduta. Noi dobbiamo sofferire più in pace, perchè noi leguitiamo coloro, che noi abbiam perduti. Ragguarda la rattezza del tempo; ragguarda la brevita dello spazio, per lo quale noi corriamo così tostissimo, e guarda la compagnia dell' umana generazione, che tuttavia ha un fine, e molto poco d' indugio è dall' uno all' altro, e ancora ove ci pare, che sia molto grande. Colui, che tu credi, che sia perito, è ito innanzi. E qual cosa è maggiore pazzia, che piagnere colui, ch' è ito innanzi, concioliacolachè tu abbi a fare quel medefimo viaggio? De' l' uomo piagnere, se quella cola è fatta, la quale ben sapea, che fare fi convenia? E s' egli pensò, che l' uomo non dovesse morire, egli s' ingannò. Quale è colui, che piagne, quando la cosa avviene, la quale egli dicea, che non potea non avvenire? Qualunque si duole, che l' uomo dee morire, si duole perchè fu nomo. Tutti gli nomini fono riftretti fott' una condizione. Chi è nato, conviene, che muoja . No fiamo diffinti per ilpagio, ma nell' ufcita siamo iguali. Quello, ch'è tra'l primo di,

#### 322 PISTOLA LXXXXIX.

e l' ultimo, è diverso, e non certo. Se tu vuogli stimare la pena, e l'affanno, troppo è grande, eziandio al fanciullo. Se tu ragguardi la velocità del tempo, troppo è corto, eziandio al molto vecchio. Tutto è sdrucciolente, fallace, e più movente, che 'l vento, e la tempesta. Tutte le cose si commuovono, e passano al contradio per comandamento di fortuna. E in cotanta mobilità delle cose neuna cola è certa, se non la morte. E nondimeno gli uomini fi lamentano di quella cofa, nella quale fola neuno è ingrato. Egli è morto nella fua fanciullezza. I' non voglio dire ancora, che meglio avviene a colui, che muore vivendo, ma passiamo a colui, ch' è invecchiato, e pensiamo di quant' egli ha passato, e avanzato il fanciullo. Penía la gran profundità del tempo, e compiendilo tutto, poi piglia quello, che noi chiamiamo etade d'uomo, e fa comparazione d' amendue, tu vedrai, che molto piccola cola è quel, che noi stendiamo, e desideriamo. Pensa quanto ne portano i pianti, e le lagrime, le follecitudini, e l'angolce, e la morte desiderata prima, ch' ella vegna, la infermità, la paura, e quanto n' occupano gli anni reneri, o difutili. L' nomo dorme la metà della vita fua. Aggiugni fopra questo il pericolo, e le triftizie, tu troverai, che nella vita lunghissima, eziandio è molto poco quel, che noi viviamo. Chi ti confestera, ch' e' non fia il migliore dell' nomo, al quale è lecito, il tofto ritornare, e'l quale ha il suo cammino, e la sua giornata compinta prima, ch'e' fia lasso, perocchè la vita pon è bene, nè male, ma ella è luogo del bene, e del male. Dunque colui, che è morto, non ha perduto alcuna cofa, fe non un partito di giuo. co, più certo di male, che di bene. L'uomo è più certo del fu' danno, che del suo utile. Egli puote diventare savio, e temperato fotto la tua cura, e ancora (più e' fi potes temere giustamente), egli si potea diventare simigliante a molti. Ragguarda i giovani di gentile legnaggio effere vennti a tanta viltà, che fi combattono colle bestie nell'arena. Ragguarda co. loro, che vituperolamente s' elercitano nella lulluria, trovando, e cominciando ciascun di alcuna notabile maniera di lordura, e di peccato. Cofa manifefta è, che l' nomo ne potea più temere, che sperare. E però tu non ti dei procacciare cagione da dolerti, nè aggravare per tuo crucciare il danno leg. giere, e piccolo. l' non ti conforto, nè induco, che ti sforzi a levarti fu, e non ti tengo persi debole, che contr' a queflo dolore ti convenga chiedere ajuto da tutta la vertù. Quefto non è dolore, anz' è una morfecchiarura, e tu ne fai dolore. Poco, t' ha giovato filolofia, fe 'l tuo animo è forre, e vigo-

vigorofo in desiderare il tuo figliuolo, il quel'era ancora fanciullo, e più conosciuto dalla sua balia, che da te. I' non ti dico, che sii duro, come se non te ne calesse punto, e che tu levi il viso alto al sotterrarlo, e che 'l tuo animo non si finuova alcuna cofa, perocchè questo non è verrà, anz' è crudeltà, e inumanità, a non ragguardare la morte de' suoi parenti, e amici, siccome loro medesimi, e non crucciarsi della perdita della sua famiglia. Tu credi, ch' io ti contradi a fare alcuna cofa, che non fia in nostro arbitrio. Le lagrime alcuna volta escono mal grado dell' uomo, e attemperano molto l'animo. Dunque laiciale uscire, ma non le sforziamo. Escano tanto quanto la volontà, e 'l desiderio le manderà fuori . ma non quanto il folle feguitare richiede. Noi non dobbiamo crefcere il noftio duolo per l'altrai elempro. La mofira del duolo richiede più, che il duolo medefimo . E quante volte l' nomo è doloroto? Elli tacciono, quand' e' fono foli. ma quand' e' tono uditi, allora piangono più forte. Allora fi percuetono, la qual cola e' potean fare più fecuramente effendo foli. E te alcuno gli riprende, o contraddice, allora fi ftorcono, e dibationo y espriegano Iddio della morte. Il dpolo ceffa, se non è chi li veggia, e dica loro alcuna cosa. Ancora così in quetto, come in altre cole ci feguita queff'altro vizio, cioè di disporci, e ordinarci all' esempro de' più in fare come gli alen, e non ragguardare a quello, che fare ficonviene, ma a quello, ch' è accostumato. Noi ci pertiame dalla narera, e accordiamoi col popolo, il quale giammai non ci addirizza ad alcun bene, e I quale in quefto, come in tutte l' altre cole è vano, e mumbile, concioffiacofachè se vede alcuno forte, e vigorofo nel fu' duolo, egl' il tiene fiero, e orndele . e le vede alcuno, che pianga , e meni gran dolore , egli il rione malle, come femmina. E però de' l' uomo tutte le cole reducere a ragione. La maggior follis, che poffs effere, fi è volere acquistare fami per menare triftizia, e dolore, e volere approvare le fue lagrime, le quali a favio nomo è permesso, ch' alcuna volca caggiano per loro medefime, alcuna volta fi conviene, che le raffreni per la fua vita. I'ti diròla differenza del lagrimare. Ouando noi veggiamo da principio la morte de' nostri amici, e quando noi tegnamo abbracciato il corpo, che 'ncontenente fi deciotterrare, la necessità naturale sprieme le lagrime, e lo spirito commosto per cagione del dolore , smuove , e dibatte gli occhi , come fa tutto 'l corpo. Allora si imuove l' omore, ch' è 'ntorno agli occhi, e va fuori, e queste lagrime escon fuori mal nostro grado. Altre lagrime sono, alle quali no damo l'uscita,

#### 324 PISTOLA LXXXXIX.

e questo avviene, quand' e' ci ricorda di coloro, che noi abbiam perduti. E'n questa triftizia è alcuna dolcezza, della quale ricordandoci del lor dolce parlare, e del lor giojofo conversare, e della loro bontà, i nostri occhi si dilettano, e lagrimano, quafi come in una allegrezza. Queste lagrime sofferiam noi per pietà, l'altre ci vengono per forza. Dunque tu non dei le tue lagrime spriemere, nè ristrignere per coloro, che ti sono intorno, o presso. Più vituperola cosa è infignersi al piagnere, che non è troppo, o non punto piagnere. Lasciamo uscire le lagrime di lor propio volere, perocch' elle possono uscire eziandio agli uomini riposati, e temperati Molta favi uomini hanno molte volte pianto sl temperatamente, che falva la loro autorità, e' ne furono tenuti pietofi, e di buon aere, fanza averne alcuna vergogna. L'uomo può bene confentire alla natura, fanza abbassare l' autorità sua. I' ho vedne duto ad alcuni uomini menare dolore alla morte de' loro amici con tanta reverenza, che l' uom potea ben conoscere alla loro faccia l' amore, ch' egli aveano avuto inloro, fanza fare alcuna contenenza di menare dolore più, ch' a vero amore fi convenisse Ancora in piagnere, e in menare dolore è alcuno onorevole modo, il quale s' avviene al savio. E come nell' altre cole, anche nelle lagrime è alcuna misura. Così è smisurato il duolo de' folli , come la loro allegrezza. Ricevi di buon cuore le cose necessarie, chente che sia la cosa, che t' è avvenuta, non credevole, o nuova. A quanti costa molto la morte, quanti ricomperano la vita, quanti dopo il tuo pianto piangono! Tutte le volte, che ti ricorderà, che fu fanciullo, ricorditi, che fu uomo, a cui neuna cofa certe è promessa. La fortuna non mena sempre l' uomo infino alla vecchiezza, anzi gli ritiene là, ov' ella vuole. Tu puoi spesso parlace di lui , e averlo in tua memoria , la quale ritornerà spesso, s' ella ti verrà sanza gravezza, perocchè neun uomo conversa volentieri coll'uomo tristo, e peggio volentieri colla tristizia. Se tu avevi udito alcune sue parole, o veduti alcuni suoi giuochi ( conciossiacosachè fu piccolo) nel qual tu ti dilettaffi , ricordagli spesso , e di' securamente , che potea diventare buon uomo, secondo la tua ciedenza. Dimenticare gli amici poi, che sono passati, e sotterrare la lor memoria infieme col corpo , ed effere largo in piagnere , e fcatfo in ricordarfi di loro, si è maniera d' animo non umano. Questo fanno le bestie mute. l' amore delle quali è frenato, e furiofo verso i loro piccoli figliuoli, ma e' si spegne tutto po' ch' elle gli hanno perduti. Questo non si conviene a nom savio,

### PISTOLA LXXXXIX 325

perocchè 'l savio dee finire il suo dolore, ma e' si dee de' suoi amici lungamente ricordare. Io non lodo in neun modo quello, che diffe Metrodorus, cioè, ch' alcun diletto fia nella triftizia, e in menare duolo, e che quello si dee abbracciare, perocche non è cosa più vituperosa, che domandare diletto nel fuo duolo, e nelle fue lagrime. Alcuni oppongono a questo, e dicono, che no' siamo troppo fieri, e che i nostri comandamenti fon troppo aspri, e duri, perocchè comandano che l' uomo non dee ricevere duolo nel suo animo, e s'egli il riceve, incontenente lo dee cacciar fuori. Qual cofa di queste due è più crudele, o non sentire dolore dell' amico perduto, o chiedere diletto nel fuo dolore? Quelche noi comandiamo è onesta cosa. Quando il pietoso amoré avrà un pocolagrimato, e gittato fuori quafi la schiuma, l' nomo non de poi dare l' animo a menare duolo; che vuol dire a mescolare diletto con dolore. In questo modo acconciam noi i fanciulli piccolini, quand' egli piangono, e diam loro la poppa a lugare. Va' tu caendo diletto eziandio, quando Ituo amico muore, o quando l' uomo il fotterra? Vuo' tu follecitare il tuo dolore? Quale è più onesta cosa, o trarre l'animo fuori del dolore, o aggiugnere diletto col dolore? Alcun fu, che diffe, ch' egli è alcun diletto il menare duolo congiunto colla triftizia. Questo possim dir noi, che siamo Stoici, ma agli Eppicuri non è lecito il dire cotali cole, perocchè dicono, che nel mondo non è altro bene, che diletto, nè altro male, che dolore. Che propinquità, o parentado può esfere tra bene, e male? Ma pognamo, che vi fia; perchè facciam noi inquifizione del dolore? Alcuni remedi fon buoni, e utili ad alcune parti del corpo, i quali in alcun altro membro non fi possono operare per la loro vergogna, e la cofa, che fa pro altro ve, diventa disonesta per lo luogo della fedita . Tu dei aver vergogna di fanare il to' dolore con diletto. Questa fedita si vuole medicare più aspramente. Perattemperare il dolore, val meglio pensare, che colui, ch' è morto, non può sentire alcun male, e s'egli il sente, egli non è morto. Neuna cofa può far danno a colui, che non è alcuna cofa, ma egli vive, se' riceve danno. Credi tu, ch'e' sia a difagio, perchè non fia alcuna cofa, o perchè fia alcuna cofa? Cierto e' non può fentire tormento per non effere, perchè nella cosa, che non ha essere, non ha sentimento; e nol può sentire, avendo l'essere, perocch' egli è fuori del grandissimo difagio della morte, che ci toglie l'esfere, Diciamo ancora a colui, che fi lamenta, e piagne di colui, ch'egli ha perduto piccol fanciullo, che quanto alla brevità dell' etade , facen-X 2

## 326 PISTOLA LXXXXIX.

done comparazione coll' univerfo, tutti gli uomini giovani, e vecchi fono iguali; concolificaciache di tutta l'eta meno ce ne tocca in parte che la più piccoliffima e cola; che l' nom poteffe peniar perocche la colà piccoliffima e alcuna cola; quelche not viviano, è preffo che nulla. E nondimeno fiam si più fortito, perch' i' credeffi, che tu dovedi afpettare così atrali, remedio, e confolizione al tuo dolore, perch' i' fon certo, che tu hai parlato teco, e detto tutto ciò, che leggiera in quelta pirfola. Ma foi l'feci per gadigare quel piccolo dimoto, nel quale tu ti parcifit da te, e per confortarti, che tutto ciò un tutto di tutto di tutto con certificato, che vonite ti dovellero venitti; ma come certificato, che venite ti dovellero venitti; ma come certificato, che venite ti dovellero.

### Fabiani Papirii &c.

## PISTOLA C.

Crivestimi come tu ha' letto con grande desiderio i libri di Fabiano Papiri, che si chiamano libri dell'arre cittadinesca, e di', che non t' hanno punto contento, e non v' hai trovato, quelche tu credevi. Poi gli biafimi di grossa, e rozza composizione, siccome tu avessi dimenticato, ch' egli è filosafo. Pognamo, che sia, come tu di', e ch' egli abbondi in parole non ornate. Questo, che tugli opponi, siè una cofa graziofa d' una propia bontà. Il parlare, ch' esce dolcemente ha fua propia bellezza, perocch' egli è gran differenza dal parlare, che corre, a quello, che cade. E questo. ch' i' dirò ha in se grande differenza . E' mi pare , che Fabiano spande il su' parlare, ma non già per forza, tant' è largo, e abbondante, e tanto viene correndo. Questo confesta egli di piena concordia, e palesemente dice, che 'l su parlare non è lungamente trattato, nè provveduto, nè sforzato, ma egli è tale, che noi crediamo, che fia una ragione, perocchè la fua intenzione su d'adornare i costumi non le parole, e scrisse le fue fentenze all' animo, e non agli orecchi. Ancora fe tu l' avelli

aveffi udito parlare, tu non avresti avuto agio di ragguardare le parti del suo parlare, tanto avrebbe la somma del suo parlamento rapito il tuo intendimento. E spesso avviene, che le cofe, che di prima prefa piacciono, ragguardandole particularmente non rendono tanto frutto, quanto l' uomo n' aipettava. Ma e' non è piccola cofa avere occupato gli occhi tuoi alla prima veduta, con tutto che tu vi truovi poi alcuna cofa da riprendere , guardandovi diligentemente. Se tu di': colui è maggiore, ch' ha tolto il giudicio, che colui, che l' ha meritato? i' dico, che maggior cofa mi pare a rapire la fentenzia, che guadagnarla per propia bontà. Ben fo io, che colui, che l'ha meritato, è più ficuro, e più fi fida in quello, ch' è avvenire. Parlamento pauroto, non fi conviene a filotafo. Ove farà conftante, e forte, ove si metterà in pericolo di se colui, che teme nel parlare? Fabiano non era negligente nel fuo parlare, ma fecuro; e però ti dich' io, che tu non vi troverai meuns lorda cola. Le parole fono scelte, non pulite, nè contr' à natura trasportate , e poste a ritroso , secondo il modo del presente rempo. Nondimeno elle son belle, e risplendenti, bench' elle non fien prese dalla comune maniera del parlare. Elle fon piene di fentenzie onefte ealte, non riftrette, nè ordinare in piccole claufule , e partite , ma dette largamente . Noi porrem mente se vi ha alcuna cosa di sperchio, o omai detta. Ma e' non mi cale , fe le parole non fono pulite , tecondo la novella maniera. Quando su avrai tutto ragguardato, tu non vi troversi cola da bissimare. Questo è, come fi fuol dire d'alcuna cafa, ella è affa' bella, bench' ella sia sanza diversità di marmo, o di dipinture, e sanza ruscelli d'acqua corrente per mezzo le fale, e le camere, e fanza l' altre cofe , che fervono al foperchio, e alla luffuria. Alcuni fono, che vogliono parlare con parole ofcure, e firane. Alcun' altri hanno tanto diletto in parlare aspramente, che le peravventura alcuna volta occorrerà in alcun caso di dire alcuna parola intendevole, e piana, elli spezzano tutte le parti de' detti loro scientemente per non essere intesi sanza pen-fare lungamente. Ragguarda l'opere di Tullio, tu truoversi, che la composizione del su' parlare è unita, e d'un tenore. morbida, e delicata, e fanza riprenfione. Ma per contradio Affinius Pollio parlò afpramente, e altamente, e muta il fuo parlare là, ove l'uomo non si prende guardia. I parlamenti di Tullio per tutto vengono a convenevole fine per bella maniera, ma quelli di Pollio caggiono, falvo molto pochi, che fon riftretti a un modo, e a uno efempro. Oltr' a questo su di', che

che ti pare, che Fabiano parli troppo basso, e troppo umilmente, della qual cofa a me non pare, ch' egli abbia alcun vizio, perocche fuoi parlari non fono umili, anzi fono piacenti , e formati , fecondo il modo , e'l tenore dell' animo queto, e pacifico. Elli non fono baffi, ma fon piani. La for: za, e 'l vigore de' belli parlatori fallifce loro, e parole pugnenti, le quali tu vai caendo, e fentenzie fubite. Ragguardando tutta l' opera, ella è bella, e onesta. Il parlare non è molto nobile, ma egli è buono, e utile. Di vero Tullio par-lò più nobilmente di lui, e così fece Affinius Pollio. Ma la cola, ch' è minore dell' altre grandi, non è però piccolissima, e la cofa; che così è grande, quant' è a esfere il terzo de' buoni, non è da esfere spregiata. Se ru mi nomini Tito Livio, io ti confesto, che passo Fabiano. Ma penia quanti ne passa colui, ch' è passato da tre, i quali furono più nobili parlatori di tutti gli altri. E ancora ti dico, che Tito Livio non passa tutti gli altri, perocchè 'l suo parlare non è forte, e vigoroso, e non è veloce, e corrente, benchè sia abbondante, e non è chiarissimo, e lucente, ma egli è puro, e netto. Tu desideri, secondo che di', ch' e' dica alcune cose aspramente contr' a' vizi; alcune animofamente contro a' pericoli; alcune orgogliofamente contr' a fortuna; alcune fpregevolmente contro a vanagloria. E ch' egli riprenda la lufforia, cacci la libidine, fiacchi la impotenzia, e riprenda aspramente, e in alta matera dica altamente, e in bassa bassamente, e alcuna volta nel suo parlare sia dolce, e morbido. Vuo' tu, che pulisca le sue parole intorno a una piccola cofa? Egli si è appropiato alla grandezza delle cose, e trae a se quasi l'ombra dell'eloquen. zia. Veramente ciascuna parola non sarà esaminata, nè ricolta in fe, e ciascuna non smaglierà, nè pugnerà i cuori di coloro, che l' udiranno. l' ti confesso bene, che molte parole n'usciranno, che non fediranno, e alcuna volta alquanto parlare oziolo se ne passerà. Ma molto di bene v' avrà per tutto, e grande spazio sarà sanza aunojare. Finalmente e' te n'avverrà questo, che tu intenderai chiaramente, ch' egli intendea, e fentia quello , ch' egli scrives , e che volle fare intendere a ze, e agli altri, quelche piacea a lui, e che 'l suo intendimento non fu di piacere a te, e agli altri, ma tutto ciò che diffe, intende a buon pensiero, sanza cercare d' alcune lode. I' non dubito , che tutti i fuo' detti fon così fatti , chent' jo udi', s' i' mi ricordo bene. I' non mi ricordo bene di tutto, perocchè lungo tempo è, ch' i' non l' udi. E me ne ricorda fommariamente, ficcome avviene di colui, ch' alcuno ha conofciuto

feiuto di lungo tempo. Certo, quand' io l' udi'; i detti fuoi on mi parvero duti, nè forti, ma pioni, e tali, che poteffero il giovane di buona natura addirizzare a vertà, e a bene, e a feguitare il maeftro famaz disperanza d'avanzario. E così fatti conforti, e juducimenti mi pajono utiliffimi, e buoni, perocchè colui, che feonforta l' uomo. al quale egli ha dato cupidigia di feguitario, e gliele toglie la speranza. Finalmente egli abbonda ne' detti sinza grande ornamento di ciafcuna parola per se, ed è magnisco nell' universo. In somma egli ebbe maniera alta, e di gran prostito.

Omnis dies, omnis bora, &c.

### PISTOLA CI.

lascun dì, e ciascun ora ci mostra, come noi siamo neente, e per alcuno fresco argomento ci ricordiamo della nostra fragilità, e della nostra nullezza, quando noi avendo pensato cose eterne, siamo costretti a pensare della morte. I' ti dirò, che vuol dire questo cominciamento. Tu conoscelti bene Cornelius, che fu gentiluomo. Egli s' avanzò, e montò in grande stato, e già era apparecchiato di pervenire leggiermente a tutto ciò che volesse, perocchè la dignità cresce più leggiermente, ch' ella non comincia. Il povero eziandio s'affatica molto per acquiftare moneta per uscire di povertà. Questo Cornelio ancora badava a fare ricchezze, alle quali due cose il menavano, conciossiacofach' egli era avvitato in acquiftare, e favio in guardare, delle quali due, l'una il potea fare ricco. Quest' uomo fu di grand' aftinenzia, e non meno diligente guardava il suo eretaggio, che 'l fuo corpo. Una mattina avendomi veduto, fecondo la sua usanza, e'se n'andò a visitare un suo amico gravemente infermo, fanza speranza di guerire, e puoseglisi a federe allato, e stettevi infin' alla notte , po' si ritornò a casa fua, e avendo cenato, fano, e allegro, una fubita malattia il prefe sì forte, ch' a gran pena vivette infin' al dì, allora fi morì incontanente. Poco innanzi avea fatto ciò, che fare fi appartiene a nomo fano, e atante. Colui, che per terra, e per mare andava procacciando ricchezze, e'l quale neuna cofa lasciava a provare, onde potesse acquistare moneta, su rapito nel mezzo del corfo della fua prosperità, e quando meglio gli avvenia, di ciò che fi frammettea, e 'mprendea a fare, e nel mezzo dell' abbondanza della moneta. Abbiate speranza oggimai di vivere lungo tempo. Ah com' egli è grande follia a dire: i' farò quest', e quest' altro, e così voglio ordinare la mia vita, la quale non è donna del di di domane. Molto fon pazzi que', ch' hanno lunga speranza, e che dicono ne' lor cuori, i' comprerro possessioni, e farò casamento. lo presterò a utura, e ragunerò moneta in grande quantità, ficch' i' possa riposare in mia vecchiezza sanz' avere più a pensare. I' ti dico, che tutte le cole fon dubbiole, eziandio a' bene avventurati. Neun nomo si dee promettere alcuna cosa di quello, ch' è avvenire, perocche non folamente le cofe future, ma le presenti, che noi abbiamo, e tegnamo, ci fuggono delle mani, e quella medesima, nella quale no' siamo, ci è tagliata. Il tempo se ne va per fermo stabilimento, ma egli il fa quetamente. A me non monta neente se la natura è certa della cofa, che non è certa a me. Noi propognamo d' andare per mare in istrani paesi, e di tornare tardi nel nostro; e andare in fatti d' arme , e travagliare i corpi nostri per acquistare pregio. Poi pensiamo ad avere grandi uffici, e sempre avanzare lo stato nostro, e 'n questo mezzo la morte ci è alla custa, alla quale noi non pensiamo giammai , se non quando ci sono mostrati esempli dell' altrui mortalità, de' quali non ci ricorda, se non quando ce ne maravigliamo. E quale è maggiore follia, che maravigliarfi, s' egli avviene in un di cofa, che ogni di può avvenire? Veramente il termine ci è stabilito per necessità del destinato, il quale non si può mutare per alcuna cagione. Ma neun di noi fa quant' e' fia preffo al fuo termine. Dunque fermiamo, e informiamo il nostro animo, siccome no' fossimo venuti al nostro termine, e non vi facciamo alcun indugio: fiam contenti ciascun di della noftra vita. Gran vizio è della vita, che sempre è imperfetta, e non compinta, e che fempre s' indugia alcuna cofa. Colui, che ciafcun di ha comninta la fua vita, non ha bifogno di tempo, del qual bifogno nasce paura, e cupidigia del futuro, che rode, e angoscia l' animo. Nel mondo non è più mifera cofa, che dubitare delle cofe, che fono avvenire, concioffiacofach' elle debbiano venire, quando ch' elle avvengono, e quanto, e chente debbia esfere il rimanente della vita, perocche I penfiero sempre sta

pauroso, e della sua paura per neun modo si può deliberare. Dunque in che modo scamperem noi di questa angoscia? certo in quest' uno, se la vita nostra non farà in pendente, s' ella farà riftretta in se , perocchè colui pende sempre al futuro, che 'l presente perde invano. Ma quando il mio pensiero è fermo, e' ia, che non è alcuna differenza tra 'l dì, e 'l fecolo, e io m' ho renduto tutto il mio dovere. Egli ragguarda da alto tutti i dì, e tutte le cofe, che sono avvenire, e beffafi, e ridefi dell' ordine del rempo, perocchè la diverfità, e'l mutamento degli avvenimenti non ti potranno nuocere, fe tu fe' certo contra le cose non certe. E perciò, tracaro amico mio Lucillo, studiati di vivere, e pensa, che ciascun di è una vita. Colui, che'n questo modo è apparecchiato, e stima ciafeun di, come tutta la fua vita, è fecuro. Il tempo profiimano fugge a coloro, che vivono in isperanza, ed entrano in cupidigia di vita, e'n paura dimorte, che tutte le cofe guafta, e fa mifere. Alcuni fon sì cattivi, ch' egli hanno sì gran paura, che non temono vergogna, nè guaftamento de' membri , per potere allungare la vita in qualche modo , e defiderano le cose, che dovrebbero rifiutare, quand' elle fossero loro avvenute, e addomandano dimoro ne' lor tormenti, come la vita. I' terrei per vile colui, che volesse vivere tento, che fosse dato a' tormenti, e' trifti desidetano d'essere in pena , e magagnati de' membri , purchè lo spirito non si parta . Elli vanno fuggendo la cofa, ch' è bonissima ne' mali, cioè la fine delle pene. E hanno sì cara la lor vita, che defiderano di vivere tralla gente. Certo degna cosa è, ch' Iddio sia pregato per loro, ch' egli oda le loro preghiere, e dea loro lungamente quello, che defiderano. Onde viene così vituperofa lode, e così lorda cupidigia di vita. Veramente così vivere non è altro, che lungo morire. Alcuni fi truoveno, ch' amano venir meno a poco infieme, e perdete l' un membro, dopo l' altro, che cacciare l' anima fuori in un punto, e ufcire di tante pene in un tratto. Or nega, se puoi, che questo fia grande beneficio di natura, che morire ci conviene. Ancora fono di quelli, che fon presti a far peggio, cioè tradire il suo amico per vivere più lungamente, e mettere i suoi figliuoli in avolterio, e dargli a tutti vituperi per campare della morte. Per diliberarsi l' uomo di tutte le sue offese, dee diliberarsi della cupidigia del vivere. E de' dire, che neente monta foltenendo quello , ch' alcuna volta ci converrà foftenere. A noi de' calere di ben vivere, non di lungamente vivere. E dei sapere, ch' alcuna volta ne viene al buon nomo gran bene di non lungamente vivere, Quomo-

# Quomodo molestus est jucundum, &c.

### PISTOLA CII.

Iccome colui, che desta l' nomo, che vede in un fogno dilettevole, e gravalo, perch' egl' il trae, e rimuove dal suo piacevole, e gradevole diletto, benchè sia falio, così la tua pistola m' ha fatto un poco di noja, perch' ella m' ha tratto d' un convenevole pensiero, nel quale i' farei stato lungamente, s' ella m' avesse lasciato. E' mi dilettava non solamente di cercare dell' eternità dell' anime, ma eziandio, mi dilettava a crederla; perocch' io m' accordava leggiermente all' oppinione de' favi, i quali mi prometteano coia molto gradevole più, che non la pruovano. lo era dato a tanta iperanza, che già i' era rincresciuto a me medesimo. Io spregiava già il rimanente della mia età, la quale è lassa, e cascante, siccome colus, che dovea entrare in possessione del tempo smisurato, e di tutta l' etade. La pistola ricevuta da te mi tolfe questo bel fogno, al quale io ritornerò, quand' io t' avrò lasciato. Nel cominciamento della tua piftola dice, ch' io non ho ben dichiarata tutta la quiftione, nella quale tu ti sforzi di pruovare, che 'I pregio, e 'l lodo, che viene all' uomo dopo la morte, è bene, alla qual cosa molti s' accordano, fecondo che tu di', perocchè tu di', ch' io non ho risposto a quello, ch' è opposto, cioè, che neun bene viene dalle cose lontane. Questa opposizione appartiene bene a questa quistione, ma ella non ha luogo qui! E però io avea indugiato non folamente questo, ma molt'altre coie, ch' appartengono a questo medesimo, perocchè, come tu sai, alcune cole razionali sono mescolare colle morali. E però io trattai della diritta partita , ch' attiene a' costumi , cioè , se gli è follia, o soperchio distendere i suoi pensieri, e la sua cura oltre l' ultimo di della vita fua, e peniare come faremo, e come saremo dopo la morte; e se i nostribeni vengono meno infieme con noi; e fe colui, che non è alcuna cofa, hae alcuna cofa, o fe l' uomo può avere frutto, o utile della cofa prima, ch' ella fia, della quale noi non fentiremo neente, quand' ella farà. Tutte queste cose appartengono a' costumi. e però son poste nel lor luogo. Ma elle si debbono partire. quand' alcun dicesse con arte di dialettica contr' a questa

oppinione, e però son poste disparte. E perchè tu mi domandi di tutte le cole, io porrò prima tutto quello, che dicono, poi risponderò a ciascuna per se. Ma s' io non ti dico alcuna cola innanzi, le cole, che laranno riprovare, e contraddette. non s' intenderanno. Or intendi quel, ch' i' ti vo'dire prima, Alcuni corpi fono continuati, ficcome è l' uomo . Alcuni fono composti, siccome è una casa, o una nave. E tutto 'l corpo, nel quale diverse parti son ristrette, congiunte, e ragunate, è uno. Alcuni corpi fon di cofe diffanti, e lontane, i membri de' quali eziandio fono sceverati, e separati, siccome è un oste, un popolo, e un senato, perocchè coloro, per li quali questi corpi si fanno, son congiunti, e tengonsi insieme per ragione, o per ufficio, ma per natura fon partiti, e ciascuno è per se: Ancora ti vo' dire innanzi, che neun bene è delle cole lontane, perocch' un bene de' essere contenuto, e governato per uno spirito, e una cosa principale de' essere d' un bene. Questo, quando vorrai, io I ti proveid. In questo mezzo io il propongo, cioè, che così fia, perchè bifogna. Tu di'i e' dice, che neun bene è delle cole diffanti, e lontane. Ma questo pregio, di che noi parliamo, il qual si può chiamare chiarezza, e oppinione de buoni uomini, concioffiacofachè come la buona nominaza non è la parola d' un uomo folo, nè la rea non è l'oppinione d' uno, così non è lodo l'effere piaciuto a un fol'uomo, perocchè a effere chiarità, conviene che vi confentano, e accordino molti uomini buoni, e nobili. Dunque chiarità non è bene. Chiarità, secondo il suo dire, è lode de' buoni date al buono. Ragione , o parlare è una boce, bench' ella fia de' buon uomini , non è bene , perocchè ciò , che 'l buon uomo fa, non è bene, concioffiacofachè fufola alcuna volta, e fiedesi dell' una mano nell' altra. E con tutto, che tutte le jue cole fien lodate, neun dice, che 'l fue fufolare, e'l suo battere sia bene più, che 'l suo tossire. o 'l suo flarnutire. Dunque chiarità non è bene. Finalmente i' ti dirò se la chiarità è bene di colui, che loda, o di colui ch' è lodato. Se vo' dite, che sia bene di colui, ch'è lodato, vo' dite o i scioccamente, come s' io dicessi, che l'altrui santade folle mia. Ma lodare i degni è onesta cosa. Dunque è egli bene di colui, che loda, perocchè quella è sua opera, non noftra, che fiam lodati. Rifpondiamo oggimai a catuna di quefte cole brievemente L' uomo domanda s'egli è alcun bene delle cose distanti, e l'una parte, e l'altra ha sue sentenzie. Poi dice, che la chiarità desidera molte boci, e io rispondo, ch' ella fi può tenere per contenta d' un giudicio d' un buon uoma.

nomo. Il buon nomo ci giudica buoni, dunque come farà P oppinione d' un uomo buona fama, e'l mal parlate d' un altro tarà rea? Ancora dice, ch' egli 'ntende la gloria più largamente sparta, perch' ella richiede consentimento di molti. La condizione di queste cose, e della chiarità è diversa, perocchè s' un buon uomo ha buona oppinione di me, altrettanto mi vale, quanto avendone tutti i buoni uomini quella medelima credenza, perocchè s' elli mi conoscessero tutti s' accotderebbero a una, perchè 'l loro giudicio è iguale, e unico, e tutti igualmente negano una coia, e scordare non fi possono. E però altrettanto vale, quanto tutti sentifiero, e giudicasse. re quello medefimo, perocchè non ne possono altro sentire. nè credere. Alla gloria, e alla fama non basta l' oppinione d' un folo; ma qui vale altrettanto la fentenzia d' uno , quanto di tutti, petocchè chi ne faià inquifizione, troverà che tutti s' accordano. In queste tentenzie degli altr' nomini diffimiglianti, sono diverse. Tu troversi le loro volontadi leggiere, vane , e sospette. In che modo fi potrebbero accordore tutti a una fentenzia, l' un de' quali non s'accorda feco medefimo? Ma i buoni uomini s' accordano tutti a uno giudicio, cinè alla verità, perocch' ella è sempre d' una forza, e d' una appa-renzia. Ma le cose, ove gli altri s' accordano, son false, e le cofe falle giammai non hanno fermezza, fempre fi variano, e scordano. Ma tu mi di', che'l lodo non è altro, che boce, e la boce non è bene. Quando l' nomo dice, ch' egli è chiarità, quando i buoni danno lode a i buoni, l' nomo non ha respetto alla boce, ma alla sentenzia, perocchè benchè l' buon nomo fi taccia, ed e' giudica alcun uomo effere degno, eghi è lodato. Oltre a questo, altra coia è lodo, altra è lodamento. concioffiacofachè'i lodamento vuole boci. E però neuno chiama lodo quello, che si dice de' morri, quando l' nomo gli fotterra, ma lodamento, il qual fi fa in parlando. Ma quando no' diciamo, che alcuno è degno di lodo, noi non gli promettiamo le benigne parole degli uomini, ma i giudicii. Dunque eziandio colui, che si tace può dare lode ad altrui, penfando ben di lui, e lodandolo appo fe. Ancora, come detto è, il lodo ragguarda all' animo, e non alle parole, le quali il lodo conceputo dentro mettono fuori, e niofirano l' innocenzia di molti. Colui loda, che giudica alerui effer degno d' effet lodato. Colui, che diffe, che nobile cofe è effete lodato, egl' intefe d' nomo, che di lode fossedegno. L'altro, che diffe, che lodi vengono dalle lettere, dalle scienzie, non diffe del lodo, che corrompe l'arti, che neuna cola ha tanto corrotta.

feco-

rotta, e guaffa la eloquenzia, e ogni altro fludio dato agli orecchi, quanto le lode, e le lufinghe delle genti. La nomia nanza defidera boci, ma la chiarità nò, perch' ella può venire all' uomo fanz' esfe, perch' ella è concerta al giudicio, ed è piniera non folamente intra i tacenti, ma eziandio intra coloro, che la contrastano. I' ti dirò, che differenza è intra chiarità, e gloria, la gloria è dal giudicio di molti, la chiarità per giudicio de' buoni. Di cui è questo bene, della chiarità, ovvero il quale è lodo del buono dato al buono, o di colui, che 'l loda, o di colui ch' è lodaro? Cierto egli è bene dell' uno, e dell' altro. Egli è mio, che fon 'odato', pe occhè la natura m' ha fatro amatore di tutti. Io m' allegro d' avere ben fatto, e allegromi d' aver trovato buoni giudicatori delle mie vertudi. Questo bene è di molti, perocchè sono conoscenti del bene, ed è mio, perch' io fono di tale animo, ch' i' tenga l' altru' bene per propio. Questo bene sanza dubbio è di culoro, che lodano, de' quali i' fono cagione di questo bene. perocchè questo e' fanno per vertà, e ogni opera di vertà è bene, el questo bene non porrebbe effere avvenuto loro, s' i' non fossi corsie. E però lodare addiritto è bene dell' uno, e dell' altro, siccome ben giudicare è ben del giudice, e di colui, per cui si dà la fentenzia. Non dubitare, che la giuftizia fia bene di colui, che la fa, e di colui, a cu'e'la fa. Lodare colui. che 'l ferve è giuftizia, dunque egli è bene dell' uno, e dell' altro. A coloro, che ci contraffano, opponendo loro gavillazioni, risponderemo sufficientemente. Ma rispondere agli argomenti non dee effere di nostro proponimento, e abbaffare filosofia della sua maeftà, e metterta in quefta ftrettezza. Molto val meglio andare per la via diritta, e aperta, che esporre, e ordinare impacci, e bistorre a se medefimo, perocchè quefte disputazioni non son altro, che baratterie d' uomini, che sottilmente s'ingannano insieme. Ben val megliora dire , natural cola è iftendere il suo pensiero alle cose grandi , e alte, e che l' animo dell' uomo è coia grande, e nobile, e non foffera , che gli fien meffi i termini , fe non comuni con Dio, e non degna di tenete per fua Alessandria, nè Corinto, ne altro luogo affa' fia nobile, e pieno di gente, perocche tutti gli tiene per vili, e per baffi. Il paese suo è sovrano, e celestiale, il qual cigne dentro al suo cerchio tutte le cose. nel quale è rinchiuso il mare, la terra, l'aere, e'l fuoco, che le cose umane divide dalle divine, ed è mezzano tra loro, ove forto gl' Iddii, che famo i loro uffici, e però non fi tiene contento di corra età. Tutti gli anni, dic' egli, fon miei. Neun secolo è chiuso a' grand'ingegni, neuno è sì prosondo, che'l pensiero non passi. Quando verrà il dì, che partirà il tempo divino dall' umano, i quali al presente sono mischiati, io me n' andrò a quella chiarità permanevole, e al presente non son io fanza lei, ma fono ritenuto in una chiarezza grave, e terrena. Per questa dimoranza della mortale età, si prende una di quella migliore perdurabile. Siccome il ventre di nostra madre ci tiene nove mesi, apparecchiandoci non a se, ma al luogo, al quale no' fiamo mandati fuori, quando fiamo fufficienti, e convenevoli a trarre lo spirito, e venire in piuvico, così per tutto lo spazio, ch' è dalla fanciullezza alla vecchiezza noi fiamo ficcome nel ventre di natura. Altro nascimento, e altro stato ci aspetta. Noi non possiamo sofferire ancora il Cielo, se non dalla lunga. Tu dei fecuramente attendere quell' ora, che partirà l'animo dal corpo, perocch' ella è ultima al corpo, non all' animo. Ragguarda tutto ciò, che ti vedi intorno, ficcome cose d' un albergheria. Oltre ci conviene passare. La natura soccorre così colui, che se n' esce, come colui, che v' entra. Tu non ne puoi portare all' uscire, quelche tu portasti all' entrare, anzi ti convien lasciare una gran parte di quel, che tu portasti per la propia vita. Tutte queste coje, delle quali tu se' ammantato, ti fieno levate, e tolte. Finalmente ti farà tolto la tua ultima vesta. Quel dì, che tu temi per ultimo, è nascimento, e cominciamento di vita perpetua. Leva il falso, che ti grava, e non dubitare. Tu vai ritraendoti addietro, ficcome tu non fossi uscito del corpo, nel quale tu eri piatto, del quale tua madre ti mise fuori con gran pena, e forza. Tu lagrimi, e piagni, e quest' è uso di colui, che nasce. Ma allora ti si dovea perdonare, perchè tu eri venuto nuovo, e rozzo in tutte le cose. Quando l' aere libera, e aperta ti toccò, poi ti toccaro le mani dure, tu che eri tenero, e fanza conoscimento d' alcuna cofa, avesti paura con ammirazione tralle cose non conosciute. Ora non t' era nuovo d' essere sceverato da quella cofa, della quale tu fosti parte. Lascia dibuon cuore i membri, che già fono venuti a quello, che poco vagliono, e pon giù questo corpo, nel qual tu hai lungamente abitato. Egli farà forterrato, e spezzato, e disfatto. Perchè te ne contristi tu? così fi vuol fare. Le coverte di que', che nascono, periscono spesso. Perchè ami ru queste cose, come tue? tu ne se' coperto. Giorno verrà, che ti scoprirrà, e metteratti fuori di questo puzzolente, e lordo ventre, nel qual tu se' rinchiuso, dal quale tu medefimo ti dei ritrarre, quanto puoi. Necessità ei co--460 a

ti costringe a pensare alcuna cosa più nobile, e più alta. I secreti di natura ti faranno revelati alcuna volta, questa oscurità farà levata, e faratti da tutte parti lume chiaro. Penfa teco medefimo, come gran chiarezza è quella, dove tante stelle mescolano insieme il loro lume. Questo sereno non farà turbato da alcun ombra. Igualmente risplenderà da ciascuna parte il Cielo. Il dì, e la notte fono vicende di questa aere balla di fotto ; allora dira' tu , i' fon vivuto in tenebre , quando tu avrai quella perfetta chiarezza veduta interamente, la quale tu ragguardi al presente oscuramente per le firet-te vie de' tuoi occhi, e già te ne maravigli dalla lunga. Che ti parrà della chiarezza divina, quando la vedrai pel fuoluogo? Questo pensiero non ti lascia alcuna lorda cosa stare nell' animo, nè alcuna cofa baffa, nè vile, nè crudete, rerocchè dice, che Iddio è testimone di tutte le cose. De colui, comanda egli , che noi fiamo approvati , e a lpi fiamo apparecchiati, e che noi abbiamo ne' nostri cuori la sua eternità, perocchè colui, che l'avrà conceputa, e compresa nel cuore, non temerà ofte, nè ragunata, e non temerà minacce. E perchè temerà colui, ch' avrà speranza di morire? E ancora colui, che crede, che l' animo non duri più, che 'l corpo, fi studia d' esfere utile dopo la sua morte, perocchè con tutto ch' e' le ne fia ito fanza porerle giammai rivedere, fempre fi ricorda l' uomo della fua bontà, e vertà. Se tu penferai quanta utilità ci fanno i buoni esempli, tu saprai, ch' altrettanta utilità ci è della memoria de' buoni nomini , quanta della loro presenzia.



# Quid ista circumspicis, &c.

# PISTOLA CHI.

Erchè ragguardi tu a quelle cose, che da ventura ti postono avvenire, e anche postono non avvenirti ? l' ti dico del male delle cofe, che fopravvengono. Alcune cole ci fopravvengono ; ma elle nun ci aguatamo. Di quelle cofe, che ci aguatano, ti riguarda, e schifa quanco puot. L'altre cose sono eziandio, che grazzi sieno, rompere in mare, e cadere d'una carretta. Ma da un uomo a un altro vien continuo pericolo. A costui ragguarda attentamente, e contr' a lui ti fornisci. Neun male è più spelle, ne maggiore, ne più lufinghevole. La tempesta del mare minaccia prima, ch' ella fi levi , e' cafamenti, e gli altri edifici (coppiano , e fanno romore prima, che caggiano, e vedefi il fumo prima, che 'l luogo sia acceso; ma dall' nomo viene subito pericolo, e danno, e tanto più si cela, quanto più s'appressa a noi. Tu erri , fe credi a' fembianti , e alle vifte di colore , che t' incontrano. Elli hanno le viste, e' sembianti d' uomini , e gli animi di bestie salvatiche, salvo, che 'l primo assalto delle beftie è più pericololo, ma poi, che l' hanno pallato l' uomo, elle non richieggiono più, perch' elle non nociono giammai all' uomo , se non per necessità. Elle si combattono . o per forza di fame, o di paura; ma gli uomini fi dilettano di confumare, e uccidere l' un l' altro. Tuttavia pensa il pericolo, ch' avviene all' un uomo dall' altro in tal modo, che tu penfi, in che l'un uomo è tenuto all' altro. E ragguarda all'uno, sicche non sii dannificato; e all' altro, sicche tu non gli facci danno. E che sii allegro del bene ditutti, e 'nerescati del lor male, e che ti ricordidi quello, che de' fare altrui, e di quel-lo, che dei schifare. E così vivendo guadagnerai questo, non che tu cessi il danno, ma tu cesserai lo inganno. E quanto più puoi ti reca a filosofia, e ella ti difendera nel suo seno, e'ntorno le starai securo, e più che securo. Gli uomini non si pettoreggiano, se non quelli, che vanno per una medesima via. Ma guardati di vantatti di stelosossa, perocche molti uomini ne son caduti in gran pericolo per ulare filosofia smisuratamente. Fa' sì, ch' ella ti tolga i vizi, fanza rimproverare 5.1

gli altrui, e non sii del tutto contradio a' cossumi comuni, e che non paja, che tu condanni, e riprenda tutto quello, che tu non fai. Egli è lecito di sapere sanza vanagloria, e sanza invidia.

# In Nomentanum meum fugi, &c.

### PISTOLA CIIII.

' Sono fuggito nella villa mia, e non credere, ch' i abbia fatto questo per fuggire la Città; ma per fuggire la febbre, che già cominciava ad affalirmi. I' comandai, che la carretta mi fosse incontanente apparecchiata , malgrado di Paulina mia moglie, che fi sforzava di ritenermi. I medici diceano, ch' io era un poco rifcaldaro, e la vena era fmoffa , e flemperata , per tutto questo lo non mi mossi del mio proponimento. I' diffi a Paulina, una parola, ch' fo udi' da Galieno mio fegnore, quand' io era con lui nella Morea. Sì tofto come la febbre il prefe, egli monto in fulla fua nave dicendo, che quella matizia venia del laogo, enon del fuo corpo. Questo difs' io alla mia Panlina la qual mi fa effere più follecito a guardare la mia fantade, perocche, concioffiacofachè tu fappi, che la fua vita pende dalla mia, io fon pierofo di me per amore di lei E concioffiscofache la vecchier za m' abbia fatto più vigorofo , e più force a melte cofe , i perde questo bene della mia erade , perocch' i' penso, ch' ella giovane è in me vecchio, alla quale i' fon tenuto. Dunque, perch' i' non posso avere da lei, ch' ella m' ami più fortemente, ella mi costrigne ad amarmı più diligentemente. E però i' sono più curiolo, e più follecito di guerire, perch' i' non posto tanto fare verío lei , ch'ella m' ami più temperatamente. I' so questo verso me per amore di lei , ch' io m' amo più, ch' i' non farei , perocchè l' nomo dec alcuna volta raggiordare all' onesta volontà, e a' desiderii de' suoi amici E giassiacofachè l' uomo abbia cagione di volere morife, sì dee l' uomo sforzarfi di vivere eziandio co' tormenti, e colle pene, per loro amore. Col buon tomo dee l' nomo vivere, non folamente

mente tanto quanto l' uomo v' ha diletto, ma quanto fi conviene. Colni è troppo morbido, e tenero, che non pregia tanto la moglie, e gli amici, che voglia flare con loro perseverando in volontà di morire. L' animo dell' nomo dee elfere di sì buona acre, che quando l' utilità dell' amico il richiede, essendo quanto più possa volonteroso di morire, avendo eziandio cominciato a morire, se ne dee ritrarre per amore di lui. Di gran cuore è colui, che per l'altrui cagione ritorna in vita; ficcome molti buoni uomini hanno già fatto. E però i' teugo, che da grande bontà venga il fostenere, e guardare più attentamente, e follecitamente la fua vecchiezza, ch'è di grande utile, e ch'è più ficura, e più vigorosamente: usa la sua vita sappiend'egli, che gli amici suoi n'abbiano alquanto di diletto, o d' utile. Oltr' a questo n' esce gran gioja , e grande merito , perocchè non è cola più giojola , ch' effere si caro alla moglie, che per amore di lei diventi più caro a te. Dunque può dire Paulina mia, che non folamente ella teme di me, ma eziandio ella ne fa temere me. E però i ti dirò, come m' avvenne del mio viaggio. Incontanente, ch' io usci' della Città, e su' libero del puzzo, e della lordura delle cucine, che corrompono, e avvelenano l' aere, i' mi fenti' un poco migliorato. E quand' io giunfi alle vigne, e all' altra verdura de' campi , i' mi fenti' tutto confortato , e riprefi vigore, e forza, e ritornai in me, e fu' libero di quella pigrizia, ch' io avea avuta. Allora i' cominciai a fludiare con tutto l' animo, che 'l luogo non fa molto, se l' animo non è ben seco, il quale nel mezzo dell' occupazioni sarà privatamente, e sollecitamente, e in pace, se vorrà. Ma colui, che va cercando diverse contrade, e vuole riposo, e tranquil. lità, troverà per tutto cofa, che 'l graverà, e constrignerà. conciossiacosachè si dice, che Socrates rispose a uno, che si dolea . perchè 'l suo pellegrinaggio non gli era punto valuto : questo t' è avvenuto ragionevolmente , perocchè tu vai nel pellegrinaggio teco medefimo. Molto farebbe bene avvenuto a molti , fe fi poteffero effere allungati da lor medefimi , perocch' e' medefimi fi mettono nelle follecitudini , e corromponfi, e spaventansi. Che ti vale a passare oltre mare, e andare d' una città in altra? Se tu vuogli campare di queste cofe, che ti costringono, non ti conviene cambiare mare, ne luogo, ma te medelimo. Pognamo, che tu fii arrivato a Rodi , o Atena , o in altra villa , o Città , che tu vuogli , a te che fa, chente costumi ell'abbia? tu n' ha' portati i tuoi con teco. Che dirai tu ch' hai ricchezze, e molto bene. Saratti la pover-

povertà grande tormento, eziandio la falfa povertà, la quale è cosa santissima, conciossiacosachè, benchè tu abbia molte ricchezze, sempre ti parrà , che ti falli tanto, quanto un altro avrà più di te. Tu tieni, che gli onori fieno bene, e hai gran dolore, quando tu vedi alcuno esfere salito in Consolato, o in altra dignità. Quando tu troversi nelle Croniche, che alcuno farà più volte stato in ufficio, allora farai sì pazzo, che ti parrà, che neun uomo ti sia rimaso addietro. Tu giudicherai la morte esfere grau male, ed ella non è alcun male, se non questo, che l' uomo la teme prima, ch' ella venga. Non solamente ti spaventeranno i pericoli, ma eziandio le sospicioni, e sempre dalle cose vane farai commosso. Neun bene ti farà ad avere paffare taute Terre, e Cittadi, e avere veduto diverfe genti. Tu avrai paura nel mezzo della pace, e non avrai fidanza in alcuna cola, affai fia ella ficura, poichèla tua meute farà una volta spaventata, la qual poi accostumata sprovvedutamente, non fi può addirizzare a via di suo falvamento, per rocch' ella non schifa le cose, ma fuggele. E allora siam noi più al pericolo, e a ricevere danno apparecchiati, quando noi abbiamo volto le spalle. Ancora giudicherai per giau male la perdita d' alcuno, che tu ami. E questo è così sciocca cofa, come piagnere quando caggiono le foglie degli arbori del tuo giardino, che la tua casa adorna. Ragguardane tutto eid, che te ne diletta, ficcome tu facevi, quando e' vivea. Un altro di ne perderai un altro. Ma com' egli è piccol danno delle foglie, che caggiono, perch' elle rinascono, così il danno di coloro, che tu amavi, e tenevi a diletto della tua vita, è leggiere; perocchè tu gli puoi rifare. Ma tu dirai, che non faranno que' medefimi , ch' hai perduti ; nè tu , fe' colui, che tu fosti; ciascun dì, e ciascun ora ti muti; nell'altre cofe appare la rapina più leggiermente, main noi è piatta. perocch' ella non viene palefemente. L'altre cofe ci fon tolte, ma noi fiamo sottratti a noi medesimi di furto. Di quefte cose tu non penserai nulla, e non metterai remedio alle que piaghe; ma feminerai cagione di follecitudine a te medefimo, una cofa sperando, e un' altra disperando, ma se tu molto mescolerai l' uno coll' altro, tu non spererai, sanza disperanza, e non dispererai, sanza speranza. Il Pellegrinaggio per fe giammai non fece utilità ad alcuno , perocche non attempera i diletti , e non raffrena le cupidigie , e non riftrigne i crucci , e non rattiene la smisurata forza del folle amore , e brievemente parlando, e' non trae alcun mule fuori dell' animo, e non dà ad alcun uomo buon giudicio, e non leva via

l'orrore , ma rattiene l' uomo un poco di tempo per alcuna novità, ficcome un fanciullo, che si maraviglia delle cose non conosciute. Ancara la incostanzia del pensiero, che gravemente è infermo, e debole, fempre muove, e quanto più va etrando, or di quà, or di la, più diventa leggiere, e mobile. E però coloro, che defiderofamente erano iti in alcuno luogo, più defiderofamente fe ne partirono, e volarono oltre, al modo degli uccelli ; e più tofto fe ne partirono , che non vi vennero. Il pellegrinaggio ti darà conoscenza di diverse genti , e mostreratti diverte fazioni di montagne , e di pianure . e di valli piene di fontane rampollanti , e alcun fiume di maravigliofa natura; ficcome è il fiume d'Egitto, il quale cretce. e ingroffs di flate, o come Tigris, che corre per Erminia, e in alcuna parte, è tranghiottito dalla terra, ficche non fi vede, poi rampoila in un altro luogo, e compie il corlo fuo nella prima grandezza; o come Meandro, che è in Alia, che spesse volte mosso dal suo letto verso i luoghi vicini, prima che vi fcorra, per fe medefimo fi ritorna, e fa tante giravolte, che surti i Poeti ne parlano diversamente Ma egli non ti farà and migliore . ne più favio. E' ti conviene ufare lo studio di fapienzia, e convertare tra gli autori per apprenderla, e per conoscerla, e sforzati di trovare cole, che non iono aucot trovate. E facendo questo, sì trae l' nomo l'animo del dolorofo fervaggio, e rendelo alla libertà. Mentre, che tu penferai a fapere, qual cofa è da fuggire, e quale è da feguire. quale è necessaria, e quale è soperchievole, quale è giusta, e onale è pnefta . quefto non farà pellegginaggio . ma errore . Quetto non ti fara alcuno ajuto, perocchè tu cammini co' tuoi defideri, e' tuoi mali ti feguono. Piaceffe a Dio, che ti feguitaflero, che ti farebbero di lungi, ma tu non li meni, anzi li porti. E però in ogni parte ti gravano, e mettono igualmente a difagio. Lo 'nfermo de' andare caendo medicina, pon diversa contrada. Se alcuno si rompe una gamba, o sconciast alcun membro, egli non monta in ful carro, nè 'n fulla nave. anzi fi fa venire il medico per rifaldare quello, ch'è rotto, o ner rimettere nel suo luogo quelche è isconcio. Non credere, che l' animo, che in tante luogora è fedito, e ftorto , e feoncio, posta guerire per mutamento di luogo. Il suo male è tanto grave, che non può effere curato per mutamento, e per andare di luogo in luogo. Il pellegrinaggio non fe l' nomo medico, nè rettorico. Neun arte fi faprà per cagione del luogo. Dunque come credi tu, che fapienzia,, che di tutte le cole è la maggiore, e la più nobile, s' appara per pellegrinaggio?

Neuno viaggio è nel mondo, che ti tragga dalle cupidigie? nè de' crucci, nè delle paure, e se alcuno se ne trovasse, ogn uomo correrebbe là. Questi mali ti costrigneranno, e graveranno, audando per mare, e per terra infin a tanto, che tu portera' teco le cagioni de' mali Tu ti maravigli, che 'l tuo fuggire non ti giova. Non ti maravigliare, perocchè le cofe, che vai fuggendo, fono teco. Donque amendati, correggiti, e foaricati di questi fasci, che ti gravano. Correggi, e amenda i tuoi defider, e contienti a mifura per avere fantade. Getta tutte le retadi del tuo animo. Se tu vuogli avere pel-Legrinaggio giojofo, fana il tuo compagno. L' avarizia non ti lascerà giammai, vivendo coll' avaro, L' orgoglio ti s'appiccherà, conversando coll' orgoglioso. Se tu abiti col crudele, già di crudeltà non ti diliberrai. Compagnia di puttaniere accenderà la tua luffuria. Se tu ti vuogli fesricare de' tuoi vizj, e' ti conviene partire , e allungare dagli estempri de' vizi. Gli avari, i puttanieri, i crudeli, e' frodolenti, i quali molto ti noceranno, fe ti faranno presio, sono dentro a te, e però passa a' migliori. Conversa con Catope, con Lelio, e con Tuberone. Se ti diletta di vivere co' Greci, conversa con Socrates, e con Zenone. L' uno t' infegnerà morire, fe gli è bisogno; l' alero t' integnerà, che morire è cosa necessaria. Converta con Critippo, e con Possidonio, quelli ti daranno conoscenzia delle cose umane, e divine : e ti comanderanno, che tu fii povero, e 'afegnerannoti non folamente ben parlare, e dire cufe dilettevoli agli uditori, ma e' t' infegneranno dirizzare, e fermare l'animo contro alle minacce, perocchè 'nquesta vita torbida, e tempestosa non è, ch' un so-lo porto, e questo è ispregiare le cose, che sono avvenire, e stare securamente al porto, e ricevere arditamente i colpi di fortuna fanza paura, e fanza nascondersi. La natura ci lin geperati di gran cuore. E ficcome ella ha dato ad alcune bestie fiero spirito, ad alcune malizioso, e 'ngannatrice, ad alcune pagroto, così ella ha dato a noi spirito alto, e giorioso, il quale va caendo, ove viva oneftifimamente, nonfecuriffimamente. Egli rifomiglia molto al mondo, il quale egli feguita il niù, che può di gran forza, e moftrafi, e palefati, e grede effere veduto, e lodato. Egli è sopra tutte le cose, dunque non fi fortomette egli ad alcuna cofa. Neuna cofa gli par gra. ve, e neuna l'abbaffa. La morre, e le fariche fono forme orribili a vedere, ma certo non all'effere, chi le poteffe ragguardare addisitto, e rompere le tenebre della igneranza. Molee cofe ci spaventano di notte, delle quali noi facciam

beffe di dì. Vergilio diffe nobile parola, che quette cose paiono orribili, e ipaventole alla vista; ma elle non sono alla verità, e non v' ha cola così spaventevole, come dice la fama. Dimmi perchè il buon uomo dec temere affanno, pena, e morte? Spesso mi ricorda di coloro, che non credono, che l' uomo possa fare quello, che non possono far' eilino, e dicono, che noi parliamo di cofe più alte, che la natura umana non può sofferire. Ma io ho migliore oppinione di loro, che non hanno dinoi, perocch' i' credo di vero, ch'e' potrebber fare quel, che noi diciamo, ma e' non vogliono, concioffiacofache giammai uomo , che 'l provaffe con tutte fue forze , pon vi falli , anzi trovò , che 'l fatto è più leggiere a fare , che non credea. Noi non ofiamo, non perchè le cofe fien gravi. ma son gravi perchè noi non osiamo. Tuttavia, se ne voleste esfempro prendere, Socrates in fua vecchiezza fofferie molta angofcia, e pena, neunque fu vinto, ne per povertà, onde fu a grande ftretta, nè per altro difagio, ch' egli avetfe per gravezza della monglie, che molto fu fiera, e di mala maniera, e maldicente, nè per gli figlipoli, che furo di tanta diversa condizione, che più rifomigliaro la madre, che l'padre, e 'ntanto male egli vivette ventilette anni. Poi stette sotto la segnoria di trenta tiranni, de' quali i più erano suoi nemici. Poi su accusato .. che corrompea la religione, e che dava a' giovani nomini mala dottrina. Poi fu meffo in pregione, e datogli il veleno. Infra tutte queste cose ebbe Socrates l' animo si fermo . e securo. che non ne mutò vifo, nè atti. Questo è il pregio maravigliofo , e fingulare , che 'nfin alla morte Socrates non fu veduto più allegro, ne più trifto, tempre fu iguale in tanta diversità di fortona. Se tu vuogli un altro esempro, prendi Carone, a cui fortuna fu più contradia, e più peffima. Ella gli fu conrradia eziandio alla morte. Nondimeno e' ci mostrò, che 'l buor, uomo può vivere, e morire malgrado della fortuna. Feli psò tutta la sua vita in guerra cittadinesca, o in guerra di vizi . Asiai parle contr' a' Romani , che sofferiano la segnoria di Cefare e di Pompeo. Giammai neuno uomo vide Carone cambiato, benchè 'l Comune, o lo Stato di Roma fi cambiaffe fpeffo; e' fu fempre in tuttigli ftati d'un modo, in ufficio. e fuori d' ufficio, in Roma, e fuor di Roma; in parlamento, in configlio, e in ofte, e alla fua morte. Finalmente in quella paura della Repubblica, quando Cefare fu d'una parte con dieci legioni, e con grande moltitudine d' altra gente strana. e Pompeo dall' altra parte , ch' affai avea di gente per combattere con tutto 'i mondo , conciofoflecofache tutti i Romani trassero parte a Pompeo, e quale a Cesare, egli tutto solo fece parte per fe, e volle difendere il Comune. Se tu penferai a quel tempo, tu vedrai da una parte tutto 'l rorolo defiderando, e aspettando novità, dall' altra parte tutto'l Senato, e tutto l' ordine della cavalleria, e troversi Catone nella franchezza, e nella libertà del comune, abbandonato, e lasciato nel mezzo delle due parti. Tu ti maravigli, come Catone osò andare contra lor due, accufando, e biafimando l' uno, e l'altro, e ciascuno condannava. E' diste, che se Cefare vincesse, e' s' ucciderebbe, e se Pompeo vincesse, egli fe n' anderebbe fuori del paele , come sbandito . Di che potea avere paura quel cotale, che 'n tal maniera pentava di le; qual, che vincelle, o fosse vinto, che 'l maggiore nemico, che potelle avere, non gli potea far peggio, che quello ch'egli avea ordinato, e fermo contra fe medefimo, com' egli avea ordinato, così finì? Vedi, che gli uomini postono sofferire pena, e fatica. Catone menò l' ofte per lo mezzo del diterto d' Affrica appiè. Vedi, che postono tofferire tere; egli sofferfe necessità d' acqua nelle montagne secche, e riarie dal grancaldo, esfendo caricato della sua arme, e sempre bevea da fezzo agli altri, quand' e' trovavano acqua. Vedi, che l'uomo. può spregiare onore, in quel dì, che gli su fatto vergogna, etfendogli tolto l' ufficio dal popolo, egli giuocò alla palla in quel medefimo luogo, ov' egli era stato privato dagli onori, e dagli uffici. Vedi , che l' uomo può non temere possanza , e feguoria, culi fi mife a contraftare a Cefare, e a Pompeo. l' un de' quali neuno ofava offendere, fe non per piacere all' altro. Vedi, che l' uomo può spregiare la morte, come lo sbandimento. Egli condanno se medesimo a sbandimento, e a morte. E'n questo mezzo e' sofferse la pena, e l'affanno di far guerra. Dunque possiam noi contr' a queste cose avere così gran podere , com' ebbe egli , vogliendo noi levare il giogo dal nostro collo. Principalmente i diletti si debbono ristrignere, perocchè ci fanno molli, e deboli, e addomandanci molto . ma il molto fi dee domandare a fortuna. Oltr'a questo. avere speranza di ricchezze si è obbligo di servitudine. Lascia mo stare l'oro, e l'argento, e l'altre cole, di che le case de! ricchi uomini son piene. Franchezza, e libertà è di gran cofto. Se tu la pregi, e' ti conviene ipregiare tutte l'altre cole.

◆6.任果为[任果主]◆

# Que observanda tibi sint &c.

### PISTOLA CV.

Cciocchè tu viva più securamente, i' ti dirò quel, che tu de' fare, e tu ascolta questi comandamenti , ficcom' io t' infegnaffi in qual modo tu puoi guardare. e megliorare la tua fantade. Penfa qua' tono le cofe ch'accendone, e commuovono l'uomo a far danno ad altrui, e tu troverai, ch' elle fono, speranza, paura, invidia, e spregio. E di queste cose lo spregio è sì leggierissimo, che molt' uomini si sono nascosi in lui per cagione di remedio. Chi è foregiaro, e scaloitato di vero, ma egli se ne passa oltre. Neun uomo si sforza, ne studia molto di nuocere all' uomo vile, e dispettevole. E ancora nella battaglia, l' uomo lascia stare colui, che giace a terra, e combatte con coloro, che son diritti. Tu camperai dalla speranza de' rei nomini. se tu non avrai alcuna cofa, ch' accenda la loro cupidigia pessima, e se tu non avrai alcuna cofa di grande apparenza, perocchè l'uomo la desidera spesse volte, bench' ella non sia troppo bene conosciuta. Ancora tu camperai dalla 'nvidia, se tu non ti mostri, e non ti vanti dinanzi alla gente, e se tu sai avere gioja, e allegrezza in te, e occultamente. L' odio viene dal crucciare altrui, e quello ichiferai, non facendo soperchioad alcuno, o viene di propio volere, e di questo ti guarderai consentendo al comune uso della gente. Questo è stato cosa pericolofa a molei. Alcuni fono stati odiati, fanza avere nemici, e fanza odiare altrui. Acciocchè la gente non abbia naura di te, convienti effere nel mezzano stato di fortima, e a oiò ti farà utile la tua buon aere, e che le genti fappiano, che tu fie' tale, che ti pollano crucciare fanza pericolo. Quando tu faraj crucciato con alcun uomo , rappacificati , e raccontati con lai leggiermente, e con fermo cuore. Effere remuto, è così molesta cosa in casa sua, come di fuori, e così da' fervi...come di' liberi. Ciascuno ha assa' forza per nuocere. Aggiugni questo: qualunque è temuto, teme. Neun nomo può effere temuto con securtà. Or ci rimane a dire del dispregio, del quale colui ha la mifura in fua balia, che 'l fe arrecato addoffo. Colui, ch'è spregiato, e tenuto a vile, non per ragione,

ma per propia volontà, toglie da fe il male, e 'l pericolo del difpregio con buon arti, e per avere amiftà con coloro, o con alcuni di que', che sono possenti, o amici d' alcuno possente. Ma non impacciarsi però tanto con que cotali benevoglienti del possente, che questo remedio costi più, che quel, che monta il pericolo. Nondimeno neuna cofa è sì buona, come ripofarfi, e favellare poco colla gente, e affai, e (peffo feco. Egli è una dolcezza di parlare, ch' alcuni fanno, ch' entra quetamente, che quali non te n' avvedi, che ti fa scoprire il tuo fecreto, al modo d' ebrezza, o dell' amore, tanto t' addolcifce. Neun gomo tacerà quel, ch'egli avià udito, nè dira' folo quello, ch' egli ayrà udiro, Chi non tacerà quel, ch' egli avrà udito, non celerà colui, da cuil'avrà udito. Ciascuno ha alcuno, a cui e' dice securamente quello, eh' altri ha detto a lui. E con tutto, ch' e' non fia di troppe parole, e tengasi contento di parlare a uno, sì farà egli un popolo. E per questo modo la cosa, ch' al presente era secreta, farà romore. Gran parte della fecurtà si è , non fare alcuna cosa maliziosamente, nè falsamente. I rei uomini, e gli orgogliosi menano vita confufa, e torbida, e tanto temono, quant' e' nociono, nè giammai fono fanza paura, perocchè e' temono quand' egli hanno fatto il male, e la confcienzia del male fempre gli rimorde, e altro non ne posson fare. Qualunque aspetta pena, la sostiene, e chi la merita, l'aspetta. Chi dà pena , e angolcia altrui , aspetta di riceverla da altrui. Estere può, che l' uomo ch' hae mala conscienzia, e sa, ch'egli ha farco male . ch' egli non avrà alcun danno , ma neuna cofa il può raflecurare, perocchè fempre crede effere forpreso, avvengach' e' non sia, e ancora dormendo si spaventa, e tutte le volte , che favella dell' altrui offeie , egli penía delle fue , e non ali pare, ch' elle fieno dimenticate, nè nascole. Colui , che fa male, benchè non sia sempre punito al presente, e creda, che 'l suo maleficio non si sappia, però non è egli giammai a fecuro.



Tardias

## Tardius rescribo ad Epistolas tuas &c.

#### PISTOLA CVI.

O ti riscrivo tardi alle tue pistole, ma non perch' io sia infaccendato. Guardati di ricevere da alcuna persona questa scusa, e sempre te ne guarda. l'sono libero di tutquetta icuia, e tempre e de gardini, e così fon tutti quelli, che vogliono. Le bisogne non seguitano alcuno, ma l' uomo le 'mprende, e abbraccia. Gli uomini credono, che essere infaccendati, e occupati sia un argomento di beatitudine. Dunque i'ti dirò, perch' io non ti scrissi incontanente a quello, che mi domandavi. Io'l feci, perchè veniva in dispregio della mia opera. Tu fai, ch' io intendo di comprendere tutta la filosofia morale, e di terminare tutte le quistioni, che a lei attengono. E però io temetti d'indugiare la bifogna, o di risponderti fuori d' ordine, infin a tanto, ch' a quest' opera venisse luogo, e tempo. Poi mi parve più cortele, e più benigna il non ritenere la pistola tua, che tanto da lunga era venuta. Dunque io trarrò fuori di mia matera quel , che tu domandi , e le alcuna cosa simigliante vi farà , io la ti scriverò volentieri. I' ti vo' dire, che cose sono quefte. Queste son cose, il sapere delle quali dà più diletto, che utilità, e spezialmente quello, di che tu mi domandi, cioè, se quello è corpo, che sa pro, e bene. E i' dico che sì, perocche la cosa, che sa agevolmente, può essere chiamata corpo, e'l bene muove l' animo, e 'nformalo in alcun modo, e contiello, dunque qua' cose son propie del corpo, quelle che iono bene del corpo. Dunque fon corpo ancora quelle dell' animo, perocche l' animo medefimamente è corpo, il quale animo è bene dell'uomo, perocchè, concioffiacofache l'uomo sia corporale, conviene, che 'l bene dell' uomo per forza sia corpo. Ancora fon corpo tutte le cose, che nutricano il corpo, e guardano la fua fantà. Dunque è corpo il bene dell' uomo . I' non credo, che tu dubiti, ch' e' movimenti, e gli affetti son corpo. Acciocch' i' metra ne' detti miei altro che quello, che domandi, ficcome fono cruccio, amore, e tristizia. Se tu temi quand' e' ci mutano il viso, e l' aspetto, e fannoci crespa la fronte, e allarganci la faccia, e fannoci

arroffire, come credi tu dunque, che sì manifesti segni sieno incorporati, fe non dal corpo. Se gli affetti, e' movimenti fon corpo, altresì faranno le malizie degli animi, ficcome fono avarizia, crudeltà, e vizi invecchiati, e tanto indurati, che correggere, e ammendare non firoflono. L'unque la malizia è corpo , e tutte le fue spezie , e le sue maniere , ciò sono fellonia, invidia, e orgoglio; dunque ancora i beni fon corpo, perchè sono contradjalle malizie, e a' vizj, e fanno que-Iti medefimi fegni ne' corpi. Tu vedi bene, come fortezza dà gran vigore agli occhi ; e come prudenza dà grande intendimento; e come la reverenza dà grande modeftia, e gran riposo; e come allegrezza ci sa estere sereni, e chiari; e come leverità dà rubeftezza, e aspiezza; e come la verità ci fa effere ripotati. Dunque fon corpo le cofe, che muovono, e cambiano colore, e l'abito de' corpi, e che hanno fegnoria forra loro Tutte le verrudi , ch' io ho coutate fon buone, e ciò che s' appartiene a loro. Dubitare non si dee, che ciò, che l' uomo può toccare è corpo. E così diffe Lucretes, che neuna cola può toccare, nè essere toccata altra, che 'l corno. E tutre queste cose, di che io ho parlato, non muterebbero il corpo, s' elle nol toccassero. Dunque elle sono corpo. Ancora quello, ch' ha tanta forza, che ci fospigne, costrigne, ritiene, e comanda, è corpo. La paura ci ritiene; la forza ci sospigne innanzi, e dacci ardiniento; misura ci raffrena, e ritracci addietro; allegrezza c' innalza; triftizia ci abbafla. Finalmente ciò, che noi facciamo, facciamo, o per comandamento di malizia, o di vertù. La cosa, che al corpo comanda, è corpo, e la cosa, ch' al corpo sa forza, è corpo. Il bene del corpo è cola corporale, il bene dell' uomo è bene del corpo. Ora avend' io soddisfatto alla tua volontà, io dirò a me medefimo, quelch' io veggio, che tu mi debbia dire. Noi giuochiamo a scacchi; noi uliamo la nostra sottigliezza nelle cose soperchievoli, e vane. Queste cose non fanno l' uomo buono, anzi il fanno fottile, e ammaestrato. Sapere è cosa più aperta, e più semplice. Per acquistare buon volere, e buon pensiero, fa mistiere d'nsare poca lettera. Ma noi abbiamo iparta oltraggiosamente la filosofia, come l'altre cofe , e così siamo smisurati nella letteratura , come nell' altre cofe. Noi non appariamo per correggere, e megliorare la vita nostra, ma per disputare nella scuola.



## Ubi est illa prudentia tua &c.

#### PISTOLA CVII.

V' è la tua prudenzia, e la tua fottigliezza in provvedere le cofe? Ov'è'l tuorgrand'animo? Tu ti crucci già di piècola cofa. I fervi tuoi reputarono cagione di fuggire, perchè tu eri infaccendato. Come fareftru fe' tuoi amici t' ingannaffero? concioffiacofache noi gli possiamo chiamare, come gli chiama Eppicuro. Partansi, acciocch' elli, che sono la più vituperota cosa di tutte le tue cofe, non fieno tralle cofe tue. Andati ne fono quelli, che ti guaffavano l' opra tua, e che credeano, che tu fossi grave ad altrui. Qui non è alcuna cofa, che non fia accostumata, e che non avvenga ciascun dì. Crucciarsi di tali cose è così sciocca cofa, come lamentarfi d' effere bagnato dalla piova, o 'nfangato dal fango, ch' è nel mezzo della via. Tale è la condizione di questa vita, chente quella del bagno, nel viaggio di molta gente. Alcune cote fono lasciate, alcune sopravvengono. Vivere non è morbida cosa. Tu hai preso a fare una lunga via . nella quale e' ti conviene idrucciolare , pettoreggiare, cadere , e allaffarti , e gridare: oh morte mifura iguale! In un luogo ti converrà talciare il tuo compagno; in un altro lo ti converrà fotterrare ; e in un altro avrai paura. Per questi pericoli ti converrà compire quest' aspro viaggio. Il tuo animo fia apparecchiato contra tutre le cole; e fappi, ch' egli è venuto in luogo, dove pena, fatica, e angofcia fi conviene fofferire, e difagio di vecchiezza, e d' infermità. E in questa compagnia ci conviene menare la vira nostra. Quefte cole non puo' tu schifare, ma tu le puoi spregiare, e avere a vili , e tu le spregierai pentandole spesso , e immaginandole nel tuo cuore, ch' elle debbiano avvenire. Ciascuno va più vigorofamente alla cofa , alla quale egli è gran pezza dinanzi apparecchiato, e ancora contrafterà alle cofe afore, fe l' avrà penfate dinanzi. Ma colui, che non è apparecchiato. fnaventa eziandio delle cose leggieri. Noi dobbiamo intendere, che neuna cofa ci fia fubita, e non penfata, e provveduta, e provvedere tutte le cole prima, ch' elle avvengano E nerche tutte le cofe ion più gravi per la novità, se tu le pensi conticontinuo, e' te ne avverrà questo bene, che tu non farai nuovo cavaliere a fofferire alcun male. I tuo' fervi t' hanno abbandonato. Altti hanno il lor fegnore rubato : altri l' hanno accusato; altri l' hanno morto; altri l' hanno tradito; altri fottomesfo; altri avvelenato; altri accusato di tradimento. Ciò che dirai è avvenuto a molti. Oltre a questo cose diverfe ci affaliscono, massimamente quando vengono; alcune ci passano da lato, e feggono un altro. Non ci maravigliamo di neuna delle cofe , alle quali noi fiamo nati , delle quali neuno fi dee dolere, perocch' elle fono iguali a tutti l' dico iguali in cotal modo, che l' uomo potè fofferire quello, che egli campò. Questa ragione è iguale, non perche tutti l' usino, ma perchè per tutti è ferma. Siamo d'animo buono, e fofference , e rendismo il tributo di mortalità fanza lamento. Se'l verno reca la freddura, e' ci conviene sofferire il freddo. Se la state rimena il caldo, e' ci conviene sofferire il car lore. Se l'aere è ftemperara, convienci ellere infermi. Alcuna volta c' incontra la bestia salvatica, e in alcun luogo c' incontra l' nomo più pericoloso di tutte le bestie Alcuna cosa ci sarà tolta per acqua, alcuna per suoco. Questa condizione delle cole non possiam noi mutare, ma possiam prendere gran cuore, come si conviene a buon uomo, per lo quale no fostegnamo vigorosamente tuete le cose, ch' avvengone. e confentiamo alla natura, ed ella tempera per mutamento, ciò che tu vedi. Dopo il turbato viene il fereno. Il mare fi cruccia, e racquiera. I venti foffiano di quà, e di là. Il dì fegue la notte. L' una parte del Cielo fale, e l'altra fcende. La perpetualità delle cose è di cose contradie. A questa regola, e a questa legge debbiam poi addirizzare il nustro animo. Questa de' egli feguire , a questa de' egli ubbidire , e credere, che tutte le cole, che si fanno, si debbiano fare, e non vogliamo biafimare la natura. Ottima cofa è fofferire quelche l' uomo non può schisare, e sanza lamento accompagnare, cioè volere ciò, che vuole egli Iddia, da cui tutte le cofe avvengono. Colui non è buon nomo per l'arme, che feguira il suo conostabile piagnendo. E però dobbiam noi lietamente, e apertamente obbadire a' comandamenti, e non abbandonare il corto di questa bellissima opera, nella quale è telluro, escritto ciò, che noi sofferiamo. Parliamo a Dio, per lo cui governo tutto 'l mondo fi mantiene , ficcome diffe il favio Cleantes ne' versi suoi bellissimi , e nobilissimi , i quali io traffatai di Greco in Latino per esempro di Tullio il buon patlatore. Se ti piacciono, tu faprai, che in questo io ho feguite

guito l'esempro di Tullio, e questa è la senenzia de versi. Bel Padre Iddio Seanore del Cielo, io c'ho seguito ovvunque: tipiace, e ubbidiscoti sanza dimoro e son presto apparecchiato. Poni, ch'io non voglia, i' si feguito lagrimendo, ci o malvagio osferro quel, ch'è allegrezza, o licira cosa al buono. I destinati menano i voglienti, e' non voglienti triano per forza. In questo modo dobbiam noi vivere, e parlare. Il destinato ci truovi apparecchiati. Quell'animo è grande, che c'è dato a Dio. E quello è bassilo, e vile, che ficruccia, e contrasta, e lamenatsi dell'ordine del Mondo, a inanzi vuole ammendare, e megliorare Iddio, che se medefimo.

### Id, de quo quæris &c.

### PISTOLA CVIII.

Uello, che tu mi domandi, è delle cose, il sapere delle quali non appartiene ad altro, se non a sapére, e nondimeno tu t' affretti di saperlo. E non vogli afpettare i libri, i quali io compierò incontenente, e quelli contengono tutto l' ordine della morale filosofia. Ma io ti scriverò primieramente, come tu dei disporre quefra cupidigia d' apparare, della quale i' ti veggio volonterofo, ficch' ella impedimentifca fe medefima, perocchel uomo non dee comunemente cogliere, nè desiderosamente affalire tutte le cole, ma per parti, perocchè per parti pervegnamo all' universo. L' nomo si dee caricare secondo la sus forza, c non occupare più che quello, a che può esfere sufficiente. Tu non dei ingojare tanto, quanto richiede la volontà, ma quanto puoi ricevere, e ritenere. Abbia buon cuore, tu apprenderai quanto tu vorrai. Quanto più riceve l' animo, tanto più s' allarga. I' mi ricordo, che Attalus ci folea comandare, quando noi ufavamo la fcuola, ed eravamo i primi al venire. e gli ultimi al partire. E alcuna volta in andando il trovammo disputare. Egli era sì di buon sere, che non solamente egli era apparecchiato agl' imprendenti . e agli scolari ; ma egli c' invitava di suo propio volere. Egli dicea, colui che infe-

'nfegna, e colui, ch' apprende debbono svere un proponimento, cioè, che l' und voglia apprendere, e ammendarsi, e l'altro voglia infegnare, e fare utile, e bene. Colui, che ogni dì viene alla scuola di filosofia dee portarne seco alcun bene, e ritornare a casa più sano, che dinanzi, o più disposto a guerire. Ma veramente egl'il fa, ch' egli è tanta la forza di filosofia, che l'ajuta, e fa bene non solamente a coloro, che studiano in lei; ma eziandio a coloro, che con lei conversano. Colui, ch'andrà al sole sentirà calore, avvengachè però non vi sia venuto. Coloro, ch' entrano nelle botteghe, dove si vendono le spezie, e gli unguenti odoriferi, standovi buona pezza, ne portano di quell' odore. E 'n questo modo conviene, che coloro, che sono stati co' filosofi, ne prendano alcuna cosa, che fa lor pro, eziandio eslendo negligenti. E'ntendi, ch' i' dico a' negligenti, non a coloro, che rifiutano, e contrastano la dottrina. Ben'è vero, che noi conosciamo alcuni, che sono stati lungamente co' filosofi, che giammai non ne mutano colore, i quali i'non chiamo discepoli di filosofia, ma fuoi ofti. Alcuni vengono per udire, non per apparare, ficcome l' uomo va alle feste, e a' giuochi per diletto, e per follazzo, o per udire alcuna bella canzone, o favola dilettevole. Una gran parte degli uditori vengono alla scuola di filosofia, siccome al luogo di riposo, e di sollazzo. Elli non attendono ivi a tor via alcuno de' loro vizj, o ad apprendere alcuna legge, per la quale e' possano ammendare, e megliorare i lor coftumi , anzi intendono a udire folamente cofe dilettevoli. Vero è, che alcuni ve ne vengono con loro tavolelle da scrivere, non per notare, e cogliere i fatti, ma le parole, le quali egli apparano fanza utilità di loro, o d'altrui. Alcun altri fi smuovono, quand' egli odono l'alte paro-le de' filosofi, e vien loro gran volontà d'apparare, rallegrandosi col viso, e coll' animo, e saltano d' allegrezza, siccome coloro, che ballano al suono d'una sampogna. La bellezza delle cose gli rapisce, e trae a se, non il suono delle parole vane. E se alcuna cosa è detta aspramente contr' alla morte, o spregevolmente contr' a fortuna, incontanente diletta loro di far quello, ch'egli odono, e con volontà si smuovono. se quella volontà duraffe loro, e se 'l popolo, che sempre sconforta l' uomo d' onestade, non gli ritraesse, e mutasse di quella buona volontà. Pochi fono, che quel buono penfiero, ch' egli hanno preso alla scuola, ne portino infino a casa. Leggier cosa è ismuovere, e accendere l' uditore a cupidigia di diritto, perocchè la natura ha dato a tutti fondamento, e fedia di

vertù. No fiamo tutti nati a tutte queste cose. Quando alcuno ci mette volontà di far bene, allora fi impove il buono animo come sciolto. Non vedi tu, come l' nomo fa maravigliofo grido, quand' egli ode alcuna cofa, che conofca apertamente, che sia vera, e che sia testimoniata per comune accordo? Al bifogno fallano molte cofe, all'avarizia fallifcono tutre. L'avaro non è buono a neuno, e a se è pessimo. Eziandio quando l' avarissimo ode questi versi, egli s'allegra, che l'uomo biafimi i suoi vizj. Questo avviene troppo più, quando queste cose son dette da alcuno filosofo. Quando e' mescolano alcuni versi tra' comandamenti loro buoni, e utili, allora scendono queste cose più profondamente negli animi della grofia gente, concioffiacofa, come dicea Cleantes, che come il nostro spirito rende più chiaro suono, quand' egli è tratto per uno firetto condotto d'alcuno firumento, e poi è foremuto per bocca larga, e aperta, così la flicita necessità de' versi sa i nostri sentimenti più chiari. E quelle medesime cose son più negligentemente ascoltate, e meno toccano il cuore, quand' elle son detre per profa. Ma quand' elle son messe in versi, e le buone parole son ristrette a certi piedi. quella medefima fentenzia viene alla mente, ficcom' ella foffe lanciata da un forte braccio. Dello spregio della moneta fi dicono molte cose, e molti lunghi sermoni ne sono fatti per profa. L' uomo comanda, che l' uom creda, che la ricchezza non è nel grande retaggio, ma nell' animo, e che colui è ricco, che colla fua poverrà s' accorda, e che di poco fi fa ricco. Ma più son tocchi gli animi, quando queste cose son dette per verli , ficcome fon queste , a colui non falla alcue na cofa, il quale non defidera alcuna cofa. Colui ha quello. che vuole, che può volere quello, che è affai. Quando noi udiamo quelte cofe, e fimiglianti, no fiamo menati a confessione del vero, perocchè coloro, a' quali peuna cotà è affai , udendo quefte cofe fi maravigliano , dicendo , ch' egli odieranno la monera. Quando su vedi cambiata la volontà loro , allora gli de' tu confortere , e fludiare di far bene, e onorargli, abbandonando i soffismi, e' sillogismi, e le gavillazioni, e l'altre vane fottilitadi, che fono fanza utile . e allora parlare contra avarizia, e contr' a luffuria. Quando ta t' avvedrai aver fatto pro, e utile, e avrai tocchi gli animi degli uditori , allora vi metti maggiore studio , e follecitudine. L' nomo non potrebbe credere il grand'utile, che fa il sermone, che 'stende a' remedi, e tutto torna inbene degli uditori, perocchè gl' ingegni teneri s' addirizzano multo leggiermente ad amore di dititto, ed'oneftade, e la vetità rimetse mano addoffo a coloro, ch' hanno buona natura, e ancora non fono molto corrotti, s'ella truova buono avvocato. Veramente quando io udia disputare Attalus, contr' a' vizi, e contra gli errori , e contr' a' mali della vita , fpeffe volte mi venne pietà dell' umana generazione, e credetti, che Atralus folie di fomma bontà, e più alto di tutti gli altri uomini. Egli dices , ch' egli era Re. Ma e' mi parea maggiore , che Re. Perocch' egli era giudice, e gastigatore de' Re, quand' egli avea comineiato a lodare la povertà, e mostrarci come tutto quel, che l' uomo ha oltre il suo uso, è una carica soperchievole, e grave a colui, che la porta, spesse volte ebbi volontà d'uscire povero fuori della scuola; e poi che cominciò a riprendere i nostri diletti , e a lodare gli animi casti, e' mangiari fobri, e 'l penfiero netto, e puro, allora mi dilettava a lasciare i diletti non solamente i vietati, e soperchievoli, ma ancora que', che fono comunemente conceduti a tutti, e coftrignere la mia bocca, e'l mio ventre. E di là appresi alcuna bontà, la quale m' è rimafa, avend' io cominciare molto afpramente a far bene. Ma poi ch' i' mi rivolfi al vivere della Città, i' ritenni poco di quello, ch' i' aves così bene cominciato; nondimeno dall' ora in quà i lasciai, e rifintai per fempre le croccie del mare, e' funghi, perocchè quette cofe non fono vivande, me diletti, i quali fanno per forza mangiare i fatolli , perocchè fon cofa gratifima a' ghiotti, e a colore, che più ingojano, che 'i ventre non tiene, e che leggiermente (cendono nel ventre, e leggiermente tornano addietro. Da poi in quà i' mi fano afleauto d' unquento , e d' ogni altro ugnimento prezioso, perocchè l' odore del corpo è finiffimo, e da pei non mi rifcaldai lo framaco di vino, nè entrai in bagua, conciotiscolach' i' gredo, che euocere il corpo, e votarlo per sudare, è cosa morbida, ma non utile. L' altre cofe, ch' io aves lasciate mi sono tornate. Tuttavia elle son tornate in tal modo, ch'i tengo misura nelle cofe, l'aftinenza delle quali i' ho lasciata, ma quella misura è prolimana ad affinenza. I'non fo s'ella è più grave, concioffiacofach' alcune cofe fe partono più leggiermente del sutto dell' animo, ch' elle non fi recano a temperanza. Dunque poi ch' i'it'ho cominciato a contare, com' i' era più defideroio di filosofia essendo giovane, ch' essendo vecchio, io te ne dirò più volte, e non mi vergognerò di confellare come Pitragora m'innanimò, e conduffemi a filosofia. Fozion diffe perche Pittagora, e Seftius s'aftennero di mangiare carne. L' uno Z 2 avc2

cuni animali. E però alla preghiera del mio padre, che non temea, ch' i' foffi accufato, ma avea in odio filotofia, io ritornai alla prima mia ufanza, ed egli non mile molto gian rena a diducermi a mangiare meglio, ch' i' non facea. Attalus folea lodare la coltrice dura. Così fatta l'ufo io ancora, così vecchio com' io fono, nella quale l' uomo non si può avvedere, ch' alcuno vi sia giaciuto, e fanza parervisi alcun orma. Queste cole t' ho io contate per provare, come i giovani fon volonterofi a ogni bene, se l' uomo gliele confortesse, e inanimasfe. Ma l'uomo pecca alcuna volta per colpa de' maestri, che c' infegnano disputare, e non vivere. Alcuna volta vanno de' discepoli alla scuola, non per megliorare, ma per lottigliare, e aguzzare lo 'ngegno. Molto fa al fatto, a quale intenzione l' uomo fi metre a fludiare in alcuna fcienzia. Quando colui , che vuole estere gramatico, legge quella parola di Vergilio, che dice: Il tempo fi fugge fanza racquiftare, egli non penfa alla fentenzia, che è nobile, e buona, conciossiacolache, se noi non ci studiamo, no faremo lasciati nel cammino. Il di ratto, e corrente ci caccia, ed egli medefimamente è cacciato. No' fiamo rapiti per forza fanza avvedercene. Noi ditpognamo tutte le cose nel tempo , ch' è avvenire , e siamo pigri nel tempo de' pericoli, e nel mezzo del cadimento. Pon mente, che tutte le volte, che Vergilio parla del corrimento del tempo, egli ufa questa parola, e dice: 'Il tempo fi fugge; ficcome dice altrove: Il buon tempo fi fugge innanzi, e più tofto, e ci fapravvengono infertadi , e triflizia di vecebiezza , e pena , e fatica , e finalmente ce ne porta la morte fanza pietà Colui , che 'ntende a filosofia , reduce queste parole là , ov' egli dee , dicendo egli: Vergilio non dise giammai, il tempo le ne va; ma il tempo fi fugge, per fignificare la fmifurata velocità, e rattezza, perocchè l'uomo non fi sforza giammai tanto di correre quanto, in fuggendo; e i buoni di fi fuggono. Dunque perchè non ci sforziam noi a potere ragguagliare la velocità della cosa, che tanto è corrente? Le cose migliori passano brievemente, le peggiori vengono poi. Siccome d' una botte si fugge il miglior vino. e 'l più chiaro in prima, e 'Igrave, e torbido rimine nel fondo; così della noftra età; quelch' è il migliore, fi è al cominciamento; e noi per la noftra follia il lasciamo votare nelle cose strane, che neente ci attengono, e a noi rimane la feccia. A quell' altra fentenzia dobbiamo ancora penfare, e decci piacere, ficcome Iddio l'avesse detta : ciascun di della nostra età più persetto fi fugge. Perch'èpiù perfetto? peròprincipalmente, che ne's

non fiamo certi del rimanente, e perocchè nella nostra giovanezza postiamo apprendere, e postiamo l' animo nostro leggiermente reducere, e addirizzare a ben fare. E questo è il tempo convenevole per affaticare in elercitare lo'ngegno per istudio, e 'l corpo coll' opera. Il rimanente è più pigro, e più languente, e più presso della fine. E però lasciamo stare le cose, per le quali noi siamo sviati dalla diritta via e sforziamci con tutto 'l cuore a una cosa, cioè, che noi non rimagnamo nella via della velocità del tempo, che tanto è abbreviato, che tenere nol possiamo. Ciascun di ci piaccia, siccome finishimo, e dispensianlo in nostro utile. L' nomo dee assalire, e rapirequello, che fugge. Colui, che' versi di Vergilio legge a' fanciulli , non penta , che ciascun di sia finissia mo, conciossiacosachè le 'nfertadi vengono appresso, e la vecchiezza ci studia, e subitamente ci assalisce, pensando noi eziandio a giovanezza, anzi dice, che Vergilio mise sempre insieme infermità, e vecchiezza. Ma veramente questo, che Vergilio disse, si è cosa convenevole, perocchè vecchiezza è una infermità, della quale non si può guerire. E ancora dice. che Vergilio chiama fempre vecchiezza triffa. Questo non è maraviglia, che d' una medefima matera ciascuno ne piglia quello, ch' appartiene al suo studio, e in uno medesimo prato i buoi cercano dell' erba, e' cani della lepre, e la cicogna della lucertola. Quando il libro di Tullio viene alle mani d' un filosofo, e d'uno filogo, e d'un gramatico, e ciascuno ha diversi pensieri. Il filosofo si maraviglia, come Tullio potè tano to dire contr' a giustizia. Quando il filogo è venuto a quella medefima lezione, egli s' avvede, che a Roma furono due Re , de' quali l' uno fu sanza padre , e l' altro sanza madre , conciossiacosachè l' uomo dubita della madre di Servilio, e non si seppe chi fosse il padre d' Anneus, ma sempre su chiamato nepote di Numa. Ancora ragguarda egli, che colui, che noi chiamiamo Dettatore, era chiamato anticamente Maestro del popolo, e così si truova al tempo d'oggi in alcun libro d' antichità. Questo medesimo testimonia, che colui ch' è scelto per Dettatore, si chiama maestro de' cavalieri . E. ancora ragguarda egli , che Romulus morì nell' oscurare del Sole, e che quando i Re erano a Roma l'uomo potes appellare al popolo delle fentenzie, che davano, fecondo che l' uomo truova ne' libri de' facrifici. Quando il gramatico rag. guarda questi medesimi libri , egli nota le significazioni d' alcune parole, che sono cambiate. Poi dice, che Tullio mise tra fuoi detti alcuna parola, ch' egli 'mbolò a Nevius, e che 4100 Ennins

Ennius ancora avea furato del libro d' Omero, e va elaminando i versi de' Poeti antichi, che in alcuna parte son n'essi ne' libri di Tullio. Ma acciocchè non caggia in questo medefimo vizio, del quale io riprendo altrui, io ricordo, e ammonitco, che ciò, che l' uomo ode da' filolofi, e leggie ne' lor libri, debbia recare, e addirizzare al propolito della beata vita , e non perseguitare , o disporre in diversi modi le parole antiche, e per raccontare i diversi modi del parlare, ma per recare a noi, e a nostra utilità i buoni ammonimenti, e le buone dottrine, e dobbiangli apparare in tal modo, che noi mettiamo in opera le buone parole. Ma fra tutti gli uomini quegli uomini, che men fanno pro, e bene altrui, fecondo il mio giudicio, fono coloro, ch' hanno apparata filosofia, ficcome un'arre per guadagnare, e per venderla, i quali vivono in altro modo, che quello, che comandano, perocchè mostrano esempro di dottrina fanza utile , essendo suggetti a tutti i vizi, che bissimano, e riprendono. Così fatto maestro non mi può più valere, che'l nocchiere, che fi turba, quando il mare è tempestofo, convenendogli governare il timene contra l'onde del mare, e combattere colla tempesta, e bassare le vele, che 'l vento non le fiacchi Che ajuro mi può fare il nocchiere shalordito, che continuo rigetta? Troppo è più grave la tempesta, che grava, e firigne la nostra vita, che quella, che crolla, edimena la nave. L' non fi conviene parlare, ma governare. Quelche dicono dinanzi al popolo, e quello di che si vantano, è d' altrui. Questo difle Platone; questo diffe Zenone; questo diffe Crifippus, e Possidonius, e tutti gli altri filosofi. Ma io mostrerrò loro, come potranno provare, che quello, che dicono è loro. Faccian quello. ch' egli avranno detto. E perocch' i' ho detto quel, ch' io ri volea fare affapere, lo foddisfard al tuo defiderio, e metterd in altra Piftola per fe, tutto quello, di che tu m'avevi richiefto. perocch' i' non volli , che estendo lasso d' ascoltare , tu ti metta incontanente a udire cofa grave, e impacciata, la quale si conviene ascoltare curiosamente.



# An sapiens sapienti viri, &c.

### PISTOLA CVIIII.

AU desideri di sapere se 'l savio è utile al savio, noi diciamo, che 'l favio è pieno d' ogni bene, e ch' egli è pervenuto alla sovrana altezza. Ora si fa quistione come alcuno possa essere utile a colui , ch' è nel fommo bene. I buoni fi fanno bene infieme, perocch' elli esercitano le vertudi , e mantengono la sapienzia nel suo stato. L' uno, e l' altro desidera alcuno, col quale e' si possa ragionare, e domandare de' suo' dubbj. Que', che sanno fare alle braccia s' esercitano insieme. I cantatori s' esercitano insieme a cantare. Il savio eziandio ha bisogno d' esercitare le fue vertudi. E però siccome e' muove se medesimo, così è egli mosso dall'altro savio. L'utilità, che fa l' uno all'altro, fi è , che egli gli dà volontà di ben fare , e accenderallo nel bene, e moitrerragli cagione d' opere oneste, e faragli assapere alcuno de' fuoi penfieri , e mostreragli quelch' egli avrà trovato, conciessiacosache al savio resta sempre alcuna cosa a trovare, e in che l'animo fuo si metta a faticarsi. Il reo fa danno all' altro reo, e fallo peggiore, accendendogli il fuo cruccio, e la fua paura, confentendo alla fua triftizia, e lo-dandogli i fuoi diletti: E allora più operano i rei, quand' egli hanno mescolati i vizi insieme, e la loro retade è insieme raccolta. Ma il buono farà bene al buono, concioffiacolachè gli renderà gioja, e allegrezza, e confermerallo nella fua fidan-za, e allegrezza dell' uno, e dell' altro crefcerà per la loro piacevolezza. Oltre a questo darà l' uno all' altro scienzia d' alcuna cofa, perocchè 'l favio non fa tutte le cofe. E bench' egli le sapesse, si potrebbe alcuno trovare più brievi vie nelle cofe, e mostrarle, per le quali l' uomo può più leggiermente comprendere. Il favio gioverà al favio, non per la fua forza fola, ma ancora per la forza di colui, cu' egli ajuta, concioffiacofachè 'l favio abbandonato a fe può fare il fuo ufficio, usando la sua propia sottigliezza, e bontà, e nondimeno è atato,

atato, e confortato dall' altro favio. Se tu vuo' dire, che 'I favio non fa pro all' altro, anzi il fa a se propio, così puoi tu dire in alcun modo, che 'I mele non è dolce, perocchè se colui , che 'l dee mangiare non è apparecchiato della lingua, e del palato in tal modo, che quel sapore gli diletti, e gli annojerà, perocch' alcuna volta il mele pare amaro per colpa d' alcuna malizia, che ha corrotto il gusto. E' conviene, che l' uno , e l' altro fia caldo , perchè l' uno possa essere utile , e all' altro fia la matera convenevole, e disposta a far pro . Se tu mi poni, che per neente si scalda la cosa che è calda perfettamente, e che invano s' affatica colui, che vuole valere a colui, ch'è pervenuto al fovran bene, rispondoti. Siccome il lavoratore è apparecchiato di tutte le cose, che sono necessarie al suo lavorio sanza bisogno d'accattare alcuna cosa; e 'l cavaliere , ch' è bene armato di tutt' arme , quando dee combattere, e' non ne domanda più, così il favio non ha bifogno d'ajuto, perocch'egli è affai armato a ben vivere. Là, dove tu di', che colui, ch'è fovranamente caldo non ha bifogno d' altro calore per lo suo ritenere, perchè 'l caldo si mantiene per se, io ti rispondo, che gran differenza è tra queste cose, tralle quali tu fai comparazione, perocchè 'l calore è una cofa, e'l far bene è diverso da quello. Il calore non è atato per altro calore, ma il favio non può mantenersi nell' abito . e nello stato della sua mente , se non ha seco alcuni amici tali chent' egli, co' quali e'faccia comuni le fue vertudi. Aggingni a questo, che tutte le vertudi hanno amistà fra loro. Dunque colui fa pro, ch'ama le verrù ficcome sue parti, e proffera simiglianti le sue ad amare. Le cose simili dilettano veracemente, s' elle fono oneste, e sanno lodare, ed esfere lodate. Ancora neun può muovere l'animo dell' nomo, se non l' uomo; dunque siccome a muovere ragione è necesfaria la ragione, così a muovere ragione perfetta è necessaria la perfetta ragione. Ancora dice l' uomo, che coloro ci fanno bene, che ci danno le cose mezzane, ciò sono moneta, grazia, e fantade, e altre cofe care, e necessarie all' ufo della vita. E'n queste cose dirà alcuno, che eziandio lo stolto può far pro al favio, ma far pro fi è muovere l' animo secondo natura colla fua vertù. Sicchè questo non si fa sanza bene di colui, per cui altri è mosso, perocch' e' conviene, che esercitando l' altrui vertà, egli eserciti anche le sue. Ma laiciando stare queste cose, che sono sovranamente buone, o cagione , o effetto di bene fovrano , neentemeno i favi fi possono far bene tra loro, perocchè per natura ogni bene è caro al ... 2

buono, e ciascuno ama il buono, e accordasi con lui, come feconiedefimo. E' conviene, che di questa quistione per cagione d'argomenti n' esca un altra, perocchè l'uomo domanda, fe 'l savio per diliberare una bisogna chiametà alcun altro per configlio, la qual cosa gli è di necessità a fare quand' e' viene a queste cole cittadinesche, le quali i' posso chiamare mortali. E'n queste cose egli ha bisogno dell'altrui consiglio, cioè del medico, del nocchiere, dell'avvocato, e di colui, ch' ordina il suo piato a corre. Dunque il savio alcuna volta farà pro al favio, perch'egli il conforterà. Ma nondimeno nelle cose grandi, e divine, come detto è di sopra, gli sarà utile, trattando con lui comunemente le cufe oneste, e mescolaudo infieme l' animo fuo, e' fuoi penfieri. Ancora, fecondo natura, fi debbono abbracciare gli amici, e amare, e rallegrarsi nell' opere loro, come nelle propie, perocchè, se ciò non facciamo, con noi non flarà la verrà. Che vale efercitare il sentimento? La vertù ci conforta, e invita a bene ordinare le cose presenti, e a bene provvedere le cose future, e mettere studio, e diliberare le faccende. Colui, che prenderà compagno, diliberrà, e provvederà un fatto più leggiermente : dunque egli chiederà alcuno perfetto uomo, o ch'attenda a perfezione , o che vi sia presso. E questo perfetto gli farà pro . s' egli ajuta il configlio per comune provvedenza . La gente dice, che l' uomo vede più nell'altru bisogne, che nelle propie. Ma quefto avviene a coloro, i quali fono avvocolati dall'amore, e che ne' pericoli perdono il ragguardo dell' utile per paura. Ma l' uomo raffecurato, e messo fuori di paura, comincerà più a sapere. Ma nondimeno alcune cose fono, che eziandio i savj veggiono più diligentemente in altrui, che in loro. Oltre a questo, il savio servirà al savio di quella cosa dolcissima, e onestissima, la quale si è volere una medefima cofa, e tirerà il giogo con lui comunemente a fare l' opera buona, e perfetta. Or t'ho io soddisfatto di quello. che tu m' avevi richiefto , benchè questo fosse nell' ordine delle cose, le quali noi comprendiamo nel volume della morale filosofia. Penta, ch' io ti foglio dire spesso, che 'n quefle cole noi non abbiamo altra utilità, che d'efercitare la nofira fortigliezza. E io ti dico questo, perch' io ritorno spesso in queste parole, ciò fono, che mi vale questa cofa, faramm' ella più force d'animo, o più giusto, o più temperato? l'non pollo ancora intendere a queste cose, perch' io ancora ho bifogno di medico, a che mi domandi tu scienzia sanz' utile? Tu m' hai promesso gran cose, attiemmi la promessa. Tu dieevi, ch'i' farei fanza paura, cziandio s'i' vedeffi intormoni lancie, e fipade rilucere, e menare, e ancora fe la puna della lancia mi toccafle la gola, e fe'l'fuoco mi foffe intormo acceto, e fe una fubia tempeffa rapife la mia nave. Dammi queffo diletto, ch'i' fappia spregiare la gloria. Poi infegnamia a ficiogliere, e finodare le cose amondate, e 'mpaccite, a dichiarare le dubbiofe, e ragguardare l'oscure. Ma al prefente infegnani quello, che è necessario.

## Ex Nomentano meo, &c.

#### PISTOLA CX.

O ti saluto dalla mia villa di Nemente, e molto desidero, che tu abhia buono pensiero, cioè la grazia, e la benevolenzia d' Iddio, la quale qualunque la vuole, e qualunque ama se medesimo, siccome e' dee, tolga via al presente l' oppinione, che piace a molti, cioè, che a ciascun di noi è dato uno Iddio per guardarci. E questo non è il grande Iddio ordinario, anz' è degl' Iddii, i quali Ovidio chiama Iddii del popolo, e di bassa condizione. Ben' è vero, ch' i' voglio, che lasci questa oppinione in tal modo, che ti ricordi, ch'e' noftei antichi furono Stoici , i quali credettero questo. Dunque i non voglio, che lasci, perocchè diedero a ciascuno uno Iddio; che si chiama Gennajo, e una Deessa, che si chiama Giuno, e questi due son chiamati Iddii di natura. Un altra volta disputeremo, se gl'Iddii sono tanto scioperati, ch' egl' intendano alle faccende delle particulari perione. In quelto mezzo, o che fiamo affegnati, e raccomandati a questi Iddii, o che siamo dati a fortuna, e messi a non calere, sappi, che tu non puoi defiderare all' uomo alcuna cofa peggiore, nè maggior male, che defiderandogli, che si crucci contr' a se medesimo. Ma e' non si conviene, e non è bisogno, che tu desideri , che gl' Iddii sieno crucciati , che l' uomo , il qual tu credi , che sia degno di pena , perocchè di vero e' sono crucciati, benchè paja, che l'amino, e fostengano. Ragguarda diligentemente chenti fono le cose nostre, non com' elle fon chiamate, e saprai, che più volte ci viene il male per no. ftro bene, che per nostro male, perocchè molte volte la cosa ch' era tenuta, che fosse male, fu cagione, e cominciamento di beatitudine, e molte volte la cosa ricevuta con grand' allegrezza, fu principio, e cagione di ruvina, di cadimento, e di gran male, e abbassò alcun uomo, ch'era montato alquanto alto, ficcome fosse tornato là , onde l' uomo cade securamente. Ma quella medefima caduta non ha in se neun male. ragguardando al fine, oltre al quale natura non fece giammai alcuno cadere Il termine di tutte le cole è presto, e quello onde il beato è cacciato, e quello onde il mifero medefimamente è cacciato. Ma noi stendiamo l' uno, e l' altro, e faccianli lunghi per isperanza, e per paura. Ma se tu se' savio. ragguarda, e misura tutte le cose secondo l' umana condizione: abbrevia, e riffrigni quello, di che tu t' allegri, e quello, di che tu temi Non rallegrarti lungamente d' alcuna cofa, ti farà questo bene, che tu non temerai lungamente alcuna cofa. Io non fo, perch' jo ti riftringo questo male. E' non ti conviene credere, che alcuna cola fia da temere. Quefte cofe, che cispaventano son vane. Neun dinoi ha bene ragguardato il vero delle cofe, anzi ha dato la paura l'uno all'altro. Neuno hae avuto ardire d'appressarsi alla cosa, di ch' egli avea paura, nè di conoscere la natura, e'l bene della sua paura. E però la cofa vana eziandio spaventa la gente, perch' ella non è provata. Mase noi ragguardiamo bene le cose, noi troveremo . e conosceremo incontanente . come le cole . che l' uomo teme, son brievi, e non vere, ma secure. La confusione degli animi nostri è corale, come parve a Lucrezio, perocchè noi temiamo di mezzo dì, come a fanciulli nelle tenebre. Dunone fram noi più sciocchi, ch'alcuno fanciullo, che temiamo di dì? Ma falva la pace di Lugrezio, quest' è falso, petocchè noi non abbiamo paura nella chiarezza, manoi ci abbiamo fatto tutte le cose oscure, e tenebrose. Noi non veggiamo alcuna cosa, nè cosa, che ci noccia, nè cosa, che buons ci sia. Tutto 'I tempo della nottra vita andiamo pettoreggiando, e percuotendo quà, e là, e pertuttoció non ciarreftiamo, e non pognamo i nostri piedi avvisaramente. Tu vedi bene com' egli è gran follia correre per luogo ofcuro. E no fempre ci sforziamo d' andare innanzi , acciocchè no' fiamo richiamari più da lunga. E concioffiacofachè noi non fappiamo dove noi andiamo così velocemente, continuamente ci sforziamo d'andare più oltre. Ma noi possiamo avere chiarezza, e lume, se no' vogliamo, ma questo è in questo modo, se l' nomo avrà cono-

conoscenza delle cose divine, e umane per iscienzia, e se di quella scienzia egli sarà non solamente innaffiato, ma bagnatovi entro, e ripieno, e s' egli tratterà, e ricorderà spesso queste medesime cose, con tutto, ch' egli le sappia, e s' egli cercherà, qua' fono le cole, che per questi nomi predetti sono chiamate fallamente, e s' egli cercherà delle cole oneste, e disoneste, e delle viruperose, e della provvedenza, e'n queste cose resti la sottilità dello 'ngegno dell' nomo. Ma io mi diletto di ragguardare più innanzi, e cercare del mondo dove vada, e ond' egli cominciò, e a che fine vada così tofto quefta gran rattezza delle cofe. Ma noi abbiamo ritratto l'animo nostro da questa divina, e alta contemplazione, e abbianlo recato. e abbaffato alle cofe vili, elorde, e faccianlo effere fervo dell' avarizia, e della luffuria, e ha lasciato la contemplazione del mondo, e de' corsi celesti, che tutto il mondo girano, e governano, e faccianlo fuggire, e cercare la terra in profondo per trarne fuori alcuna radice di male, e non fi tiene contento delle cose, che la terra ci proffera, e dà di propio volere. Iddio nostro Padre ci avea apparecchiato, e messoci presso tutto ciò, che bisogno ci era, e che a bene ci dovea riuscire. Egli non intese, che noi l'andassimo caendo. Egli avea allungato da noi, e nascose nel profondo le cose nocevoli. Noi non ci possiamo tamentare d' altro, che di noi medefimi. Noi abbiamo trovato, e tratto fuori le cose, onde noi periamo, e mojamo, mal grado di natura, che l' avea nascofe. Noi abbiamo l' animo nostro messo in servitudine del diletto , al quale intendere è cominciamento di tutti i mali , e abbianlo fottoposto alla cupidigia dell' onore, e della nomi-nanza, e all' altre cose vane, e sanza utilità. Dunque a che ti confort' io? a neuna cosa nuova, perocchè noi non andia-mo caendo remedio a' novelli mali. Ma i' ti conforto principalmente, che tu ragguardi, e provvegghi dentro a te medefimo, qual coia è necessaria, e quale è soperchievole. Le neceffarie tu troversi per tutto, le soperchievoli ti conviene andar caendo con tutto 'l cuore, e sempre. E tu non se' tropno da lodare, perchè tu sprezzi vasellamento d' oro, e d'argento, e pietre preziole, perocchè non è vertù a spregiare le cose soperchievoli. Allora ti pregia, quando tu spregerai le cole necessarie. Tu non fai gran cola, e non acquisti gran pregio, perchè tu possi vivere sanza apparecchiamento, e sanza defiderare di mangiare lingue d'uccelli d' Affrica chiamati Feniconteri, e uccellagione recata di lontana contrada d' Afia, e l' altre cose, che lo soperchio di lusturia va caendo, che tanta è la fchila schifiltà, che si vanno scegliendo corti membri di ciascuna bestia, e la bestia intera annoja. lo ti pregerò, quando tu spregersi eziandio il pane groffo, e pieno di refte, e crederai quando la necefficà il richiederà, che l' erbe non nascono solamente per le bestie, ma ancora per gli uomini, e se tu faprai, che delle cime degli arbori l' nomo può empiere il fuo ventre, nel quale noi mertiamo le cose preziose, siceom'egli conservafie, e guardaffe quello, che riceve. L' uomo il dee riempiere fanza fchifittà , e fanza troppe lufinghe . e vezzi , perocchè non è da calere, che fi riceva colui, che dee guaftare, e perdere tutto ciò, ch' egli avrà ricevuto. Tu ti diterri di vederri mello innenzi per ordine l' ucceltagioni , e le falvaggine prefe in terra, e in more, delle quali tanto più aggrada, e piace, quanto più è portata fresca alla tavola. Ancora piace l' altra, che lungamente è stata ingrassata per for-23, tanto che si ronde, e appena ritiene il grasso; e ti diletta la bellezza di quefte cufe apparecchiate per arte. Ma quando queste cose saranno solleciramente cercate, e trovate, e studiofamente apparecchiate, si ternerann' elle tutte in ordura. e in puzzo. Se tu vungli spregiare il diletto delle vivande, ragguarda il fine. E mi ricorda, che Attalus dices questa parola, d'oixle tutti fi mara vigliavano. Le ricchezze, dicea egli. m' hanno lungamente ingannato, e maravigliavami veggendo alcuna bella cofa, ora in un luego, ora in un altro, e ftimava . che le cofe , che fi nafcondeano , foffero fimiglianti a quelle, che fi moftmo. I' vidi a una fefta curre le ricchezze della città dipinte, e adornate d' oro, e d' argento, e d' altre cofe, che paffavano l' oro, e l' argento, e drappi di diverfi colori, che di lungo prefe erano recari, e aveavi di belle donne , e di belle pulcette riccamente parare in diverfe maniere. e stere cofe, che la fortuna del fovrano imperio riconoscendo per fue, avea mello fuori. Permis fe, quefto non è alero. che accendere le capidigie della gente, le quali per loro medefime fono affai acceffe, e 'nfiammate. Che vale questa vanagloris dell' oro, e dell' argento ? fiam noi ragunati qui per apprendere avarizia? Ma in verità io ne portero meno avarizia . ch' io non ci recai . lo ho fpregiato la ricchezzo , non per cola laperchievole, ma perch' ella è cola piccola, e che poco vale. Non avere voi veduto, come in piccola ora rutte quelle pompe, e que' ricchi paramenti paffarono oltre, con sucto che quelli, che gli porcavano, andaffero bellamente? Onella cola ha occupata tuttala nostra vita, che non può occupare un di intero. Ancora diffe Attalus una buona parola. cioè;

cioè; così mi pajono queste ricchezze di soperchio, e sanza utilità a coloro, che l' hanno, come a coloro, che le ragguardano. E perciò dich' io a me medefimo questa medefima parola tutte le volte, ch' i' veggio alcuna cofa fimigliante, o quand' io veggio alcuna cofa parata di grandi ricchezze, o una gran famiglia di fervi, che feguitano il loro fegnore, o una carretta coperta di ricchi drappi : Perchè si maraviglia l' nomo , e fmemora di queste cose? Questa è una vanagloria. Queste cose non si posseggono, anzi si mostrano, e 'arento, ch' elle piacciono, elle patiano, e vanno via, e vengono meno. E però tornati alle vere ricchezze, e appara a effere contento di poca cofa, e arditamente, e vigorofamente di questa parola: abbiamo del pane, e dell'acqua, e litighiamo con Domenedio della beatitudine. Faccianlo, io te ne priego, eziandio che queste cole ci falliscano, perocchè ruttica cosa à a dire, che la beara vien sia messa in pane, e in acqua. Dunque che faremo, se queste cole ci vengon meno? Se tu mi domandi remedi contr'a povertà, la fame finifice la fame. In altro modo che monta, fe le cofe, che ci costringono d'estere servo, fon grandi , o piccole? Che differenza è in questo fatto , se quella cola, che fortuna tipuò dare, e negare, è ancora piccoliffica? Il pane, e l'acqua eziandio fono in altrui balla. Ma franco, e libero è l'uomo, fopra'l quale fortuna non può, e non ha punto di podeze, nè tanto, nè quanto di fegnoria. Non colui, sopra 'l quale ella n'ha solamente un poco. Dunque, le tu vuogli contendere con Domenedio, che neente desidera, e' non ti conviene desiderare veruna cola. Queste cofe ha detto Attalus a noi, ma la natura l' ha detto a tutti, le quali , fe en vorrai fpeffo penfare , tu farai tante , che tu farai beato, ma non che su paja, e a te parrà effere beato, e non ad algri.



## Quid vocetur Latine, &c.

#### PISTOLA CXI.

U midomandi, come i fofismi si chiamano in latino. Molti nomini si provaro di nominargli, ma di tutti i nomi, che furono posti loro, neuno n' è rimaso loro, perocchè noi non ce ne curiamo. E perchè noi non gli usiamo, noi non abbiamo rifiutati eziandio i nomi-Tuttavia convenevole nome mi pare quello, che Tullio usa, che gli chiama gavillazioni, a' quali chiunque fi dà, ufandogli. truova nuove, e diverse quistioni. Ma alla vita non gio vano alcuna cofa, e non ne diventa l'uomo più coraggiofo, nè più temperato, nè di maggiore animo. Ma chi s' è esercitato in filosofia per li remedi del vivere diventa grande; e pieno di fidanza, e non vincibile, e maggiore a chi le s'apprella, e come avviene delle grandi montagne, l'altezza delle quali par minore a coloro, che le ragguardano da lunga. E però quando tu ti sarai rappressato più, allora ti parrà manifestamente, che le cose sovrane sieno in luogo molt alto. Il verace filosofo è così fatto, il quale è perfetto in opere, non in artifici. Egli è come luogo apparente, maravigliofo, alto di vera altezza. Egli non fi dirizza in fulle punte delle dita de' fuoi piedi, come coloro, ch' ajurano la loro forma con inganno, volendo parere maggiore, che la propria grandezza, tenendofi contento della sua. E questo non è maraviglia, conciossiacofach' egli è tanto cresciuto, che fortuna non gli può porgere la mano. Dunque egli è ancora sopra le cose umane, e iguale in se medesimo in ogui stato, o sia in avversità, o sia in prosperità. Questa costanzia non posson dare queste gavilla-zioni sopraddette. L' animo si trastulla di loro menando la fi-Iofofia d' alto in basso. E io non ti contraddico lo 'ntendervi alcuna volta, ma questo voglio, chesia, quando non vorrai, ovvero non avrai a fare altro. Ma per tutto ciò egli hanno in loro questa pessima condizione, che mostrano una dol cezza in loro, e tengono, e 'mpedimentificano l' animo fotto la fembianza di fortilità, abbiendo noi tanto affare, ch'appena tutta la vita ci basta ad apprendere questa sola cosa , cioè di spregiare la vita, conciofiacofache governare, e reggere la vita, non è tanto gran cosa, quant' è spregiarla, perocchè neuno la regge bene, se non colui, che la spregia, e tiene per vile.

Cupio mebercule amicum tuum formari, &c.

#### PISTOLA CXII.

E Dio mi guardi, io defidero, che 'l tuo amico fia informato, e addottrinato, come defideri tu. Ma egli è troppo duro per apprendere, anz' è troppo molle, ch' è peggio, ed è allentato, e corrotto di mala, e lunga costuma. To ti racconterò un esempro del nostro artificio. Neuma vite fi può innestare, s' ella è vecchia, e rosa, o debile, e fortile. S' ella non ricevera il tralcio, che vi fi vorra fu inneftare, o ella nol nutricherà, e nol giugnerà leco, e non fi metterà nella sua qualità, nè nella sua natura. E però noi la fogliamo tagliare topratterra, perchè fe non viene abene, che l' nomo vi metta altro configlio, o innestila sotterra. Colui, di cui tu mi scrivi , non ha punto di forza , egli è del tutto dato a' vizj, e fimigliantemente è indurato, e corrotto. Egli non può ricevere, ne nutricare ragione. S' e' ti dice, ch' egla al defiders, nongli credere. Io non ti dico, ch' e' ments; e si crede volere. La lussaria gli ha un poco turbato lo stomaco. Ella gli è un poco rincresciuta, ma egli s' appacisicherà tosto con lei. Egli dice , che la fua vita gli annoja , e grava. Io non lo scredo, perocchè non è alcuno di quelli, al qualenon ispiaccia la tua vita. Gli uomini amano, e odiano la lor vita infiememente. Diamo sentenzia di lui, quando e' ci avr) lecurati , ch' egli abbia in odio la lufluria , perocch' egli è al preiente un poco crucciato con lei.



## Desideras tibi scribi a me, &c.

### PISTOLA CXIII.

Efideri, ch' i' ti scriva quel, ch' i' sento della quistione , ch' è 'ntra gli Stoici , e disputata , e dibattuta , cioè, fegiuffizia, forrezza, temperenza, e altre vertudi fono animali. Amico mio Lucillo, noi facciamo tanto per questa sottilità, che ci pare esercitare il nostro ingeno in cole vane, e nelle disputazioni, che non hanno alcuna utilità. I' farò quello, che desideri, e risponderò quello che a' nostri ne pare , ma i' ti confesso , ch' i' sono d' altra credenza. Dunque i' ti vo le ragioni, che mossero gli antichi , certa cofa è , che l'animo è animale , concieffiacofache faccia, che noi fiamo animali, e concioffiacofache gli animali abbiano preso questo nome d'altrui , e la vertù non è altra cofa, che animo ordinato in alcuna certa maniera, dunque ella è animale. Ancora la vertù fa alcuna cofa, ma alcuna cofa non si può fare sanza volontà. Dunque se la vertù ha volontà, che non è d'alcuno, se non degli animali, ella è animale. Se tu m' opponi, dicendo, che se la vertù è animale, ella ha la vertù medefima , risponderotti , ch' egli è vero , ch' ella ha se medesima. Siccome il savio sa tutte le cose per vertù, così la vertù le fa per fe. Dunque, mi potra' tu dire, tutte l' arti fono animali, e tutte le cose, che noi abbracciamo nel nostro pensiero. E per questo modo seguita, che per molte miglizia d' animali abicino nella strettezza del nostro petro, e che ciascuno di noi fia molti animali. I' ti vo dire come si des rispondere a quefte cole. Ciascuna di queste cose sarà ammale, ma non faranno molti animali. E io ti dirò perchè, se m' ascolti diligentemente.. Ciascuno animale dee avere la sua suftanza, ma tutte quefte cofe hanno uno animo. Dunque poffono effere cole fingulari, ma non postono esfere molte. l' fono animale, e sono uomo, e per tutto ciò tu non dirai, che noi fiam due, perocchè deono effere sceverati. Qualunque cosa è di molte maniere , e l' una si reduce coll'altra , e recansi fort' una natura, e una cofa. Il mio animo è animale, e io fono animale, per tutto questo non siam noidue, perocche'l mio animo è parte di me. Quando alcuna cosa sarà per se. allora

allora farà contata per fe, ma quand' ella farà membro altrui, ella non potrà parere altra. I' ti dirò perchè. La cofa, ch' è altra, conviene, ch'ella fia fua, e propia, e tutta, e affoluta dentro a se medesima. Io ho confessato, ch' i' sono d' altra credenza, e fentenza, perocchè, fecondo quefto, non folamente le vertudi faranno animali, ma ancora i vizi, che fono contradi alle vertudi. E l'effezioni, ficcome sono cruccio, paura, pianto, e fospetto. Ancora andrà la cosa più oltre, che tutte lesentenzie, e tutti i pensieri faranno animali. La qual cofa non può estere in neun modo, conciossiacosachè tutto quello, che l' uom fa, non è uomo Tu dirai, che è giustizia, e i' dirò, ch' ell' è animo in certo modo disposto. Dunque se t'animo è animale, sarà la giustizia anche animale? Certo no; perocch' ella è un abito dell'animo, e una fua forza. Uno medefimo animo fi converte in diverse figure, Dunque tutte le volte, che fa altro, non è egli però altro animale. Equello, che l'animo fa, non è animale. Se giuftizia è animale, fortezza, e l' alere vertudi verranno elle meno a questo estere, o taranno sempre. Le vertudi non possono venire meno. Dunque molti aniniali, anzi fanza numero, fono in quefto animo. Se tu di': elle non fon molte, perch' elle ion congiunte, e legate in uno, e sono parti, e membri d'una cosa, dunque tal fazone ha l' animo, chent' hae il ferpente, ch' è chiamato Idria dagli autori, il quale avea molte teste, delle quali ciascuna combattea per fe, e noces per se, e per tutto ciò neuna di queste era animale, ma era gesta d'animale, ma ell' era uno animale per tutto. Neun uomo dicea, che nella Cimera, la tefta del Lenne fosse animale, nè 'l corpo della Capra, nè la coda del Dragone, perocche queste surono sue parti, e le parti non fono animali. Perchè vuo' zu provare, che giuttizia fia animale? elli rifpondono, è dicono : perocch'ella fa alcuna cofa, e fa pro, e la cofa, che fa alcuna cofa è pro, e utilità a volontà, e così è animale. Questo sarebbe vero, s' ella avesse sua volontà propia, ma ella l'ha dall'animo. Ogni animale, tanto quant' e' pena a morire, è quella cofa medefima, che cominciò a effere. L' uomo mentre, che vive è uomo, e'l cavallo , e'l cane , e altra cofa non posiono divenpare. Ginffizia, cioè animo bene ordinato è animale. Concedianlo! Così può l' uom dire di fortezza, che fia un animale in alcun modo ordinato a effere animale. Or ti domand' io: qual animo è questo? quello, che ora era nella giustizia è tenuto nel primo animale. L' non è leciro, che si cambi in altro, o' gli conviene perseverare in colui, nel quale egli cominciò in Aa a prima

prima a effere. Ancora oltr' a questo, se unanimo di due animali può esfere, e molto meno di molti. Se giustizia, fortezza, temperanza, e prudenza, e l'altre vertudi sono animali. come avranno elle un animo? e' conviene, che ciascuna abbia il suopodere, o elle non sono animali. Un corpo non può esfere di più animali, e questo mi confessano elli medefini. Qua: le è il corpo di giuftizia? l' animo. Quale è il corpo di forrezza? l' animo medefimo. E un corpo non può effere di due animali. Ma elli dicono, ch' uno medefimo animo prende l' abito di giustizia, di fortezza, e dell' altre vertudi. Questo potrebbe essere, se fortezza non sosse, nè temperanza, quan-do è giustizia. Ma tutte le vertudi sono insieme. Dunque come farà ciascuno animale per se, conciossiacosachè l'animo se uno solamente, che non può fare se non uno animale ? Finalmente neuno animale è parte d' un altro animale. Ma giuftizia è parte dell' animo; dunque non è ella animale; e' mi pare perdere il rempo in cufa confessata, e l'uomo dee di quefto più sdegnare, che disputare. Neuno animale è parte d' un altro animale. Ragguarda i corpi di tutti, a ciascuno vedrai fuo propio colore, e fua propia figura, e fua propia grandezza. In ttall' altre cose, per le quali lo 'ngegno del sovrano Maestro è maraviglioso, in questo il tengo io più maravigliofo , che 'n tanta multitudine di cofe fatte da lui , egli l' ha fatte tutte diffimili l' una dall'altra; eziandio quelle, che pajono fimiglianti, pognendole allato l' una all' altra, fono diverse. Egli ha fatto cotante generazioni di figliuoli, nè una v' ne ha, che non fia fegnata della fua propierà. E ancora ha farte cotante maniere d'animali, la grandezza de quali neuna fi somiglia coll' altra, essendovi sempre alcuna differenza, perocche volle , che le cose , che sono altre , fossero diffim glianti, e non iguali. Le vertudi, secondo il vostro dire, sono iguali, dunque non fono elle animali. Cialcuno animale fa alcuna cofa da fe , la vertu da fe non fa alcuna cofa , anza adopera coll' nomo infieme. Turti gli animali, o fono razionali, fecondo ch'è l' uomo, o gl' Iddii, o fono non razionali, ficcome fono le bestie. Le vertudi sono beni razionali, e per tutto ciò non sono elle uomo , nè Iddii, dunque non sono animali. Neuno animale razionale fa alcuna cofa, s' ella non è prima stimata, e inanimata per ispezie d'alcuna cosa. Poi li prende volontà, poi il confentimento conferma quella volontà. I' ti dirò, che cosa è consentimento . Andare mi conviene; allora io vo, quand' io ho detro questo a me medesimo, avendo confermata questa mia opinione. E così del fe-Little dere

dere simigliantemente, e dell'altre cose, che l' nom fa. Questo consentimento non è nelle vertudi, perocchè, pognamo, che prudenza sia, come consentirà ella? dirà ella: e' mi conviene andare? la sua natura nol sofferrà , perocchè prudenza ragguarda a colui, in cui ella è, non a fe, perocch' ella non può andare, nè federe; dunque non ha ella confentimento. La cosa, che non ha consentimento, non è razionale. Se la vertù è animale, ella è razionale. Ma ella non è razionale, dunque non è ella animale. Se la vertù è animale, e la vertù è bene, donque ogni bene è animale. I nostri ci confessano questo, che io ti dirò ora: falvare, e difendere il propio padre è bene, saviamente dire il suo parere in pieno configlio è bene, e giuftamente giudicare è bene. Dunque difendere, e falvare il Padre è animale, e giustamente giudicare è animale. La cola va tanto innanzi, ch' i' non posto tenere le rifa. Saviamente tacere è bene, e sobriamente mangiare è bene, dunque fecondo quetto modo, tacere, e mangiare fono animali. I' tidico per me, ch' io me ne giuchero, e non finiro di far beffe di queste, sottili buste. Se giustizia, e fortezza sono animali, cerco et fono animali terreni. Ogni animale terreno ha caldo, e freddo, fame, e sete. Dunque giustizia ha freddo, fortezza ha fame, pietà ha fete. Ancora voglio domandare di quale fazzone fon questi animali, se somigliano uomo, o cavallo, o bestia talvatica, e se Dio die loro forma ritonda, o iguale, Ancora domanderò, se avarizia, lusturia, crudeltà, e gli altri vizi, fono anche iguali, o ritondi, concioffiscotsche fono animali. E se sono, allura domanderò, se la savia andatura è animale, ond. E'conviene, ch'e'confessino, ch'ella è animale, edèritondo. E perchè tu non creda, ch' e' fia il primo. che di questo ha parlato, i' tidico, che intra Cleantes, e Crifippus suo discepolo, ebbe contenzione della natura, perocche Cleantes dicea, che questo è spirito, che scende dal principale infin' a' piedi, e Crisippus dicea, che questo è il principale medefimo. Dunque, perchè non parlera ciascuno liberamente, e françamente per l' esemplo di Crisippus, e sacendofi beffe di tanti animali , che appena potrebbero estere in tutto 'l mundo? Le vertudi, fecondo che dico, non fon mol-, ti animali, ma nondimeno animali fono, perocchè ficcome un uomo è poeta, e rettorico, e per ciò non è più che uno, così queste vertudi sono animali, ma non molti. Una medesima cosa è animo, e l'animo giusto, savio, e forte, disposto, e ordinato in alcun modo, ha in se tutte le vertudi, e ha ciascuna per fe. I' vo levare questa quistione, e confessare in questo Aa 3 mezzo,

mezzo, che l' animo sia animale, e un'altra volta porrò mente, chente sentenzia i' dea di queste cose. Ma io non confesferò, che l' opere dell' animo fieno animali, perocchè 'n questo modo tatti i versi, e le parole faranno animali, conciossacofachè, se tutti i versi, che'l savio parla sono bene, e ognibene è animale, dunque il verso è animale. Dunque arma virumque cano è animale : il quale i' non posso dire, che sia ritondo, conciolliacofach' egli abbia fei piedi. In verità questo non è altro, che ciance da ridere, proponendo l' uomo, che barbarilmo, e filogismo sono animali, e dando loro fazzone convenevole, come fanno i dipintori. Queste son le cose, di che noi difontiamo co' fopraciali levari. Meglio farebbe a grargare aleuna cola, che ci fosse buona, e utile, e fare inquisizione della via, che ci addirizza a pervenire a vertù. Infegnami, non le fortezza è animale, ma che neuno animale può effere beato fanza fortezza, e s' egli non è ardito, e vigorofo contr'a fortuna, e se non ha vinto impropensando tutti gli avvenimenti prima, che l'affaliscano. Che cosa è fortezza? ella è un quernimento dell' umana fragilità, che non fi può fconfigere. Echi di questa roba è vestiro, si è securo in questa vita, che da tanti aguati è affediata, perocch'ell' ufa la propia forza, e le propie armi. l' ti voglio raccontare qui la fentenzia di Possidonio. Non credere giammai, diss' egli, estere securo per l'armi di fortuna, colle tue propie combatti. La fortuna non arma negno contr' a lei; dunque coloro, che contro a' lot nemici fono armati, contr' a fortuna fono difarmari. Alessandro guastava, e merteva in caccia quelli di Persia, di Turchia, e d' India, e tutte le genti, ch' abitavano verso Uriente infino al gran Mare. Ma egli giacea nelle tenebre dell'animo, piagnendo alcuna volta il suo peccaro, della morte del fuo amico morto da lui, altra volta il fuo defiderio dell' amico perduto; e colui, che tanti Re, e rante gentiavea vinte, fu sconfitto dall' ira, e dalla triffizia, avendo tanto . ch' egli avea tutte le cose più in sua balla, ch' c' suoi desideri. Oh come gli nomini sono in grande errore, desiderando d' avere segnoria oltre mare, tenendosi beati, quand' e' possono conquiftare molte terre, aggingnendo di di in di alcuna cofa fopra il loro acquifto? Elli non fanno quelch' e' fi fanno. Vuoi tu iapere quale è la maggiore fegnoria, che l' nomo possa avere? huefta fi è, vedere se medesimo, ed essere segnore di se medefino, e questa è di tutte la maggiore. Infegnami come la giustizia è santa cosa, che ragguardando l'altrui bene, non chiede alcuna cofa, fe non l'ulo di fe medefima, e ch' ionon. abbia

abbia che fate d'onore terreno, nè di fama, e ch' io mi tenga contento di me. A questo fi dee cialcuno accordare, e
confortare se, e dire, e' mi conviene esser giusto di propio
grado. Questo è ancora piccola cosa, anzi mi debo tras giusto
re con diletto per acquissare questa bellissa vivie. Non ti dec
calere di ragguardare qual sia maggiore guiderdone della cosa
giusta, perocch' egli è in lei medesima. Ancora ti ferma nel'
animo questo, ch' i' è ho detto altre volte, che nente s'al
fatto, quante sieno le genti, che conolcano la una giustizia.
Chi vuole, e he la sia vertà fia pubblicata, non inende alla
vertà, ma alla gloria. Tu non vuogli esser giusto fanza gloria ma in verità ti dico, che ti converrà spesse volte esser
giusto con bissimo, e con vergogna, e allora, se tu se' favio,
la mata opinione bene acquistata ti de dilettare.

Quare quibusdam de rebus evenerit, &c.

# PISTOLA CXIIII.

"U mi domandi, perchè in alcun tempo fu usata corrotta maniera di parlare, e come gl' ingegni degli uomini s' inchinarono ad alcuni vizi, onde alcun tempo fi parlava altamente, e chiaramente, alcuno altro lentamente in guisa di canzone, e perchè alcuna volta piacquero alla gente le fentenzie ardite, e maravigliofe, alcuna volta le spezzate, e sospette, nelle quali si convenia più intendere, che quello, che l'uomo udiva, e perchè in alcua tempo l' uomo usava securamente la forza della trassazione. La cagione è quella, che tu odi spesso dire alla gente, la qual cofa è tornata in proverbio da' Greci, cioè tal modo di parlare ebbero gli animi, qual fu la vita, che menaro. E ficcome l'opera di ciascuno è simigliante al parlare, così è il modo del parlare. Alcuna volta egli fegue i costumi comuni. E per questo modo la disciplina del popolo è perduta, ed esti data al diletto. Il lascivo parlare, e'l puttaniere, è argomento di lusturia comune, se si truova non solamente in uno, o in due, ma Aa 4 s' egli

s' egli è ricevuto, e approvato. Lo 'ngegno non può avese altro colore, che l'animo. Se l'animo è favio, e ornato. fano, e mifurato, lo 'ngegno eziandio farà fobrio, e netto: Se l'animo è corrotto, lo ingegno anche farà magagnato. Tu vedi bene, che se l'animo languisce, i membri se ne sentono, e' piedi si muovono pigramente. E s' egli è molle, e femminile, che la lentezza si dimostra nell' andare. E s' egli è forte, e fiero, l'andatura è più aspra, più suella, e più ratta. S' egli è perverso, e crucciole il movimento del corpo, n'è turbato, e non pare, che vada, ma che fia sospinto. Queste cose avvengono più allo 'ngegno, ch' è tutto mescolato coll'animo. Da colui è egli informato, a colui ubbidifce. da colui prende regola. E' non è di necessità di raccontare, come Mecenas vivette, e che modo e' tenea nel fuo andare, e come fu morbido, e delicato, e com'egli defiderava di mostrarsi, e com' egli si sforzò d' aprire i suoi vizi, perocchè tutte quelle cote furono conosciute, e manifeste. E certo e' fu ne' fuoi parlari molle, e tento, ficcome ne coftumi; e le fue parole furono così ordinate, come i fuoi porramenti, e come la fua famiglia, e come la fua cafa, e come la fua moglie. E' fu uomo di grande ingegno, e fortigliezza, s'e'l' avesse menato. per più diritta via. Dunque puoi tu vedere in lui eloquenzia d' uomo ebbro, avviluppato, ilviato, e oltraggiolo. E leggendo i dertifuoi, tu dirai incontenente; questi è colui, che sempre andò per la Città scinto, che conciossiacosachè essendo rimafo a Roma nel luogo di Cefare, e venendo le genti a lui per alcano bilogno, elfe il trovavano fcinto, e cavalcande per la terra si copria il capo col mantello, lasciando solamente gli orecchi scoperti. Nè già per romore, nè per guerra, ne per altra cofa lasciò i suoi diletti. Mille volte cacciò la moglie, e ritolfe. Ouando leggerai i dettati fuoi cotanto viziofamente ordinati, e coranto negligentemente gittati, e cotanto contr' all'ulanza di tutti posti, elli ti mostrerranno, ch' e' costumi suoi non furono meno nuovi, e perversi, e singulari. Questo pregiogli è dato, ch'e' su pieroso, e non si dilettò in ispandere sangue, e non mostrò il suo podere in altro; che in soperchievole diletto del suo corpo. E questo pregio eziandio corruppe per la fua viziofa maniera di parlare, perocchè per li dettati suoi egli mostrò , che fosse molle, non pietofo, e parea quafi pazzo per lo troppo bene, la qual cofa alcuna volta avviene all' nomo per la propia colpa, alcun' altra per colpa del tempo. Quando il molto bene spande la lufluria largamente, l' uomo comincia a pulirfi più diligentemenmente, che non era usato. Allora comincia l'uomo a crescere il suo arnese, e a pulire i suoi casamenti di marmo oltramarino , e di dipinture di diversi modi , e a edificare soperchievolmente. Poi fi sforza di dare mangiare largamente per effere lodato dalla gente, e a trovare di diversi modi di servire, e mette in tavola prima le vivande, che si sogliono dare da fezzo. Quando l' animo è ufato alla schifezza delle cofe accostumate, e tiente per vili, e per torde, allora cerca egli di nuova maniera eziandio di parlare, rinnovellando alcuna volta le parole antiche, e costumate, alcun' altra truova da fe cofe nuove, e non conosciute, e alcun' altra tiene l' nome per bella, e per pulita cofa quello, che novellamente è traslatato, e disposto. Alcuni sono, che abbreviano le loro fentenzie, credendo, che fia graziofa cofa a profferere intendimento pendente, e oscuro, e mettere sospetto agli uditori. Alcuni fono, che le rattengono, e stendono, altri sono, che non s' appressano infino a' vizj, conciossiacosachè questo convien fare a coloro, che alcuna gran cofa fi sforzano di dire, ma egli amano que' medefimi vizj .. E però, a cui tu vedrat piacere parlamento corrotto, fappi, che fanza dubbio ivi fono anche i costumi corrotti , come il soperchio mangiare. e vesture, fignifica corruzione di disciplina, così il vizioso modo di parlare, chi spesso l' ha costumato; mostra, che l' animo, ond escono le parole, è maldisposto. Tu non ti dei maravigliare se'l povero, e'l mal veffito ama i vizj, e le corruzioni, come il ricco, e nobilmente vestito, perocchè neuna differenza è tra loro nell' opinioni , ma ne' vestimenti solamente. Ma tu ti dei maravigliare, che gli uomini viziosi, non solamente elli, ma i lor vizi son lodati, perocchè sempre fu, che le 'ngegno, e la fortigliezza dell' nome non è lodate fanz' alcun vizio. Nomina qualunque grand' uomo tu vuogli. di qualunque tempo sia stato, i' ti dirò di lui cose, che la gente di quel tempo, non seppe giammai, e dirotti altre cose, che la gente seppe, ma ella s' infinse di non saperle. lo ti nominerò molti , a' quali i vizi non fecero alcun danno , e dirotti di molti, a' quali e' fecero grand' utile. l' ti dirò d' alcuni di grande, e maravigliofa fama, che volendogli correggere, elli farebbero tratti d'ogni fama, e questo avviene, perchè i vizi fon tanto comprefi , e mischiati colle vertudi , ch' elli le traggono a loro. Aggiugni a questo, che'l parlare non ha veruna regola. La costuma del popolo, che giammai non è stabile fempre il cambia, e volge. Molti sono, che cercano delle parole del tempo antico, e parlando delle dodici tavole,

vole, nelle quali furo scritte le leggi Romane dal principio . dicono, che par loro, che Graccus, e Crassus, e Curio parlarono troppo ornato, e troppo nuovamente, e vogliono tornare alle parole d' Appius, e di Corincanius, i quali principalmente traslatero le leggi di Greco in Latino. Alcun' altri fanno in contradio, concioffiacofachè neuna parola vogliono udire, se non l'usate, onde guastano, e vituperano il modo del parlare al modo generale d' ogni uomo. E l'uno, e l'altro è corrotto in diversi modi. Quelli eziandio sono da riprendere, i quali parlaro così vilmente, come de non volessero ulare le parole belle, e ben lonanti, che ularono i poeti, e voleffero schifare le cose necessarie, e costumate. I' ti dico, che così pecca l'uno, come l'altro. L'uno fi pulifce troppo, l' altro si spregia, e non ha cura di se, quant' e' dee. Colui si fa ancora radere le gambe, quell' altro non si fa nettare, e radere fotto iditelli. Tuttiquesti soperchi, si del parlare, come dell' altre cose procedono dall' animo. E però il dee l' nomo medicare, e curare. Da lui escono le sentenzie, e le parole, e dacci abito, e contenenza, e aspetto. E allora, quand' egli è fano, e ben disposto, il parlare eziandio sarà rubesto, forte, e vigorofo. Ma s'egli è infermo, tutte l'altre cose se ne fentono · L' animo è noftro re, e noftro governatore . Tanto quant' egli si manriene in fantà , l' altre cose perseverano ne' loro offici, e accordanti, e ubbidiscono: Incontenente, che comincia a zoppicare, elle ancora cominciano a temere. E quand'egli è vinto da' diletti, le sue arti, e opere si corrompono, e ciocch' elle fanno, fanno lentamente, e languendo. Poi ch' io ho usata questa simiglianza, io la perseverro. L' animo nostro alcuna volta è re, alcuna volta tiranno. Allora è re, quand' e' ragguarda alle cose oneste, e quand' egli procaccia, e proccura la falute del corpo, che gli è commello. e raccomandato, e non gli comanda a fare alcuna cofa lorda, e vituperosa. Ma quand'egli è orgoglioso, cupido, morbido, e dilicato, egli riceve mal nome, e crudele, e diventa tiranno. Allora l'affaliscono i malvagi desideri, e al cominciamento s' allegrano de' vizj, siccome suol fare il popolo della folle larghezza del segnore, che nocerà loro, concioffiacosachè già non farà tanto pieno di doni, ch' egli non desideri di prenderne ancora più. E quando la 'nfertà ha pienamente indebolite le forze , e' diletti son passati infin' a' nerbi , e alle midolle, non potendogli egli più ulare per esferne smiluratamente pasciuto, e sazio, sì gli ragguarda egli volontieri, dilettandos in ragguardando gli altri, che gli usano, ed essendone telti-

testimone, e inanimatore. Ma egli vive con gran dolore per non potergli ufare per fe, e operare la fua luffuria, com' egli folea, e softiene pena grandiffima , perche gran parte del su' bene gli è fallito per lo difetto de' membri indeboliti. Gran pazzia è non pensare alcun di noi , ch' egli è debote , e mortale , ed è uno. Ragguarda queffe cucine , ove fono tanti cuochi, che borbottano intorno al fuoco, e 'ntorno alle caldaje. Credi tu, che al legnore paja, che sia un ventre quello, a cui s'apparecchia la vivanda, con tanto romore, e tempesta? Ragguarda i cellieri, e' granai nostri. Credi tu, che sia un ventre quegli, per cui tanto vino si tiene rinchiuso? Rag-guarda in quanti luoghi la terra si lavora. Credi tu, che sia un ventre quegli, per cui fi femina in Cicilia, e in Affrica? Noi faremo fani, e defidereremo poca cofa, fe ciafcuno conterà, e stimerà, e misurerà il suo corpo, e se saprà, che non può molto mangiare, nè lungamente. Ma neuna cosa ci farà tanta utilità alla temperanza, e alla mifura di tutte le cole, quanto spessopensare, che la vita nostra è corta, e non certa. Che tu ti facci, penía alla morte.

Nimis ansium esse te circa, &c.

### PISTOLA CXV.

Ucillo mio, i' non voglio, che tu fii troppo follecito in adormare, e pulirie le tue parole. I' ti darò a fare maggior cofe, dove tu metta il tno fludio, guarda maggior cofe, dove tu metta il tno fludio, guarda ma, che tu lo 'nenda. E le cofe, che 'ntenderai, che tu le rattenghi nella memoria. A gual tomo tu vedrai svare parlamento palito, e follecito, fappi, che 'l'fuo animo eziandio è impacciato in cofe minure, e di piccol pregio. Il favio parla più bellamente, e più fecuramente ciò, che dice, e ha maggiore fecurat, che adornamento. Tu conofici molti giovani, ch' hanno la barba, e' capelli pettinati, e pubiti, non avere fiperanza di travare in loro forza, nè ferre ezza. Il parlare è paramento, e adornamento dell'animo. S'egli è pulito, e co-

lorato studiosamente, significa, che l'animo non sia ancora netto, e ch' egli abbia in se alcuna rottezza. Parlare pulito non è adornamento di buon uomo. Se ci fosse licito di vedere l' animo del buon uomo, ah come noi vedremmo bella faccia, come risplendiente di magnificenza, e di piacevolezza! Se noi vogliam penfare il vero, l'animo del buon nomo è ficcome un bello aspetto, e un bello ragguardo, santo, netto, e piacente, e di grande affare. Ivi vedremmo noi risplendere dall' una parte giuftizia, e fortezza; e dall'altra temperanza, e prudenza. Oltre a queste cose, astinenza, sofferenza, larghezza, cortesia, umanità, e benignità, che rade volte si truovano in un uomo, in quella faccia gitterebbero il lor lume, Ivi farebbe provvedenza, e nobiltà, e l'alta magnanimità, che di queste vertudi rampolla, e darebbero grande bellezza, grande pelo, e grande autorità, e grande grazia a quell' animo. Neuno il vedrebbe, che nol chiamasse, amabile, e onorevole. Chi vedesse questa faccia più alta, e più risplendente, che non è usato tralle cose umane, non rimarrebb' egli stordito? maravigliandofi, ficcom' egli aveste incontrato Iddio, e pregherebbelo quetamente, ch' egli il lasciasse ragguardare, e ragguardando la fua grande beniguità, e grandezza, che la comune misura degli nomini avanza molto, l' adorerebbe . e pregherebbe umilmente, dicendo: cofa fanta, e degna, i' non to com' io ti nomini; ma io ti prego, che mi fii benigna, e graziola in foccorrermi nelle mie necessitadi. Di certo ella ci farà graziofa, e benigna, se noi la vogliamo onorare, e coltivare. Ma l' uomo non la coltiva di fangue di toro, nè d' oro, nè argento, nè d'offerta di moneta, ma di pietofa, e diritta volontà. Ciascuno sarebbe preso del suo amore, se la potessimo vedere. Ma molte cose c' impediscono la veduta, o per troppa chiarezza, ch'elle ci rendono, o per troppa scurità, che 'ncontra gli occhi nostri. Ma siccome la veduta E fuole medicare, e megliorare con alcane medicine, noi potestimo deliberare la luce della nostra mente dagl'impedimenti, noi potremmo adempiere, e vedere la verra, bench' ella fosse molto sotterrata dentro al corpo. Noi vedremmo quella bellezza, con tutto, ch' ella fosse coperta di povertà, d' umiltà, di vergogna, e di lordura. Oltre a questo noi vedremmo la malizia, e la 'nferrà dell' animo penoso, benchè lo splendore di molte ricchezze c' impedimentiffe, e la falsa chiarezza degli onori, e della grande segnoria, che ci siede negli occhi. Allora potremmo intendere, come noi desideriamo le cofe, che dobbiamo ilpregiare, e che fiamo fimiglianti a' fanciulli.

ciulli, che ciascuno gioellino pregiano, e più amano una piccola cofetta, che non cofta un piccolo danaro, che non fanno padre, e madre, o fratello. Dunque, che differenza è tra noi, e loro? nulla, fecondo che diffe Ariston, falvo questo, che noi fiam pazzi intorno a cofe più care, ficcome fono immagini, e dipinture. I fanciulli si dilettano in cose di piccol pregio, siccome sono pietre, che si truovano ne' greti de' fiumi, e del mare, ch' hanno alcuna diverfità di colori, e noi ci dilettiamo in grandi pilastri di marmo di diversi colori recato d' Egitto, o del Diferto d'Affrica, per fostenere le grandi porte, e fale, e pregiamo le mura, che fon vestite di sottile marmo. sapendo noi, che cosa è di sotto. Noi inganniamo i nostri occhi. E avendo noi vestite le nostre camere d'oro, noi ci allegriamo della menzogna, coneioffiacofachè noi fappiamo, che di fotto ha vile legname. E non folamente le pareti, e le volte delle case sono coperte di sottile ornamento, ma eziandio la bearindine di tutti coloro, che tu vedi andare si altamente, è imb accata, e ornata di fuori. Se tu vi ragguardi bene, tu vedrai, che fotto quella copertura fottile di dignità è nascoto gran male. Poichè la moneta, per cui i giudici, e turte segnorie sono prefi, e per la quale gli uomini son fatti giudici, e fignori, cominciò a esfere onorata, il vero onore delle cole, venne meno, e cadde giù, e siam diventati mercatanti, vendendoci, e comprandoci infieme, e non cerchiamo chense sia la cosa, ma di che pregio. Noi siam pietosi a pagare il gran pregio delle cofe, e alla mifericordia non punto. E tanto quanto noi abbiamo alcuna speranza di guadagno noi seguiriamo l' onestade, e incontenente passiamo al contradio, se crediamo nella retade più guadagnare. I padri, e le madri nostri c' infegnaro, e diedero cupidigia d' oro, e d' argento, e quella ch' apparammo nella nostra tenerezza, è radicata, e cresciuta con noi. Oltre 2 questo il popolo, che nell'altre cofe non s' accorda, in questa s' accorda, e questo è quello, che cialcun desidera, e vuole, e di che ciascuno priega Iddio per le , e pe' fuoi . E' costumi sono venuti a tanto , che la povertà è tenuta una maladizione, e vituperio, ed è odiata da poveri, e spregiata da' ricchi. I Dall' altra parte sono trovati versi de' Poeti, che accendono le nostre cupidigie, lodando le ricchezze, ficcome fingulare onore, e adornamento della vita , e par loro , che gl' Iddii non possan dar loro miglior cofa, che oro, e argento, e volendo fignificare il fovran bene, dicono, che I primo tecolo fu d'oro. E ancora negli efem... pri de' Poeti, che facillero le tragedie, fi truova alcuno, che: volon-

volontieri cambiava la sua innocenzia per guadagno, e più amava la fua falute, che la fua buona oppinione, e bontà. Neuno domanda dell' uomo s' egli è buono; ma s' egli è ricco. L' uomo non domanda, onde, com' egli ha acquiftate le fue ricchezze, ma solamente quant' e' n' ha . E ciascuno, secondo le sue ricchezze è preglato. Se tu vuogli sapere qual cosa è vituperofa ad avere, dico neuna cofa avere. lo defidero il vivere estendo ricco, o estendo povero il morire. Ben muore qualunque muore guadagnando. Euripides mile questa tentenzia ne' derti fuoi. L' avere si è grandissimo bene dell' uomo. al quale alcun altro non fi può comparare, nè amore dipadre, nè di madre, nè di figliueli . Questo è quello, che dà all' nomo gioja, e allegrezza. La moneta muove, non tanza ragione i costumi degl' Iddii , e degli uomini. Quand' egli ebbe detti, e recitati questi versi, che contenieno questa sentenza. tutto il popolo fi levò a romore per cacciarlo fuori con tutto il libro fuo, onde egli medefimo fi traffe imianzi, e pregò il popolo, che l'ascoltatse. Poi diffe, che gran pena toftenea colni, che tanto era defiderofo d'oro, e d'argento. Per raccontò il martidio, e'l tormento, che'l cupido, e l'avaro fofliene, concioffiacofachè nenna avarizia può effere fanza pena; bench' ella da se sia somma delle pene, perocch'ella richiede molt' angofcia, e fatica, e fempre è a dilagio. Ancora v' agginuni le follecitudini continue, che ciascuno tormentano secondo le qualità, e la milura del suo avere. La moneta si possiede. guarda con maggiore tormento, ch' ella non s' acquifta, perocchè gli avari molto si dolgono de' dannosi loro avvenimenti, perchè fempre pajono maggiori loro, che non fono. El con tutto, che fortuna non tolga loro alcuna cofa, sì par lo-10 perdere tutto quello, che non possono acquistare. E neentemeno fon tenuti ricchi , e beati dalla gente , e defidera d' acquiftare tanto , quant' hanno elli , e non penfe , che fono in così male flato, come colui, ch' hae miferia, e pena. Volesse Iddio, che coloro, che dovessero desiderare le ricchezze, le ne configliassero co' ricchi, e coloro, che procacciano gli onori fi configliaffero con coloro , ch' hanno acquiftato fate di fomma dignità. Di certo cambierebbero i lora defider, e le loro volontadi, perocche coloro fempre fan. no novelli defideri, e condonano, quelle cofe, ch'egli aveano tanto defiderate. Neuno fi tiene per contento del fuo bene affa' fia grande, anzi fi lamentano del lor configlio, e proceffo, amando più quel, ch' egli hanna lefciato. Dunque su avrai da filosofia tal dono, e tal bene, che fecondo il mio pa-Yes rere

eren hon si potrebbe trovare margiore, cioè, she giammai mon ti penitriai di quello, ch' avrai fatto. A questa beatitudiane si ferma, che neuna tempesta può urbare, non ti menerato mo morbide, e composte parole. Neenne si al fatto chente sieno le parole, ma che l'animo si cordinato, e grande, e non tema oppinioni, e piacciasti di quelle cose, ch' agli altri finiacciono, e creda, e he tutto s' suo bene sia in ben vivere. E allora ereda esser siano, quand' e' non temerà, e non desidererà neente.

# Utrum fatis modicos babere affectus, &c.

# PISTOLA CXVI.

Olto è flato cerco qual val meglio, o esfere del tutto fanza affetti, o avergli a mifura. I nostri gli biafimano, e cacciano del tutto, i Peripatetici gli ammifurano. Io non veggio, come mezzanezza d'infertà potesse essere buona, ne utile. Non avere paura, ch' i' non ti tolgo alcuna delle cofe, che tu non vuogli, che tolte ti fieno. I' ti farò di buon aere alle cofe , che stimi , che ti fieno necessarie, o utili, o dilettevoli alla taa vita. I' ti torrò solamente i vizi, perocchè vierandoti il desiderare, i' ti confentirò il volere, e facci queste medesime cose sanza paura, ma con buono, e certo configlio, e fentane maggiore diletto. Veramente tu fentirai più perfettamente i diletti fegnoreggiandogli, che fervendogli. Tu dirai, che cosa naturale è esfere a difagio, defiderando l' amico, e lagrimare per pietade. Naturale cofa è ifmuoversi per l'opinioni della gente, e crucciarfi per l'avverfitadi. Perchè non mi confenti tu questa così onesta paura della mala oppinione? Neun vizio è fanz' alcuna difefa, ed efecuzione, perocchè ciascuno ha vergognoso cominciamento, e che leggiermente fi potrebbe perdonare. Ma da questo cominciamento si stende più largamente. Tu non gli potrai rattenere, se gli lasci cominciare. Ciascuno defiderio è debole al cominciare, poi per se medefinio s' avanza, e prende forza. Più leggiere cola è fospignerlo addietro. e non lasciarlo entrar dentro, che cacciarlo fuori, poich' egli è entrato. l' non posso negare, che tutti i desideti vengono così, come d'uno naturale cominciamento. La natura ci ha commessa la cura di noi medesimi, ma se tu le consenti troppo, questo è vizio. La natura ha mescolato diletto colle cose necessarie, non perchè Il diletto si debbia chiedere, ma perchè per lui le cole, fanza le quali noi non possiamo vivere, cifoffero più a grado. Se diletto viene per se fanza necessità, questo è lusturia. Dunque contrastiamo a' diletti , quand' e' vengono, perocchè, come dett' è di fopra, più leggiermente fi fospingono addierro all' entrare, che non fi cacciano, poi che long entrati. Tu di , lasciami un poco dolere, un poco temere; ma questo si stende poi, e inforza, e non finisce dove tu vuogli, Il savio è securo sanza guidarsi con molta sollecitudine, perocchè finirà le lagrime, e' dilerci, dov'egli vorrà. A noi altri è di necessità di non cominciare, perocche poi che siamo alquanto iti innanzi , non ci è leggiere il tornare addietro. Panezius, Tecondo'l mio parere, tifpuole nobilmente a un giovane, che 'l domandò, se 'l savio dovesse amare: Del favio, dis' egli, vedremo un' altra volta, ma a te, e a me, che ancora fiamo di lungi dal favio, non è buono a cadere in cofa tempestosa, eimpotente, e vile a se, conciossiacosachè, se la periona amata da noi, ci si mostra con buono viso, noi ci accendiamo della sua buon aere, e piacevolezza, e s'ella ci spregia, noi ci accendiamo del fino orgoglio. Tanto ci nuoce l'agevolezza e la buon aere dell' amata, quanto l'asprezza, e la schifaltà L'agevolezza c'inganna, e piglia; coll'asprezza combattiamo. Dunque poi, che conoschiamo la nostra debolezza riposiamci fanza commettere il nostro debole animo al vino; o a bellezza, o a piacevolezza, o ad alcun altra cofa, che dolcemente ci tiri a fe. Quello, che Panezius risponde dell' amore, dich' io di tutti i defideri : Partianci quanto possiamo dal luogo sdrucciolente, e pericoloso, perocchè eziandio nel luogo asciutto noi ci tegnamo molto male. Tu m' opporrai quì, e dirai quello, che si suole opporre comunemente agli Stoici , dicendo : voi promettete troppo gran cofe, voftri comandamenti fon troppo aspri, noi siamo uomini di poca vertu: Noi non ci possiamo negare tutte le cose. Noi cidorremo, ma questo farà poco. Noi desidereremo, ma questo farà temperaramente. Noi ci crucceremo, ma noi ci pacificheremo tosto. Noi non possiam fare queste cose, perchè noi non ci crediamo potere. E in verità ti dico, ch' ancora ci è altra cagione, e questo è, che noi amiamo i nostri vizi. Noi gli difendiamo, e fiam più contenti di feufargli; che di levarglici d' addoffo. La natura ha dato all' uomo fufficiente forza, s'e' la voleffe ufare per lui, e non contr'a bii. Il non volere è cagione di non far bene; ma noi ci feufiamo (col non potere.

Multum mibi negocii concinnabis, &c.

## PISTOLA CXVII.

Olto mi dai affare, e sanza saperlo, tu mi metti in grande, e nojola lite, facendomi quiftionia nelle quali i' non posto scordarmi da' nostri, salva la loro grazia, nè confentire a loro, falva la mia conscienzia. Tu mi domandi, s'egli è vero quello, che gli Stoici dicono, cioè, che iapienzia è buona, e sapere no. Io t' isporrò prima ciò, che ne pare agli Stoici, poi oserò dir loro la mia fentenzia. Elli dicono, che la cofa, ch' è buona, è corpo. perocchè la buona cosa sa alcuna cosa, e qualunque cosa sa, è corpo. La cosa buona fa pro, la cosa che fa alcuna cosa, conviene, che faccia pro, e s'ellafa, è corpo. Elli dicono, che sapienzia è buona, dunque sì seguita per forza, ch' ella si chiami corporale. Ma e' non credono, che sapere sia di quella medefima condizione, perocch' egli è non corporale, ed è accidentale ad altrui, cioè alla fapienzia, dunque fapere, nonfacendo alcuna cofa, non fa pro. Dice l'altro: noi diciamo, che sapere è buono, ragguardando alla sapienzia, da cu' egli pende. I' ti vo' dire quello, che contr'a questo si risponde, prima ch' io cominci a partirmi da loro. Per questo modo si può intendere, che bestamente vivere non è buono. O vogliano elli, o nò, convien loro rispondere, che beata vita sia buona, e beatamente vivere nò. Ancora s'oppone loro in questo modo: voi volete sapere, dunque sapere è da desiderare, dunque è egli buono. Quì rispondono elli, e dicono, ch' egli ha differenza tra defiderare, e cosa desiderabile, la cola da defiderare è buona, la cola defiderabile è quella, che ci viene , quando fiamo in possessione del bene , ch' abbiamo acquiacquiftato. L'uomo nol domanda come buono, ma quando el l' ha domandato, elli fi congingne con lul. In quefto, che ora è detto, io non m'accordo co' nostri, ma credo, ch'egla errano, perocchè fono tenuti per la prima claufula, cioè per lo primo loro detto, e non possono mutare la loro sentenzia . Noi fogliamo molto confentire alla prefunzione di tutti gli uomini, e tegnamo per argomento di verità, quando tutti s'accordano a una cofa, ficcome a questa, Dio è; e 'ntrall' altre cole noi pigliamo per questo questa sentenzia, che tutte le genti hanno ferma opinione degl' Iddii, e che neuna gente è tanto rozza; ne fuori di legge, ne di coftumi, ch' ella non creda, ch'alcuno Iddio fia. Quando noi disputiamo dell'eternità dell'anime, grande argomento ci dà il confentimento degli uomini, che temono gl' Iddii del ninferno, e coltivano gl' Iddii di fopra. Io ufo questo comune confentimento, e dico, che l' uomo non troverà alcuno, che non creda, che sapienzia fia buona, e fapere. l'non farò, come foglion fare que", che fon vinti , che fi richiamano al populo gridando merce Cominciamo a difenderci colle nostre armi. La cola. ch' accidente ad alerui , o ella è fuori di colui , a cui ella avviene, o ella è in lui. S' ella è in lui, ella è corpo come colui, a cui ella avviene, perocchè neuna cofa può avvenire fanza toccamento, e la cofa, che socca, è corpo. S'ella è di fuori, ella fe n'è ita, poich' ell' era avvenuta; la cofa, che fe n'è ita ha movimento, e la cofa, ch' ha movimento, è corpo. Tu credi, ch'i' dica, che cor lo non fia altra cofa, che correre, e calore non fia altra cofa, che effere caldo, e chiarezza non fia altro, che effer chiara. le confesto, che queste cose sono diverse, ma non d'altra natura. Se santade è cosa mezzana, effer fano è cofa mezzana. Se beltezza è indifferente, effer bello è cofa indifferente. Se giufizia è buona cofa, effer ginfto è buona cofa. Se il vizio è mala cofa, effer viziolo è mala cofa. Come vocolezza è mala cofa, così ne più, ne meno effer vocolo è mala cofa. l' voglio, che tu fappi, che l'uno non può effere fanza l'alero. Chi è favio, fa, chi fa, è favio, e intento qui non ha alcun dubbio, che l' un sia cale, chent' è l'altro, che a' più pare, che sieno una medesima cosa. Ma io voglio domandare di questo . che concieffische surre le cofe fieno o buone, o ree, o indifferenti, cioè ne buone, ne ree, tralle quali l'uomo conserà ispere. Se dicono, che non fia buono, nè reo, dunque si feguira, che sia mezzano, e noi diciamo, che quella cola è indifference, e mezzans, che puda vvenire, così al buono, come al reo, ficcome fono ricchezza, bellezza, e

gentilezza. Ma fapere non può avvenire ad altrui, fe non al buono, dunque fapere non è cofa indifferente. E di vero e' non è reo, perocchè rea cofa non è quella , che a' rei non fi può appiccare; dunque supere è buona cosa. La cosa, che non fi può avere, fe non per li buoni, è buona. Il fapere non ha alcuno, fe non il buono, dunque fapere è buona cola. Ancora dice , che fapere è accidente a fapienzia , danque quello, che chiama fapere , o fa la fapienzia , o tofferala , e però o faccia, o fofferi ella è corpo, concioffiacofache quella, che fa . e quella ch' è fatta, è corpo. S' egli è corpo, egli è buono, perocch' a effere buono gli falliva folamente l' effere cofa corporale. I Peripatetici dicono, che non ha differenza intra fapienzia, e fapere, concioffiacofache l'una cofa fia nell'altra. I' ti domando , fe tu credi , ch' alcun fappia , fe non celui , ch' ha fapienzia? Gli antichi Loici diffinfero quefte cofe, e la divisione è pervenuta infino agli Stoici. Il ti vo dire quello. ch' è questo. Altro è vigna, altro è avere vigna, questo non è cofa da maravigliarfi, concioffiacofachè avere vigna appartiene a colui, che l'ha, e non alla vigna. E per quest' altro modo, altro è sapienzia, e altro è sapere. l' credo, che tu mi consentirai, che queste sono due cose, cioè la cosa, che l' uomo ha, e colui, che la cosa ha. La cosa, che l'uomo ha, è la sapienzia, e colui, che l' ha, è colui, che sa. Sapienzia si è mente perfetta, e sovrana, perocch'ella è arte della vita. Io non posso dire, che sapere sia mente perfetta, ma quello, ch' avviene a colui, ch' hae la perfetta mente. Così l' una di queste due cose è buona mente, l'altra è siccome avere buona mente. Le nature de' corpi, secondo il dir loro, sono siccome un uomo, o un cavallo. A queste nature seguitano i movimenti dell'animo, che dimoftrano, e muovono i corpi. Questi movimenti sono cosa propia, distime, e partita da' corpi, ficcom' io diceffi: l' veggio Catone andare. Questo ci mostra il sentimento del vedere, e l'animo il crede. Corno è quello, ch' i' veggio, al quale io ho addirizzati gli occhi miei . e'l mio animo . Poi dico : Catone va . Questo non è corpo, secondo il dir loro, non è corpo, anz' è una cosa detta del corpo, che in diversi modi è nomata, la quale alcuni chiamano parlamento; alcuni annunziamento, alcuni detto: E per questo modo, quando noi diciamo Sapienzia, noi intendiamo una cofa corporale, e quando diciamo fiedi, noi parliamo del corpo. Ma grande differenza è a dire, colni, o di colui. Io vo porre al presente, che queste fieno due cose, e non voglio aucora diterminatamente dire quello, che fi può contra ciò, fecondo il mio parere, e voglio dire, che fapere B b 2

sia altra cosa, che sapienzia, ella neentemeno sia buona. Tu dicevi ora, che altra cosa è vigna, e altra è avere vigna. E certo questo è vero, perocchè d'altra natura è colui, ch' ha. e d'altra è la cosa, ch' è avuta. Quella è terra, e questi è uomo. Ma nel nostro proposito l' una cosa, e l' altra sono d' una natura medefima. Il campo fi possiede per ragione, e la sapienzia per natura. Il campo si può vendere, e dare ad altrui, la fapienzia non si parte dal suo segnore. Dunque non è buona comparazione di cose diverse, e dissimiglianti. Io avea cominciato a dire, che queste due cose poteano essere infieme, e l' ana , e l' altra è buona, Sapienzia, e colui , che l' ha in fe, Tono due cofe, e tu mi confenti , che l' una, e l'altra è buons : Dunque ficcome neuna cofa contraddice . che fapienzia fia buona, e colui, che l' ha; e così neuna cosa contraddice, che sapienzia sia buona, e sapere. Perchè voglio esser savio? perch' i' sappia. Dunque, perchè non è quella cusa buona, sanza la quale neuna altra è buona? Certo dico, che se fapienzia fosse data fanza usarla; ch' ella non fi. dovrebbe ricevered E che cosa è uto di sapienzia? sapere. Questa è la più preziosa cosa, che sia in lei, sanza la quale la fapienzia è vana, e di soperchio. Se' tormenti son rei, essere tormentato è cosa rea, se ne levi il tormentare, elli non saranno rei. Sapienzia è abito diperfetta mente, sapere è uso diperfects mente; come rud l'uto di quella cofo non effer buqno, la quale non è buona fanza l'ufo? lo ti domando, se sapienzia è da defiderare, tu il mi concedi, e domandori, fe 'I fuò ufo è da defiderare , ancora lo mi concedi , perocchè tu di', che non la riceverefti, se l'uso suo ti fosse contradio. La cofa, ch' è da defiderare è buona. Sapere è ufo della fapienzia, ficcome è il parlare della eloquenzia, e ficcome degli occhi è il vedere. L' uso della sapienzia è da desiderare. dunque sapere è da desiderare ; s' egli è da desiderare, egli è buono. Certo i' fono, già è gran pezzo, da riprendere, che biafimandogli altri, e accufando, gli feguito, e fo cotante parole di cota così chiara, e manifesta, perocchè dubitare non fi può, che le il caldo è cofa rea, che effer caldo fia cofa rea; e se freddo è reo, che aver freddo sia reo; e sela vira è buona cofa , che 'l vivere fia buono ; e tutte cotali quiftioni , e differenzie. Queste cose sono intorno alla sapienzia, non in lei, ma in lei dobbiamo dimorare. E se noi ci voglianio alcuna volta trasfullare, ella ha dentro a le assai di spazio, dove l'uomo fi può trarre da parte per diportarfi, quafi adoperando pur dentro alla fua fustanzia, e cerchiamo della natura degl' Iddii .

Iddii, e delle Stelle, e de' loro corfi, che ranto fono diverfi. E se le nostre cose si muovono per lo movimento delle stelle. fe l'animo, e'l corpo dell' nomo riceve forza, e vigore da loro, se queste cose, che di fortuna sono chiamate, son cofrette da alcuna legge di provvedenza, e se 'n questo mondo si fa al cuna cola subita sanza ordine, o sanza regola. Queste cose fono allungate dalla 'nformazione de' coftumi, ma elle follevano l'animo, e 'unalzanio, fecondo la grandezza delle cofe, di che e' tratta. Ma queste cose, di che io dissi di sopra, l' appiccolano, e abbassano, e non l'assortigliano, nè aguzzano, come voi credete. Noi mettiamo il nostro studio nelle cose vane, e fanza pro, il quale noi dobbiamo spendere in maggiori, e miglior cose. Che profitto mi farà a sapere, s' altra co-sa è sapienzia, e altra è sapere, e se questo è buona cosa? I' ti farò un partito così fatto, a te vegna fapienzia, a me fapere, noi faremo iguali. Me' vale, che mi mostri la via, ond'i' posta pervenire a queste cose. Dimmi qual cosa i' debbia schifare, e qual volere, e per quale studio io confermi il mio auimo, che folleggia; dimmi com' i' cacci da me le cofe, che per traverso m' assaliscono, e pettoreggiano, com' i' possa contraffare a tanti mali, ch' addoffo mi vengono, e a quelli, i quali io medefimo mi fono permefio. Infegnami, com' i' poffa le disavventure softenere sanza lamentarmi; e com' i' sia beato fanza l' altrui lamento; com' io non aspetti la necessità alla morte, ma ch' i' rifugga a lei, quando bisogno sarà. Neuna cola mi pare più vituperola, che desiderare la morte, perocchè, se tu vuoi vivere, perchè desideri tu il morire. se tu non vuoi vivere, perchè prieghi tu Iddio di quel, che ti diede, quando tu nascesti? Ma quando tu vuoi morire, ricorditi, ch' egli è nel tuo arbitrio, ed etti necessario, e lecito. Molto vituperofo detto è d' nomo ben parlante, che dice: deli quando morrò io? Lo sventurato desidera la cosa, ch' è sua, e forfe, ch'è invecchiato fra queste parole, non essendo tenuto, nè impedimentito da neuno. Egli può scegliere qualunque parte della natura gli piace, per finire la vita, concioffiacofachè questi sono gli elementi, per li quali il mondo è miniftrato. Tutte queste cose sono così cagione di vivere, come via di morte. Tu di': quando farà quel dì, ch' i' muoja a mio volere? perchè vi merti ru alcun termine? piuttofto il può fare, che desiderare. Queste sono parole di debole animo, c che va caendo misericordia. Qualunque desidera la morte, non ha voglia di morire. Questa è ditestazione, se 'I morire ti piace. Il frutto della morte si è finire l'essere. Di queste Bb a

cose trattiamo, e 'nformianne il nostro animo. La sapienzia, e I sapere si è il non volere vedere vana sottigliezza, per disputazioni sanza pro, e sanza utile. Fortuna ci ha fatte cotante quistioni, e ancora non l' hai solvute, e vai trovando gavillazioni. Partiti da queste vanitadi de' diletti. Bisogno ci è de' dicreti di vivere, per vivere onestamente. Dimmi per quale ragione neuna triffizia, nè neuna paura turbi il mio animo, e com' io mi scarichi delle mie secrete cupidigie, e come noi facciamo alcuna delle sopraddette cose. Sapienzia è buona, e sapere no. E per questo modo avviene, che noi rifiutiamo il sapere. Bestiamci di tutta questa sottigliezza, e studio, siccome di cosa, che metre il suo tempo, e la sua pena in soper-chio, e in yanità. Che prò si farebbe se sapelli rispondere, essendone domandato, se la sapienzia, ch'è avvenire, è buona? conciossiscosachè neuno dubita, che 'l granajo non sente la biada, ch' è avvenire, nè la fanciullezza intende per alcuna rubestezza, nè forza, la giovanezza, ch' è avvenire. E la fantade, ch' è ayvenire non giova in quel mezzo, più che il ripolo, ch' è avvenire dopo il lungo tempo passato, sa però a colui, che fa alle braccia, o a colui, che corre al presente. Chi non fa , che la cofa , ch' è avvenire , non è buona , solamente perch' ella è avvenire, conciossiscosachè neuna cofa può far pro, se non la presente? Se la cosa non fa pro, ella ron è buona, s'ella il fa, ella èpresente. l'sardsavio, questo farà buono, quand' io farò, in questo mezzo no. Principalmente de' esfere la cola, poi dee avere le sue qualitadi. Come ti pos' io meglio provare alcuna cosa non esfere, che dicendoti, questo non è ancora, conciossiacosach' egli è manifesto, che la cosa, ch' è avvenire, non è presente. lo spero fapienzia, ma in questo mezzo io pon son savio. E s' io avesfi questo bene, io farei fuori di questo male, cioè del non effere favio. Avvenire, è ch'io fappia, per questo t' è lecito d'intendere, ch'io non fo ancora. l' non posso estere in questo male, e in quel bene insieme. Queste due cose non si giungono, e non possono essere insieme in un medesimo modo. Passiamo queste sortili cose, e truffe, e studiamo d' appressarcialle cole, che ci posson fare alcuno ajuto. Colui, che va per lo medico follicitamente, per lo figliuolo infermo, non s' arresta per vedere alcuno giullare, che canti, o balli. L' altro, che corre per ispegnere il fuoco, che gli è acceso in cafa, non resta sopra il giuoco degli scacchi per vedere come il Re è matto. In verità ti dico, che da tutte parti ti fono dinunziate tutte quefte cofe , l'accendimento della tua cafa,

e 'l pericolo de' tuoi figliuoli, l'affedio del tuo paese, e'l rubamento de' tuoi beni. Aggiugni fopra questo il pericolo del mare, i tremuoti della terra, e tutte l' altre cofe, che l' uomo può temere, concioffiacofachè tu fii coftretto intra cotanti pericoli. Tu non intendi ad altro, che a dilettare il tuo animo, cercando, che differenza sia intra fapienzia, e sapere. Tu annodi i nodi, e sciogli, cioè vuogli perdere tempo, esfendo tu fuggetto a cotanti pericoli. La natura non ci ha dato il tempo si liberamente, che noi abbiamo agio di perderne un punto. E ragguarda, che ancora a' molto avvilati fuggono del tempo molti tempi. A cialcuno ne toglie alcuna parte la propia infertà, o quella degli amici, o le faccende necessarie , o le comuni , e I fonno eziandio parte la vita con noi . Perchè ci dilettiam noi di perdere in vano la miglior parte da questo tempo, che ci rimane, che coranto è corrente, e corto, e ce ne porta alla morte? Ancora oltre a quelto l' animo nostro s' accostuma più a dilettare, che a guerire, recando la filosofia in diletto , conciossiacofach' ella sia remedio , e medicina. Io non so chente differenzia sia intra sapienzia, e sapere, ma io fo, che a me non s'appartiene saperlo. Quand' io avrò apparata questa differenza saro io savio? famm'ella più coraggiolo, o più fecuro, o iguale a forruna, o ch'io la paffi? Certo io la posso passare, e vincere, mettendo in opera ciò, che io apprendo



Exici

Exigis a me, &c.

# PISTOLA CXVIII.

U mi richiedi, ch' i' ti scriva più spesso. Facciamo conto infieme, e troveratti in debito con meco, perch' egli era ragione, che tu scrivessi in prima a me, e io poi a te. Ma io ti sarò di buon aere, e farotti vantaggio. Io farò come fece Tullio il fommo di tutta eloquenzia, che comandò a Tricus suo amico, che se non avea, che scrivere, ch' egli scriveste ciò, che a bocca gli veniste. E' non mi può fallire d' avere, che scrivere, con tutto ch' i' lasci stare tutto quello , che Tullio parla nelle sue Pistole , cioè chi procaccia onore, chi combatte per lo suo diritto, chi per l'altru, chi si sida in Cesare, e chi in Pompeo, chi a diritto, chi a torto, come Cecilius è aspro, e crudele usuraio, dal quale neuno può avere danaro fanza groffa ufura, affai fia suo amico, eziandio s' e' fosse suo stretto parente. Afsai val meglio di parlare, e trattare de' suoi mali, che degli altrui. Ragguardiamo quante cose vane, e sanza utilità noi andiamo procacciando. Cosa franca, libera, e secura è non domandare alcuna cosa, e rinunziare a fortuna tutti i suoi beni. Ciascun crede, che gran diletto sia avere onore, e segnoria, e tutti se ne maravigliano. Ma io ti dico veramente, che maggiore securtà, e allegrezza ha colui, che spregia tutto quefto mercato di fortuna, e non vi compra, e non vi vende alcuna cosa . Di grand' animo è colui, che neente domanda, e a neuno si sottomette, e dice a fortuna: io non ho a far teco neente, tu non avrai segnoria sopra me. Io so bene, che tu cacci, e fospigni addietro i buoni, e onori i rei. Io non ti domando, ne priego d' alcuna cofa. E in questo modo può l' uomo fottomettere fortuna. Danque noi possiamo scrivere queste cose tra noi , conciossiacosache questa matera sempre abbonda a tutti. Ragguarda quante migliaja d' uomini con gran travaglio, e pena procacciano il lor male, e domandano cofe, che tosto lasceranno, e delle quali e' saranno tosto annojati, perocchè giammai non fu uomo, che contento fi tenesse della cosa, ch'egli avesse desiderata, bench' ella gli patesse troppo grande prima, che l'avesse. La beatitudine di quequeste cose non è da desiderare, come la gente pensa, e crede, perocch' ell' è piccola, e perciò non fatolla neuno. Tu credi, che queste cose sieno grandi, e alte, perch' elle ti sono lontane. Ma a colui, che l' ha acquistate pajono piccole, e basse. Tiemmi bugiardo, s'egli ancora non domanda di moncare in alto. Quel, che tu credi, che sia la sommità, è scaglione. Ma cialcuno è ingannato in quello, che non conosce veramente, e corre a queste cose come alle buone, ingannato per la nominanza, che poi s' avvede, e conosce, ch' elle fon ree, o vane, o minori, che quel ch' egli sperava. Gran parte della gente tiene queste gran cose per buone, e maravi-gliasi, ch' ella ne rimane ingannata da loro dalla lunga. Ma acciocche questo non avvenga a noi, inquisiamo qual cosa è bene, cioè cerchiamo, perocch' egli è flato terminato per diversi modi. Alcuni il diffiniscono, che quella cosa è bene, che muta, e tira a se l'animo. A questa diffinizione s' oppone in questo modo : s' ella lo muove , e tira a se a suo danno? Tu fai, che molti mali fono dilettevoli; differenza è intra le cose vere, e simigliantia vere. Dunque la cosa, ch' è buona, è congiunta colla vera, pero cchè bene non può effere, se non è vero; ma la cosa, che c'inganna, e sollicita, e trae a se, è fimile alla vera. Gli altri dicono, che quello è bene, che ci muove a chiederlo, domandarlo, e volerlo, o muove la volontà, e la forza dell' animo ad andare a lui. E a questa s' oppone in quella medesima maniera, conciossiacosachè molte co-se muo ono la volontà dell' animo per male di coloro, che le vanno caendo. Meglio differo coloro, che 'l ditirminaro in quest' altro modo: bene si è quello, che a sua richiesta muza la volontà dell' animo, secondo natura. Dunque egli è da richiedere, quand' egli comincia a effere defiderabile, e onefo: perocche questa è la cosa, che perfettamente si dee domandare, e volere. Questa matera richiede, ch' i' dica, che differenza è intra bene, e onestade. Di vero egli hanno alcuna cola mischiata insieme, e non si può sceverare. Bene non può esfere se non quello, che contiene in se alcuna cosa d' oneffade, ma fanza dubbio la cufa onesta è buona. Dunque, che differenza è tra loro? Onestade si è bene perfetto, per lo quale la beata vita fi fa, e per lo toccamento del quale eziandio l' altre cose diventano buone. E questo, ch' i' dico è così fatto. Alcune cofe sono, che non sono buone, nè ree, ficcome sono essere in fartid'arme, andare in ambascerie, e avere segnoria sopra altrui. Queste cose cominciano a essere buone , quand' elle fono enestamente ministrate. Veramente la

cofa si fa buona per compagnia d' onestade, l' onestade è buona da fe. Il bene procede da oneffade, l'oneffade è da fe. La cofa, ch' è buona, può effere rea, ma la cofa, ch' è onefta. non può effer alcro, che buona. Ancora dicono gli altri in altro modo. Bene è quello, ch' è fecondo natura, e ragguarda bene a quello, ch' i dico. La cofa, ch' è buona si è secondo natura, ma non tutto quello, ch' è fecondo natura, è buono, perocchè molte cole consentono a natura, ma elle son si piccole, ch' elle non debbono avere nome di bene, e non si conviene, ch' elle l'abbiano, perch' elle fon cose piccole, e da spregiare. Neuna cosa piccola, e da spregiare è buona, perocchè 'neamo, ch' ella è piccola, ella non è buona. Quand' ella comincia a effere buona, ella non è piccola. Dunque il bene si conosce , quand' egli è persettamente secondo natura . Tu mi confessi, per quel che tu di', che la cosa è buona secondo natura; questa è sua propietà. Ancora mi confessi, ch' altre cose eziandio sono secondo natura , ma non son buone . Dunque com' è quella buona, e quell' altre no, com' è ella pervenuta a quella propietà, concioffiacofache all'una, e all' altra sia comune l' estere secondo natura? Cotui, che fu fanciullo, è divenuto giovane, perocchè la fua propietà è altra. che quella, ch' ella fu, concioffiacofachè colui fu non razionale, e questo è razionale. Alcune cose crescendo, non solamente diventano maggiori, ma diventano altre, che quello, ch' elle furono. Tu puoi dire: la cosa, che fi fa maggiore, che quello, ch' ell' era, non diventa però altra. Al vino non fa alcuna differenza dal metterlo in uno orciuolo, e in una botte, perocchè nell' uno, e nell' altro è la propietà del vino, e dal poco mele all' affai, non ha in sapore punto di differenza . Questi esempri , che tu mi dai , sono diversi , perocchè la qualità è in queste cose una medesima. Alcune cose non faranno già tanto cresciute, ch' elle non rimangano nella loro generazione , mantenendofi nella fua propietà. Alcune altre cole sono, le quali poi che son cresciute in molti modi, nell' ultimo crescimento si cambiano, e ricevono nuova condizione, diversa da quella, nella quale ell' erano dinanzi. Una pietra è quella , che dà compimento all' arco , e alla volta . Quella conia, e congiugne i costadi della volta. La sezzaja giunta, non farà già tanto piccola, fa molto all'opera, perocchè non solamente da crescimento all' opera, ma compimento. Alcune cose sono, che per loro processo levan via la loro prima figura, e ricevono novella fazzone. Quando l' animo ha trattato alcuna cofa lungamente, ed è allargatofi facendo la

fus grandezza, la cofa, ch' è cambiata, è molto diverificera da quello, ch' ella fu, i comincia a chiamare cofà finfurata fanza fine, la quale primieramente parea grande. Ma noi penfamo ancora, ch' alcuna cofa finità fig grave a partire. Finalmente per quefta difficultà, e malagevolezza, ella torna a tanto, ch' ella diventa non partevole; e per quefta cagione, dalla cofa, ch'appena, e malagevolifimamente fi movea, fiam venuti alla cofa immobile. Per quefta medefima ragione, alcuna cofa, che fu fecondo natura, la fius grandezza la cambio, e muto in altra propietà, e fecela buona.

# Quoties aliquid inveni, &c.

#### PISTOLA CXIX.

Uante volte io ho trovato alcuna cofa, io non ho aspettato, che tu mi richiegga, ch' io la mesta in comune, io la ti dico come a me medefimo. Se tu vuoi fapere quel, ch' io ho trovato, apri il grembo, questo è puro guadagno. l' t' insegnerò come tu posti in poco tempo effere ricco. Tu il desideri molto di sapere, e ciò è fanza cagione, perocch' i' ti menerò a grande ricchezza per corta via, ma e' ti conviene accattare l'altrui detto. E io ti lodo, che tu pigli la fentenza di Carone, che disle, noi non poffiamo avere tanto poco, che non fia affai, volendo noi chiedere, e torre da noi medefimi quello, che ci fallisce, perecche neuna differenza è intra neente defiderare, e affai avere. La fomma della cofa è una medefima nell'uno, e nell'altro: quest' è non sentire tormento. E i' non ti comando, che cu neghi alcuna cofa a natura, ella è sdegnosa, e non si può vincere, ella domanda la sua ragione. Ma i'voglio, che tu fappi, che tutto ciò, che passa natura, non è cosa necessaria, anz' è soperchievole. Io ho fame, e conviemmi mangiare, alla natura non fa neente, perch' i' mangi pane d' orzo, o di grano, perocch' ella vuole empiere il ventre, e non dilettare. Io ho fete, e conviemmi bere, ma la patura non ha che fare, e neente le fa, perchè quello, ch'i' beo, fia acqua calda, o fredda, o vino bianco, o vermiglio. La natura non domanda più oltre, che spegnere la sete, e non le cale, perchè 'l nappo fia d' oro, o di cristallo, o di pietre preziose, o di terra, o fe l' uomo bee l' acqua attinta colle palme delle mani, Se tu ragguardi al fine di tutte le cose, tu lascerai le cose soperchievoli. Se noi abbiamo fame, prendiamo quello, che più tosto, e più leggiermente possiamo avere, però colla fame farà a grado ciò, che noi prenderemo. L' affamato nonrifiuta alcuna vivanda. Dunque i' ti vo dire quello, che mi dilettò leggendo. Il favio si sforza fortemente d'acquistare ricchezze naturali. Ma tu mi di', ch' io ti beffo, credendo, ch' io t' empiessi il grembo, che tu avevi apparecchiato. Questo è inganno infegnarmi povertà, conciossiacosach' i' e' abbia promello ricchezza. Non tenere povero colui. a cui neente falla. Ma tu puo' dire ancora, che questo sia vero per lo suo ben fare, e per la sua sapienzia, ma non per beneficio di fortuna Tu nol tieni ricco, con tutto che le fue ricchezze non possono fallire. Dimmi qual' è maggior cosa, o avere affai, o molto. Colui, ch' ha molto defidera d' aver più, e questo è argomento, ch' egli non ha assai. Ma colui, ch' ha affai, è pervenuto là, ove il ricco non può giammai pervenire. Non credi tu. che queste sieno ricchezze, perchè neuno sia stato per loro isbandito, ne avvelenato dalla moglie, o da' figliuoli, e perch'elle sono sicure in tempo di guerra, e giojole in tempo di pace, e perch' elle non sono pericolose ad acquistare, nè penose a guardare. Io voglio, che mi dichi, se colui ha poco, che non ha fame, nè fete, nè freddo, benchè non abbia alcun altra cofa. E i' ti dico, che Iddio non ha più. e che affai non è giammai poco, e quello, che non è affai, non è giammai molto. Poi , che Aleffandro conquistò Persia . e India, sì fu egli povero, e cercò d' acquistare più per mare. e per terra. E poi ch' egli ebbe acquistato tutto, si ebb' egli desiderio d' alcuna cosa, tant' è grande l'ignoranza, e la vocolezza de' nostri animi, e siamo tanto più dimentichi de'nostri vizi, quanto più vanno innanzi. Colui, che poco tempo è, non avea, che un poco di terra, della quale e non era liberamente segnore, si tenea malcontento di corante contrade, ch' egli avea conquistare. Monera non fece giammai uomo ricco, anzi il fa tanto più cupido, quanto più n' ha. Questo avviene però, che chi più ha , comincia a potere più avere . Quando il più ricco nomo, che al mondo sa, avrà tutte le ricchezze, ch'egli ha, e quelle, ch'egli spera d'avere, contate dinanzi a fe, sì farà egli povero, fe tu mi credi, ma fe tu

tu credi a te, egli potrà essere. Ma colui, che s'è ordinato. e tiensi per contento di quello, che natura richiede, non solamente è fuori di povertà, ma è fuori di fua paura. E acciocchè tu fappi, come non è grave cofa riftrignerfi, e recarfi alla mifura naturale, fappi, che costui medesimo, il quale è vicino, e presio a natura, e 'l quale tu chiami povero, hae ancora alcuna cofa di foperchio. Ma le ricchezze avocolano la gente, quand' ella vede nella casa d' alcun ricc' uomo, oro, o argento in abbondanza, e grandi palagi nobilmente lavorati, e belle famiglie riccamente parate. La beatitudine di tutti coloro è ragguardata a nominanza, e ad apparenza di fuori. Ma colui, che noi abbiamo sceverato dal popolo, e da fortuna, si è beato deutro a se. Ma coloro, che sono falsamente chiamati ricchi, fianno le ricchezze nel modo, che fi fuol dire, che l' uomo ha la febbre, conciossiacosachè la febbre abbia l' uomo, non l' uomo la febbre. Per questo modo ufiam noi di dire: la febbre tiene colui. In questo modo dobbiam noi dire delle ricchezze , cioè le ricchezze tengono colui. E però i' non ti voglio d' alcuna cofa tanto ammonire, quanto di quella, della quale l' nomo non può troppo effere ammonito, cioè, che tu mifuri tutte le cole, fecondo i delider) di natura, a' quali l'uomo soddisfaccia di neente, o di poco, Solamente ti guarda di mescolare i vizi co' desideri. I' ti vo' dire il vaiellamento d' oro, e d' argento, e le famiglie per fervirti, che la natura domanda ; certo ella non defidera alcuna cofa, altro che vivanda folamente. Quando la gola t' arde di fete, vai tu cercando del nappo dell' oro per bere? Quando tu ha'gran fame, rifiuti tu tutte l'altre vivande, che Paone, o Poleizza? La fame non è punto fchifa, ella fi tiene contenta di ceffare, fanza curarfi della cofa, che ceffare la faccia. Queste delicate vivande fono strumenti della milera luffuria. Ella cerca, com' ella possa aver fame, eziandio pofcia, ch' ella è fatolia, e com' ella poffa il fuo ventre calcare , non empiere , e com' ella possa rinnovare la sete , e poi spegnere, che su spenta col primo bere. E però diffe Orazlo nobilmente, che diffe : alla fete non fa neente, chente fia il nappo, col quale l' uomo dee bere l'acqua, perocchè, fe tu credi , che alla fete s' appartenga d' avere bel nappo , e bel valletto, che la ti rechi, tu non hai sete. Infra l'altre cose natura ci ha fatto questo bene, ch' ella ci ha levata la schifiltà dalla necessità, e le cose soperchievoli sotto questa schifiltade, ciò fono quefte : quefte cofa non mi piace, quella non è bene avvenevole, quell' altra non pollo fofferire de vedere. Iddie, che 'l Mondo creò, e fiabilicci regols al vivee, ordinò, che noi folino faiv per le necefiredi, non dilicati, e merbidi. Tutte le cofe fon prefte a falure. Per aver
diletti, e delizie, ci convierre fofferire angoficie, e follecitudini. Dunque ufiamo questo bene di natura, e contiambo intra li grandi. E pensiamo, che un de meggiori isotò benefici
fi è, che tutto ciò, che l' uomo desidera per necessità, si
prende sinaz chistità.

## Epistolas tua per plures questiunculas, &c.

#### PISTOLA CXX.

A Pistola tua mi muove più quistioni, ma ella s'attiene a una ; e tu desideri , che quella sia spacciata , e terminata. La quiftione si è , come conoscenza di bene, e d' onestade è pervenuta a noi. Queste due cofe, fecondo alcuni, fono diverfe, ma fecondo noi, fono partite. l'ti dirò quel, che questo è. Alcuni credono, che quella cosa sia bene, ch'è utile, e però mettono questo nome alle ricchezze, al cavallo, al vino, e a calzari, tanto hanno il bene a vile, che l'aggiungono alle cofe lorde. Onestade tengon' elli, che sia quella cosa, ch' ha ragione di diritto officio, cioè di buonaeremente fostentare, e atare padre, e madre nella loro vecchiezza, foccorrere alla povertà dell' amico, combattere vigorosamente per la Patria, saviamente, e giustamente sentenziare un piato. Sanza fallo noi diciamo, che bene, e onestade son due cose, ma amendue malcono, e pervengono, e fono da una cosa. Neuna cosa è buona, se non quella, ch' è onesta, ma la cosa, ch' è onesta, fanza dubbio è buona. Io tengo, che sia soperchio a dire, che differenza fia tra queste due cose. I' ti dico una cosa, bench' io l'abbia molte volte detta. Neuna cosa mi pare buona, la qual si può male usare: Tu credi bene , che molti uomini usano male le ricchezze, e la forza, e la nobiltà. Ritorniamo a quel, che tu desiderid'udire, cioè come conoscenza di bene, e d'onestade, pervenne principalmente a poi. La natura non ci può

insegnare questo. Ella ci diede cominciamento, e seme di fcienzia. Alcum dicono, che noi pervenimmo in quelta conoscenza d'avventura, la qual cosa non è da credere. Simiglianza di vertù non è cofa, che venga a neuno da ventura. A noi pare, che questo conoscimento ci venne per ragguardo, e per fembianza, e per comparazione delle cole spesse volte fatte, per le qua' cofe il noftro intendimento giudica il bene, e l' onestade. I' ti vo dire, che comparazione, e sembianza quefta è. Noi conosciamo alcun corpo forte, di questo noi ftimiamo ancora robuftezza, e vigore d' animo. Alcune cofe benignamente fatte, ci fecero maravigliare con temenza: alcune arditamente; alcune di buonseremente, delle quali noi ci cominciammo a maravigliare, come di cofe buone, e perfette. Alcuni vizi erano lotto quelte perfette cole, nalcoli fotto lo splendore d'alcune nobile fatto. Di quelli noi non facemmo alcun fembiante di vedere. La natura ci comanda d' accrescere le cose da lodare. Ciascuno innalza la gloria oltre alla verità E però di queste cose vertuose noi pigliammo una esempro de gran bene. Fabrizio rifiutò l' oro del Re Pirro, e credette, che maggior cofa fosse spregiare le ricchezze, che conquistare un Reame. Quel medefimo Fabrizio mandò al Re Piero, con rumo, che fossero nemici, che si guardasse curiofamense, perecche fuoi fifichi gli mandaro profferendo d'avvelenare il loco fegnore, fe Fabrizio gliele voleste pagare. Di gran homà, e di gran franchezza fu l' animo, che non potè eller vinta con ora, e non volle vincere con veleno. Molto ce ne maravigliamo, e molto lodiamo il buon uomo, perocche per promeifa del Re suo nemico, non fi rimoste del fuo buono proposimento, ne contro al Re volle confentire di sleakade, estenda fermo nel buono esempro; e perchè fu di tanta innocenzia in guerra, egli credette, che l' nomo può eziandio contr' al fuo mortale nemico fallire. E nella fua gran powertà, per mantenere suo onore, si guardò dalle ricchezze, come del veleno. Pirro, disfe: Fabrizio abbi la vita da me, e fii allegro di quel , che un fosti curioso , quand' io non ricevera il tuo ere. Orazio, il qual fu chiamate Cloches, foflenne l'affalto de' nemici al capo del ponte, onde volenno enerate nella Città di Roma per guaftarla. Egli si mise in pericolo della vita per difendere la Città, fostenendo l'assalimento, e la forte batraglia, tanto che' Romani speszaro il ponte, e tolfero il passo a' nemici. Altora si volte, e veggendo abbattuto il ponte, e la Città fuori del dubbio d'effer prela per quella volta, egli fgridò i nemici, e diffe : vegnami diedietro qualunque mi vuole feguire in questo modo, e gittoffi nell' acqua tutto armato, e cotanto fi sforzò di difendere, e falvare l' armi sue, quanto se medesimo, e tornò alla sua gente con tutte l' armi così falvamente, come se fosse passato su per lo ponte. Questi fatti, e simiglianti, ci mostrano una immagine di vertà. I' ti dirò cosa , che forse ti parrà maravigliofa. Alcuna volta il male ci ha dato simiglianza d' onestade , e'l bene è venuto del suo contradio , perocchè , come tu fai, i vizj fono vicini alle vertudi. E ancora nelle cose lorde, e ree, ha alcuna fimiglianza di diritto. Eper questo mo-do il prodigo contrassa il largo, e il liberale, conciossi acosachè grande differenza fin intra fapere donare, e non fapere il fuo guardare. Molt' uomini non danno il loro, ma gertanlo. I' non tengo largo colui, che non sa guardare la sua moneta, La negligenza contraffà la buonaeretà, la follia contraffà l' ardimento. Questa simiglianza ci fece curiosi, e distinguere le cole, che per fimilitudine erano vicine, ma al vero tra loro era grande differenza. E ragguardando a coloro, che per alcuno nobile fatto erano diventati grandi, e alti, noi cominciammo a por mente a coloro, ch' avessero alcuna cosa fatto di grande, e nobile animo. Ma noi ne vedemmo alcuno vigorofo in menare guerra, e paurofo in corte, che vigorofamente sostenea povertà, e umilmente la mala fama. Noi lodiamo l' opera, e spregiamo l' uomo. Ancora n'abbiamo veduti di buon'aere co'loro amici, e temperati verso i loro nemici, e che fantamente, e nettamente ministravano le propie bisogne, e quelle del comune, e aveano pacienzia nelle cose, che si conveniano sofferire, e sapienzia in quelle, ch'erano a fare. Noi abbiamo veduto chi dava largamente, dove dare fi conviene, ed era force, e sofferente in affaticarsi col suo corpo, per la bontà del fuo animo. E con tutto questo sempre era d'un modo, e iguale in se medesimo. Ed era buono, non folamente per istudio di ben fare, ma per costuma. Ed era venuto a tanto, che non solamente egli potea fare, ma e' non potea altro, che ben fare . Allora intendiamo, che in lui era vertà perfetta, e partiamola in più partite, perocchè fi conviene raffrenare le cupidigie, ristrignere le paure, per vedere le cose, che sono a fare, stribuire le cose, che sono da dare. E però ci avvisammo, e comprendemmo, e scegliemmo temperanza, fortezza, prudenza, e giustizia, e a ciascuna demmo il sio officio. Dunque poi, che noi incendemmo la vertù, l' ordine, e la bellezza, e la fua coffanzia la ci mostrò, e la concordia di tutte le sue opere, e la sua grandezza, che sopra tutte

eutre le cose s' innalza. Da questa ha l' uomo inteso la beata vita, franca, libera, e pacifica, e che tutta è del fuo franco valore. Dunque i' ti dirò, come questa cosa medesima ci apparve. Giammai l' uomo perfetto in vertù non maladisse fortuna, nè crucciossi di cosa, che gli avvenisse. Egli parea, che fosse cittadino, e parzionavole di tutto l'universo, e campione, e cavaliere di tutte le creature, softenendo l'affanno. come l' uomo glicl' avesse comandato, e tutto ciò, che gli avvenne gli fu a grado. E non schifò alcuna cosa, perch' ella fosse rea, ma sostennela', siccome Iddio gliel' avesse mandara, dicendo, questa cosa è mia, chente ch' ella sia, o aspra, o grave , e in questa metterò il mio studio. E però egli ci parve grande, e valoroso di necessità, che giammai de suoi mali non si lamento, nè dolse, nè del suo destinato si biasi. mò. E fecesi conoscere , e'ntendere da molti , e fu risplendente, dando chiarezza di se nelle tenebre de'vizi, e su tanto piacente, e di buon aere, che ciascuno il ragguardava per maraviglia, ed essendo igualmente giusto nelle umane, e divine cofe. In fomma egli ebbe l'animo perfetto, estendo pervenuto alla fovrana perfezione, oltre alla quale non è altro, che 'l pensiero d' Iddio, del quale alcuna parte n' è scesa eziandio in questo morgale corpo, il quale non è mai più divino, che quando e' pensa la sua mortalità, e sa, che l'uomo è nato per morire. E che questo corpo non è nostro albergo, anz' è albergo brieve, onde ci conviene uscire, quando vedremo, che spiaceremo, e annojeremo all'albergatore. Grandissimo argomento è d' animo, che viene di più alto luogo. quand' e' tiene per baffe, e per iftrette queste cofe, nelle quali egli conversa, non temendo d'uscirne, perocchè si ricorda, ond' egli è venuro, sa ove gli conviene andare. Ora guardiamo quanti difagi, e pene noi fostegnamo, e come il nostro corpo s' accorda male con noi. Noi ci dogliamo alcuna volta del fianco; alcuna volta del petto; alcuna della gola; alcuna de' piedi; alcuna de' nerbi; alcuna volta fentiamo doglie; alcuna fentiamo gotte; alcuna volta ciabbonda fangue; alcuna ci fallisce. Noi siamo molestati da tutte parti, e finalmente fiamo cacciati fuori. Questo avviene a coloro, che abirano nell' altrui case. E comecchè I nostro corpo sia fragile, e fra. cido, neentemeno sempre divisiamo no velle cose, con isperanza di vivere lungamente, fanza contentarci d'alcuna ricchezza, o segnoria, e tutto questo si è gran follia, e grande semplicità. Neuna cosa basta agli uomini, che morire debbono, anzi moiamo continuamente, conciossiacofachè ciascuno di ci Сc

appressiamo alla morte, esfendo a ogn' ora sospinti, dove andare ci conviene. Ragguarda come la mente nostra è avocolata, conciossiacosache, come detto è di sopra, che la cosa ch' è avvenire, fi fa al presente , e gran parte n' è già fatta , perocchè 'l tempo, che noi fiamo vivuti, e là, ove e' fu prima , che noi vivefimo. Noi fiamo ingannati pertanto , che noi temiamo l' ultimo dì, facendo alcun dì altrettanto alla morte, quanto faccia l' ultimo. Il grado dove noi falliamo, non ci fa il cadimento, ma testimonialci. L'ultimo di perviene alla morte, ma ciascun di vi s'appressa. Ella non ce ne porta subitamente, ma divelleci a poco insieme. E però l'animo, che fi ricorda di migliore natura, fi studia di portarsi onestamente, e saviamente in questo officio, ov'egli è posto, e di queste cose, che gli sono intorno, neuna ne tiene per sua ma usale come cose accarrate, a modo di pellegrino, che fi studia di compiere il suo viaggio. Quando noi vedessimo alcun nomo di tal fermezza, e di tale temperanza, certo ci ricorderebbe d' un esempro di bontà, e di vertà non costumara. La vera qualità si è permanevole, ma la falfa non dura punto. Alcuni fono, ch' alcuna volta vogliono contraffare il favio; alcun'altra il folle; alcun'altra il povero; alcun'altra il ricco; alcun' altra il fobrio; alcun' altra l'ebbro; alcun' altra il largo; alcun' altra lo fcarfo; alcun' altra il morbido, e'l vezzofo; alcun' altra il tracotato di se medesimo. Questa diversità è gran pruova di mal pensiero. Molt' uomini errano in questo modo, ed eziandio presto, che tutti. Ciascuno rimuove ciascun di il suo consiglio, e'l suo desiderio. Alcuna volta vuole aver moglie; alcuna volta amica; alcuna volta vuol' effere segnore; alcuna volta si studia di servire altrui; alcuna volta fi stende, ed allarga tanto, che ciascuno n' ha invidia; alcun altra fi riftrigne, e umilia più, che coloro, che veramente sono scaduti. Alcuna volta getta la sua moneta; alcun altra rapisce l'altrui , e per questo modo si pruova , e conosce l'animo, che folleggia, ed è dissimigliante a se medesimo. Io tengo, che gran vergogna sia non volere quello l' una volta, che l' altra. Gran cofa è mantenersi sempre d' un modo, e questo neun può fare altri, che 'l favio- Noi altri fiamo tutti di diversa fazzone. Un' ora pajano savi, e temperati, l'altra pajono pieni di folle larghezza, e di vanità. Noi simigliamo coloro, che si spogliano d' un abito, e vestonsene un altro contradio a quello. Dunque studiati, e mettivi pena d' effer sempre della maniera, ch'avra' presa al cominciamento, e'n quella ti contieni infino alla morte. E fai, che tu floq

possi estere lodato, o almeno conosciuto. Tanto è il mutamento della gente, che tu puoi licitamente, e ragionevolmente domandare d'alcun uomo, che tu vedessi jeri, e dire, chi è costui?

## Litigabis ego video, &c.

#### PISTOLA CXXI.

' Veggio, che tu litigherai meco, quand' io t'avrò sposta la quiftione d' oggi , nella quale noi fiamo ffati lungamente, ed eziandio infra quefte cofe tu griderai, ficcome tu se' costumato di fare. Principalmente i' ti metterò incontro altrui , e non me , co' quali tu contenda , ciò fono Possidonio, e Archidonio, e quelli riceveranno la quistione. Poi dirò, che ciascuna cola, ch' è morale, non sa buoni costumi. Alcuna cosa appartiene all' uomo a nutricare, altra a efercitare, altra a veftire, altra a infegnare, e altra a dilet-Tutte quefte cole appartengono all' uomo, benchè tutte nol facciano migliore. Gli uomini s' accostano a' costumi, e usangli in diversi modi. Alcune cose gli megliorano, e ordinano, d' alcun altre cercano la loro natura, e il loro nascimento. Quand' io domando, perchè la natura creò l' uomo. e diegli segnoria sopra glialtrianimali, non credere, ch' i' mi fia molto allungato da' coftumi. Tu crederefti falfo, perocchè tu non faprai, qua' coftumi l' uomo debbia avere, fe tu non hai prima trovato, e faputo qual cofa è fopra all' iltre buona all' uomo, e chente è la sua natura. Quando tu avrai apparato, di che tu fii tenuto alla tua natura, allora principalmente intenderai quello, che dei fare, e quel che dei schifare. Tu di', io voglio apprendere com' i' fia men cupido, e men pauroso. Tirami di falsa, e vana religione, e 'niegnami, che quello, che si chiama buona ventura, è cosa vana, c leggieta, e che leggiermente si può cambiare una sillaba di que-sta parola, e dire mala ventura. Poi soddisfarò al tuo desiderio , e conforterotti , e ammonirotti alle vertudi , e bialimerotti i vizi , con tutto ch' alcuno mi tegna troppo aipro , e

faifurato. lo non finirò di confondere la malizia, e la retade , e riftrignere i defideri , e' diletti fmifurati , che feguita dolore, e contraftare alle volontadi degli uomini, perocchè noi vogliamo, e desideriamo sempre il peggiore, e tutto ciò, che noi parliamo si è dell' allegrezza de' nostri mali. Ma io voglio, che tu mi lasci in questo mezzo cercare, e inchiedere delle cose, che pajono un poco più allungate dalla nostra matera, cioè, se a ciascuno animale è dato sentimento dalla fua costituzione. Che i sentimenti sieno negli animali, appare in questo, che tutti i membri si smuovono convenevolmente, siccome e' fossero ammaestrati. Ciascuno è snello, e movente secondo le sue parti. Il lavoratore mena leggiermente i suoi strumenti. Il nocchiere, che governa la nave, sa piegare il timone da ciascuna parte. Il dipintore avvisa incontanente i colori, che bisognano per fare la sua dipintura, quand' e' ne vede affai preflofi. E per questo modo noi ci fogliamo maravigliare delle bestie, che sono leggiere, e snelle in tutti loro movimenti. L' uomo si maraviglia degli uomini ammaestrati ad avere le mani preste a contrassare, e mostrare i segni, cioè i fignificamenti delle cose, e delle volontadi, secondo l'agevolezza delle parole. Quello, che gli uomini hanno per arte; le bestie l' hanno per natura: Ciascun uomo muove agevolmente i suoi membri. Neuno dubita dell' uso del sao corpo; Ciascun membro fa incontanente il suo usficio. Tu m' opporrai quì, e dirai, che gli uomini muovono convenevolmente le lor parti de' membri , perocchè se le movessero in altro modo, elli fentirebbero dolore. Dunque elli il fanno dirittamente non per volontà, ma per paura. Io dico, che questo è fallo , perocchè le cose , che si muovono per forza, sono tarde, e quelle, che si muovono di propio grado, sono snelle, e ratte. l' ti dico, ch'elle non finuovono a ciù, cioè per paura di dolore, anzi fi sforzano al movimento naturale eziandio, che debbia dare dolore. E per quefta cagione il fanciullo tenero, che comincia a tenersi ritto in su i piedi, sforzandosi di sostenersi, cade, e piagne, e nondimeno tante volte si rizza, che con pena, e con dolore s' esercita, e ausa a quello, che natura richiede. Alcuni animali col dosso duro si supinano, per alcuno avvenimento non s' arrestano di menare i piedi , e le gambe , e tanto s' affaticano in volgersi dall' un lato, e dall' altro, ch' elli si rizzano, e tomano nel loro stato. La testuggine stando supina non sente alcuno dolore, e nondimeno ella non posa giammai di crollarsi di ciascun lato, tanto ch' ella ricorna, e dirizzasi in su i piedi. Dunque sutti gli

gli animali hanno fentimento di lor propia coffituzione, e però muovono così liberamente i lor membri. E questo possiam noi apertamente conoscere per questo, che neuno animale è rozzo, o impedito alla fua opera. Costituzione, come dicono, si è una principale ragione dell' animo, in alcun modo ragguardando al corpo. Come intenderà un fanciullo questa cola, che tanto è avviluppara, e fottile, ch' appena noi medesimi la possiamo spriemere? A tutti gli ucmini bisogna di sapere Loica per intendere questa diffinizione, e questo dererminare, ch' una gran parte della gente non può intendere. Quello, ch' è opposto sarebbe vero, s' io dicessi, che gli animali intendeffero la diffinizione della coffituzione. L' nomo intende più agevolmente la natura, che non la dice, e però il fanciullo non fa che cola fia costituzione, ma e' fa bene, e conosce la sua costituzione. Egli pon sa, che cosa sia animale, ma e' sa, ch' egli è animale. E la sua costituzione intende egli grossamente, oscuramente, e sommariamente. Noi medefimi fappiamo, che noi abbiamo animo, ma noi uon fappiamo . che cola e' fia , nè ove fia , nè onde fia , nè di chente maniera e' fia. Tutti gli animali fanno la loro coftituzione, ficcome noi fappiamo l'effere del nostro animo, con tutto che noi non fappiamo la fua natura, nè 'I fuo nascimento, perocchè conviene, ch' egli abbiano fentimento, al quale egli ubbidifcano, e per cui e' fi governino, e reggano. Ciascuno di noi intende, ch' egli ha in se alcuna cosa, che muove i fuoi voleri, ma e' non sa quel, che questo sia. E' sa bene, ch' egli ha cola in fe, la quale egli non fa, che cola fia, nè ond' ella sia. E però i fanciulli, e gli animali hanno sentimento dalla loro principale parte, non ben chiaro, nè bene spresso. Dice l' altro: vo' dite, che ciascuno animale s' accorda alla fua costituzione, e che la costituzione dell' uomo è razionale, e però l' uomo ama fe medefimo, e con feco s' accorda. non ficcome ad animale, ma come a razionale, perocchè l'uomo è caro a se medesimo in quello, e in quanto, ch'egli è uomo. Dunque come può il fanciullo amare la costituzione razionale, conciofliacofachè non fia ancora razionale? Ciascuna età ha sua costituzione. Altra costituzione è quella del fanciullo, altra quella del giovane, e altra quella del vecchio, perocché ciascuno s' accorda alla costituzione, ov' egli è. Il fanciullo è fanza denti , e accordafi alla fua costituzione . L' erba eziandio ha altra costituzione, quand' ella è tenera, e verde, altra quand'ella è cresciuta, e spigata, e altra quand' ella è matura , e la spiga indurata da mietere . E'n chente Ccz

costituzione ella fia, ella si mantiene, e accordati seco, conciossiacofache altra età è quella del fanciullo, altra del giovane , e altra del vecchio. Continuamente , bench' i' fia vecchio, fon io quel medefimo, ch' io era, quand' i' era fanciula lo, o giovane. Dunque con tutto, che ciascono abbia diverfa costituzione, l'amore della propia costituzione è uno medefimo, perocchè ciascuno ama fe medelimo per diritta nartira, non perchè sia fanciullo, o giovane, o vecchio, ma per fe medefimo. Dunque il fanciullo ama la fus collituzione, ch' egli ha nella fua fanciullezza, non quella, ch' egli avrà nella giovinezza, perocchè benchè debbis paffare in alcuna maggior cofa, che quella, nella quale egli è, neentemeno la cola, nella quale e' nafce, è fecondo natura. Principalmente ? animale ama fe , e con feco s' accorda , perocch' alcuna cofa dee effere, alla quale l'altre ragguardino. Io domando diferto; per cui lo domand' io? per me , dunque io amo me medesimo. l' fuggo il dolore ; per cui? per me , dunque io ho cura di me medesimo. S' io fo tutte le cose per amore di me ; dunque am' io me fopra tutte le cose. Quest' atto fi è in tutti gli animali , non per dorrrina , ma per natura. La matura guarda i fuoi piccoli figlinofi, e nutrifcegli, e non gli rifiura. ma da a ciascuno se medesimo in guardia. Dunque, perocche l' uomo guarda più agevolmente la cofa proffimana, ciafeuno è dato in guardia a se medesimo. E però, come detto è nelle piftole di foora, ciafcuno ammale, com egli è nato, conofce la cofa, che gli è contradia, e schifala. Le galline temo-no esiandio l' ombra del nibbio volando sopra loro. Neuno animale viene alla vita fanza tema di morte. Difie l'altro, l' animale, che 'ncontenente è nato, come può avere intendimento, e conoscenza delle cose profittevoli, e delle nocive? Io domando principalmente, s'egl'intende, non com'egl'intende. E' pare, ch'egliabbiano intendimento in ciò; che non fanno alcuna cofa meno, che s' elli intendessero. La galfina perchè non ha paura dell' oca, e del paone, e ha paura del-lo sparviere, ch' ella non conosce, ed è assai minore? I pulcini perchè hanno paura della donnola, e non del cane? e pare, ch' egli abbiano avviso, e conoscimento della cosa nociva fanza sperienza, perocchè si guardano di lei prima, ch' e' la possano avere provata. E non credere, che questo avvegna solamente in questo caso, perocche gli animali non tempo altro, che quello, che debbono, nè giammai fi dimenticano di questa guardia, e di questo avvilo. Tutti igualmente si guardano delle cofe contradie, nè già tanto viveranno, che

ne diventino però più paurofi. Per la qual cosa chiaramente possiamo conoscere, che non pervengono a questo per uso. ma per naturale amore del loro falvamento. La cofa, che s' apprende per uso, è tarda, e diversa; quella che la natura dà, è iguale, e tosto. I'ti vo dire come ciascuno animale si sforza a conoscere le cose nocive, e dapnose. Egli sente, ch'egli è di carne, e però e' fente, con che la carne si può tagliare. o molestare, o ardere. Egli tiene per nemici tutte le bestie. che fono armare per nuocere , ficcome fono leoni , tigri , e leonardi , e fimiglianti. Ma queste bestie s'accordano era loro al loro faivamento, e fono congiunte, e cercano delle cese da prode. Natural cosa è schifare le cose contradie sanza alcuno pensiera. Tutto ciò, che natura comanda, si fa sanza configlio. Tu vedi bene come grande fortilità è nell' Api a fare lor caffette, e lor pareti, e com' elle lavorano, e partono l' opera tra loro concordevolmente. E ancora puoi fapere, che neun uomo può tanto fottilmente teffere come fa il ragnolo. Tu vedi com'egli fa le sue ragne per diversi modi per lungo, e per traverso per arrappare i minuti animali . come in una rete. Il ragnolo non appara questo artificio, ma nasce con esto. E però neuna bestia è più savia dell' altra. Tu vedrai tutti i ragnateli iguali, e tutte le fora de' fiari d' un modo, d' una forma, e d'una grandezza. Tutto ciòl. che l' arte infegha è cofa diverfa, e non certa, e quello, che la natura dà , è iguale. Ella non ha ammaestrato neuno di neuna cosa più. che di difenderii, e mantenerii avvilatamente, e però gli animali cominciano a vivere, e apparare tutto insieme. E questo pon è maraviglia fe nascono con tueto quello, sanza 'l quale invano nascerebbero. Questo è il primo strumento, che natura dà a ciascuno animale per amare, e tener caro se medesimo, perocchè non potrebbero effere falvi, fe non voleffero. e questo medesimo non varrebbe loro molto, ma sanz' esto, ogni altra cofa non varrebbe loro alcuna cofa. Con tutto, che le bestie sieno rozze, e grosse, e tanza pro a far l'altre cole, tuttavia a vivere son elle ingegnote, e avvisate. Tu vedrai, che quelle, ch' ad altrui non fono utili, nè da pro, a loro medefime non fallifcono.



# Detrimentum jam dies sentit, &c.

## PISTOLA CXXII.

N poco è già titratto il dì, ma ancora ha egli affai spazio per far bene , vogliendosi levare la mattina con lui. Molto è da lodare colui, ch'attende il di, levandofi a quell' ora. E colui è da biafimare, che giace tanto, che'l fole sia levato, e che si desta all' ora di mezzo dì; e molti fono, a' quali l' ora di mezzo dì è l' alba. Alcuni sono, ch' hanno rimosh gli uffici del dì, e della notte, e non possono aprire gli occhi prima, che la notte s'appressi, tanto fono enfiati , e pefanti dell' ebrezza del di dinanzi paffato, e come fanno quelli , ch' abitano nell' altra parte del mondo rincontro a noi, che si nominano Antipodes, secondo il detto di Virgilio, ch' hanno il dì, quando noi abbiamo la notte, e la notte, quando noi il di. Così fatta è la vita di coftoro , ch' a tutti è contradia ; i quali , come difle Catone , non videro giammai levare, ne correare il Sole. Non credere, che coloro, sappiano come l'uomo de' vivere; che non fanno, quando l' uomo de' vivere, e ch' elli temano la morte, nella quale effendo vivi , fi fono fotterrati. E' fono così catcivi come l' uccello della notte, con tutto che confumino la notte in bere, e in ungersi con unguenti preziosi, e in mangiare diverle vivande. Questo son è festa d' uomo, anz' è ufficio d' nomo morto. Ma in verità ti dico, che nean di è troppo lungo all' nomo, che opera bene. Istendiamo la vita nostra. Argomento, e ufficio di vita si è far bene. Menomiamo la notte, e aggiugnamo alcuna parte al dì. L' nomo, che vuole ingraffare gli uccelli per mangiare, gli rinchiude in alcuno hugo ofcuro, perchè il ripolo ingraffa agevolmente. Questo medefimo avviene a coloro, che fempre stanno in riposo fanza faticarsi, diventando pigri, e gravi, ed enfia il corpo loro per la soperchievole grassezza, e hanno il colore più ruftico, e più pallido, che coloro, che l' hanno pallido per infertà, e languiscono, e corromponti, e 'nfracidano, e diventano come carogna puzzolente. Ma questo è il meno de' lor mali, concioffiacofachè affai hanno più ofcuro, e ordo l' animo, che 'l corpo, effendo il loro animo in se medesimo ftor-

ftordito, avocolato, e tenebrofo. Molto è misero colui, ch' ha gli occhi per effere sempre in tenebre. I' ti vo'dire, onde questo avviene, e come tanta maivagità è entrata ne' loro animi, in fuggire il dì, e menare tutta la vita in tenebre. Tutti i vizi combattono contr' a natura, e abbandonano la diritta via, e'l diritto ordine. Il proponimento della luffuria fi è rallegrarfi della perverfità, e non folamente lasciare la diritta via, ma da lei fortemente allungarsi. Non ti pare, che coloso ezisadio vivano contr' a natura, che 'ngojano il vino a digiuno; avendo vote le veni, ed estendo ebbri, quando vanno a mangiare? Certo affai fe ne truovano, che 'l fanno, ed eziandio fanno alle braccia per riscaldare, per potere meglio bere. Questo fanno ancora, che non fanno, che sia verace diletto, e dilettanfi di bere il vino possente non dopo le vivande, ma a digiono, ficchè il vino se ne vada liberamente a' nerbi , e guartigli Quella ebrezza gli diletta, che truova lo stomaco voto. Non ti pare ancora, che coloro vivano contr' a natura, che si vestono a modo di femmina, e usano molte ordure, e luffurie vitaperole ? Non vivono contr'a natura que', che vogliono le rofe di verno, e per innaffiamento d' acqua calda fanno nascere i fiori nel mezzo del verno, e piantano gli albezi in full' alte torri , e fannovi i giardini , dove gli arbori fon piantati tant' alto, che rengono le barbe 1à, ove appena dovrebbero tenere le cime? Non vivono contr' a natura que', che fondano i bagni nel mare, fentendo diletto, quando l'oude del mare percuotono nelle mura del bagno? Quand' egli hanno divisso di volere tutte le cofe contr' a natura , finalmente l' abbandonano del rutto, dicendo: egli è dì, andiamo a dormire; egli è notte andiamei a follazzo, poi defineremo; e poi ch' egli è presso al dì , dicono: tempo è di cenare. E' non si conviene, che noi facciamo quel, che fanno gli altri, perocchè gran vituperio è vivere al modo comune dell' altre genti., Lasciamo andare il dì , e'l lume comune , facciamo , e abbiamo mattinate propie. Veramente i' tengo cotal gente per cofe morte , perocch' affai fon presso alla morte coloro . che viveno a torchi, e a facelline. Io n' ho veduti molti di così fatta vita, tra' quali io ne vidi uno nomato Attilius Buta, gentile uomo, e sieco, il quale poi , ch' egli ebbe confumato quel, ch'egli avea, per menare simigliante vita, si tamentava della povertà, e Tiberius gli diffe: tardi ti fei defto. La fua vita contradia, e diversa dall' altre, era piuvica. Alcuni vivono in cotal maniera , non perchè la notte sia più dilettevole , che 'l di , ma perchè la cofa usata non diletta loro , e perperchè la chiaritade è cosa grave, e nojosa alla mala coscien-23, che tutte le cole desidera, o di grande, o di piccol con flo, ch' elle fieno. La chiarezza, e'l lume, che viene libes ramente, e sanza alcuno contrasto, annoja loro. D'altra parte così fatta gente vogliono , che l' uom parli di loro tanto quant' egli vivono. E se questo non si fa, tutta la loro fatica par loro avere perduta, e per questa cagione sola il fanno alcuna volta. Molti nomini ipendono il loro follemente, e tengono bagafce, ma questo par loro neente, perocchè moiti it fanno. E però convien far loro alcun folle ioperchio, per lo quale la gente abbia matera di parlare di loro. I' vide un buon. uomo, ch' ebbe nome Pedone Abinovanus, ch' abirava prefe fo alla cafa di Sabino, ch' era di coloro, che schifavano il di-Questo Pedone fu bello parlatore, e dicea, che si destava alcuna volta intorno al primo fonno, ed egli udiva a cafa del vicio fuo battere, e trar guai, ed egli domandava, che ciò foffe, ed egli era detto, che Sabino contava collo spenditore sao. Alcana volta intorno alla festa ora della notte egli udiva gridare, ed egli dos mandando di ciò, ed egli era detto, che Sabino canta va per elercitare la boce . Alcuna volta dopo la mezza notte udia romore da cavalli, ed egli era detto, che Sabino volea cavalcare a follazzo, e'n verso. l' alba egli udia grande borboglimento, ed egli era detto, ch'egli erano i cuochi, e bottiglieri, che s' apparecchiavano per la cena, che Sabino volea cenare, perocchi egli era allora uscito del bagno. Tu non ti dei maravigliare, perchè tu truovi tante maniere di vizi, e tante propieradi, perocchè sono diversi, e hanno fazioni fanza numero. Neun uomo può tutte le loro maniere contare. La 'ntenzione del dirirto è semplice, e una, e non doppia, ma quella della malizia , è di diversa maniera , e diversificasi in tanti modi , in quanti l'uomo vuole. Una medefima cola addiviene a' coflumi di coloro, che feguitano la natura, e fono leggieri, e spiccati, e hanno piccole differenze. Ma i malvagi costumi fempre sono in discordia. La maggiore cagione di questa malizia mi par, che sia questa, che viziosi uomini hanno a schifo, e spregiano il vivere al comune modo degli altri, e vestono, e apparecchiano , e mangiano diversamente dall' altra gente, e'non vogliono ufare, nè vedere le cofe coffumate, e glorificansi, quando la gente parla de' lor soperchi. Questa fama vanno caendo tutti coloro, che vivono a ritrofo, E però noi dobbiamo tenere la via, che natura ci ha mostrata, e da quella non ci dobbiamo partire. Tutte le cose sono preste, e agevols a coloro, che seguitano la natura. Ma la vita di coloro,

che

che fanno contr' a natura, è fimigliante a coloro, che navicano al contradio dell' acqua del fiume.

Itimere confectus, incommodo magis qua longo, &c.

### PISTOLA CXXIII.

O andai l' altrieri nella mia villa, ed essendo arrivatovi tutto ini trovai franco, non perche la giornata fosse troppio lunga, una perche la via è aspra, e nojosa, e per attemperare la laffezza, mi gettai in ful letto, e afpettai en pece tento, che I mangiare fu apparecchiato, e cominciai penfare, e dire in me medelimo: neuna cofa è grave, volendol ricevere fanza schifiltà, e sanza gravezza, e 'n pace. L' ofte non avez punto di pane. Io mandai a cafa il Vicario della Terra per ello, ed e' mi fu recato pan groffo d' orzo. Allera ? diffi fra me medefimo : fe'l pane è reo, foffera ; la fame il farà buono, e tenero. Dunque io aspettero, e non mangerd, s' i' non ho buon pane, o ch' io non schifi il grosso, e peramé buono Cofa necessaria è, che l'uomo s'ausi a piccolo mangiere , perocche alcuna volra eziandio i ricchi hanno bifogne, e necessità d' alcuna cosa. Neuno può avere ciò, che vuole, ma e' può bene non volere quello, che non ha, e ufare allegramente le cose, come l' nomo le truova. Una gran parte di libertà è avere il ventre si bene ordinato, o disposto, che si renga conrento di quello, che l'uomo gli dà, Tu non potrefti ftimare, nè credere, quant'io fono allegro, per effere costumato all' affanno, e non domando unguento, nè bagno, nè altri remedi, fe non tempo per ripotarmi, acciocchè ripofo mi cessi la pena, che la farica m' avea data. Questo mangiare mi farà altrettanto a grado, quanto il più ricco del mondo, perocch' io ho provato subitamente l' animo mio, e cotal pruova è più vera, e più certa, che quando l'animo s' è provveduto dinanzi, e avvifato di quello, ch' egli ha a fofferire. La fermezza, e la bontà fua non appare così chiaramenre, com' ella fa, quand' egli è subtramente da alcuna malagevolezza. Onella pruova è certifima, che viene per lunga cofluma, di softenere in pace i disagi, e le malagevolezze, sanza rammaricarfi, fanza romore, efanza dolerfi, e acconcia la fua volontà, neente difiderando le cofe, che gli falliscono, e penía, fecondo il fuo ufo, che non gli fallifce alcuna cofa. Noi fiamo ignoranti di molte cose, ch' abbiamo di soperchio, e non ce n' avveggiamo, se non quando le cose cominciano a fallirci , conciossiacosach' elle s' usano , non perch' elle ci bifognino, ma perchè noi n'abbiamo abbondanza; e di molte cole ci forniamo, perchè 'l veggiam fare agli altri. In trall' altre cagioni de' nostri mali , si è il vivere a esempro altrui , e non ci reggiamo per ragione, ma feguitismo l'ufanza. E fe poche genti il facessero, noi non gli vorrenimo seguire, ma quando molti il cominciano a fare, noi gli seguitiamo, pur come la cofa, che più è coffumata, fosse più onesta, e'l comune errore è tenuto tra noi dirittura. E non è sì piccolo cittadino nella città, se vuole andare in alcuna parte, che non mandi innanzi gran compagnia di servi, e gran fornimento, e tienfi in vergogna, fe non truova all' entrare della Terra alcuno. che 'l mostri agli strani, e dica: ecco il mio segnore. Ciascuno si fa portare innanzi grande vasellamento d' oro, e d' argento, o di cristallo, o d'altra matera riccamente operata, È tiensi in vergona diportare tale arnese, che vi si possa percuotere entro fecuramente. E tutti cavalcano col viso coperto, acciocchè 'l fole, e 'l freddo non faccia loro alcuna nosa. e ungonsi il viso con unguenti preziosi. Così fatte genti de l' uomo schifere, e allungarsi da loro, perocchè son quelli, che ci danno i vizi, e così passano dell' uno nell' altro Rei nomini ci pareano que', che rapportavano le malvage parole dinanzi alla gente, ma troppo son peggiori coloro, che rappresentano, e pubblicano i vizj. Il parlare di que' cotali è molto nocivo, perocchè, benchè non noccia incontenente, e' pur lascia il seme nell'animo, ed eziandio poi, chenoi siam partiti da loro, ci seguita il male, che poscia cresce, e inforza. Siccome coloro, i quali avendo udito una finfonia, ne portano negli orecchi una melodia, e quella impedimentifce il penfiero per la dolcezza del suo canto, e non lascia intendere a cosa utile; così la parola de' piacentieri, che lodano le cose perverse, s'appicca, e stà nel pensiero lungamente, poi che l' è detta, e non fi può dimenticare leggiermente per la fua dolcezza. Ella ci feguita, e continua, e ritorna d' ora in ora. E però l' uomo dee chiudere gli orecchi alle malvage parole, incontenente che l' uomo le comincia a dire, perocchè, s' elle fono ascolrate, elle vanno continuamente più arditamente innanzi, tanto, che l'uomo perviene a quest'altre parole. Vertù, filosofia, e giustizia sono suoni di parole vane. Una beatitudine è in questo secolo, ciò è far bene a se

me-

medefimo. Ben mangiare, e ben vivere morbidamente, spendere largamente, questo è il ben vivere, e ricordarsi, che l' nomo è mortale. Il tempo se ne và, e la vita si fugge sanza ritorno, e noi veggendo questo, temiamo di sapere quel, che ci diletta, e feguitarlo fecondo l'ufo di ciascuna età? Grande pazzia è rifparmiare le cose, che l'uomo de' usare, perocchè la morte ne porta tutto. Folle è colui, che non fa huona vita, quant' e' può, e mentre, ch' egli è giovane, e la volontà il domanda. Chi non fa questo non vive, anzi ragguarda alla vita altrui. Grande follia è proccurare, e crescere i beni della tua reda, e torre a te per darlo, o pur ferbarlo ad al-trui, e dell' amico fare nemico, conciossiacosache quanto la tua reda avrà maggiore speranza di più avere, tanto più farà desideroso della tua morte. Guardati di questi uomini tristi, e afpri, che sempre biasimano, e riprendono l'altrui vita, e della loro sono nemici. Meglio è darsi buon tempo, ch'esfere di buona fama, Così fatte parole, Lucillo, dobbiam noi Ichifare, e fuggire, come fece Uliffes, che si fece turare gli orecchi per non udire il canto delle Serene, perocchè sì fatte parole ci allungano da'nostri parenti, da'nostri amici, dal nostro paese, da tutti i beni, e da tuttele vertudi. Molto val meglio feguitare la diritta via, e recarsi a quello, che non tenga alcuna cofa dilettevole, se non quella, ch' è onesta. La qual cosa noi potremo acquistare, se noi propognemo, che due maniere di cole sono, che ci tirano, e cacciano. Quelle, che ci tirano, sono ricchezze, diletti, bellezza, onore, e tutt' altre cofe, morbide, e piacevoli. Quelle, che ci cacciano, fono fatica, dolore, vituperio, necessità, e morte. E però dobbiam noi esercitarci, e fermarci in non dottore quefte, e non desiderare quelle. Combattiamo contr' a loro, fuggendo quelle, che c' invitano, e non temere quelle, che ci cacciano. Tu vedi bene come la statura del corpo di que', che vanno all' erra , è diverfa da que', che vanno alla china. Que', che vanno alla china, vanno piegati addietro, e que'; che vanno all' erta, vanno piegati innanzi. Così gittare il fuo fascio dinanzi a se, quando l' uomo scende, e gittarlosi addietro, quando l'uomo monta, questo si è consentire al vizio. L' uomo discende a' diletti di vero , ma alle vertudi ci conviene salire per via dura, e aspra; A questa ci dobbiam noi isforzare, e mettere tutta nostra pena, e tutto nostro intendimento, e studio. Non credere, che coloro solamente sieno pericolofi, che lodano i diletti, e biafimano il dolore, e la paura, che fon cofe, che per loro medefime affai fon da te-

- Wa :

mere .

#### PISTOLA CXXIII.

414

mere. Ancora tengo io, che gran danno ci fanno coloro, che fort' ombra di vertù , e di fetta di Stoici c' invitano a' vizj , dicendo, che'l favio folamente, fa amare, e vivere colla gente, e menare povera vita. Lasciamo andare queste cose, Lucillo, e dirizziamo i nostri orecchi a questo, che neuno diviene buono d'avventura, e che la verrà fi conviene apprendere, e diletto si è cosa bassa, piccola, e di neun pregio, ed è comune colle bestie, al quale le cose disperrevoli, e vili si congiungono, e che la gloria è cosa volante, e vana, e più mobile del vento, e che povertà non è rea, se non a colui, che la rifiuta, e che la morte non è rea, ma ella fola è iguale , e diritta all' umana generazione , e che la falfa religione è errore pazzo, perocch' ella teme coloro, cu' ella dee amare, e fa soperchio, e ingluria a coloro, cu'ella coltiva, e ha in riverenza, conciossacosachè tanto vale disfamare gl' Iddii. quanto pegargli. Queste cose de' l' uomo apparare con grande studio, e diligentemente. Tu non dei trovare scusa a' vizi colla filosofia. Lo 'nfermo non ha alcuna speranza di guerire, quando il medico lo 'nvita alle cofe contradie.

### Posum multa tibi veterum pracepta, &c.

# PISTOLA CXXIIIL

Oli comandamenti de savi antichi ti posto lo raccionare, quando tu vogli intendere alle piecole coste. Ei o non dubito, che tu gliudirai voloniteri, queste grandi sortigliezze sanz' utile, e tutte le cose voggi recare ad alcun pro, e crucciti, quando tu odi parlare delle sottigliezze sopraddette, vane, e sanza utile, della qual cosi omiguardetto al prefente. E' si sa quistone, se'l bene son e songitude con e l'elle settino, e s'l bene son e nelle bestie, nè ne s'anciulli piocoli. Qualunque tiene il diletto per sommo bene, giudica coli si coste s'estimato, e procede noi stribujamo, e ap. ch' egli è intendevole, perocebè noi stribujamo, e ap. pro-

propiamo il bene all'animo. Se' fentimenti giudicassero del bene, noi non rifiuteremmo alcun diletto, perocchè ciascuno diletto ci chiama, ed è piacevole, e non sosterremmo alcun dolore di propio grado, perocchè ciascun dolore nuoce a' sentimenti. E ancora coloro non u potrebbero riprendere, a' quali troppo piace il diletto, e sopra tutte le cose temono il dolore. Ma noi riprendiamo coloro, che son dati a ghiottornia, e a lusturia, e avviliamo, e spregiamo coloro, che neuna gran cola ardiscono, nè osano imprendere per paura di dolore; e certo elli non offendono in alcuna cofa, perch' egli ubbidifeano a' fentimenti; perocchè a coloro avete voi dato L'arbitrio, e'l giudicio delle cofe da feguire, e di quelle da fuggire. Ma la ragione va dinanzi a quelto, cioè come si dee ordinare, e disporre la vita dell'uomo a vertù, e a onestade. Ma questi altri danno alla più vil parte dell' uomo il giudicio della migliore, cioè, che'l fentimento, ch'è cosa oscura, e rozza, e grossa, e più tarda nell' uomo, che nelle bestie, den Tentenzia nel bene. Se alguno volesse conoscere, e giudicare le cole minute non col vedere, ma col toccare, neun membro è nell' uomo, che sì tofto, e sì fottilmente fenta una minuta cola, come l' occhio. Dunque l'occhio dovrebbe effere giudice del bene, e del male. Dunque tu vedi bene com' egli e ingannato, e com' egli ha abbassate le cose alte, e divine colur, ch' ha fatti i fentimenti giudici del hene, e del male. Ancora, dicono elli, ficcome tutte le fcienzie, e tutte l' arti debbono avere alguna cosa manifesta sensitiva, ond' elle nascano, e crescano, così la beara vita pende, e ha fondamento, e cominciamento dalle cose manifeste, e che sentire fi pollono. Voi dite, che la beata vita piglia cominciamento dalle cose manifeste. Noi diciamo cose beare quelle che sono fecondo natura, ma qual cofa fia fecondo natura, appare incontanente, e apertamente, ficcome cofa ch' è intera, e non manomessa. Dunque qual cosa è secondo natura? certo ell' è quella, ch' avviene all' animale, incontenente ch' egli è nato. le non dico, che questo sia bene, ma cominciamento di bene. Voi date il sovran bene, cioè il diletto a' fanciulli piccoli, e fate cominciare colui, che nasce di là, ove l' uomo perviene, quand' egli è perfetto, e mettete la cima nel luogo delle barbe. S' alcuno dicesse, che 'l fanciullo essendo nel corpo della madre tenero, e non compiuto, e fanza certezza d' effere maschio, o semmina, sosse in alcun bene, sarebbe tenuto veramente, ch' egli errasse palesemente. Molta piccola differenza è intra colui, ch' al presente è nato, e colui,

che ancora è nel corpo della madre. L' uno, e l'altro fone iguali, quanto ad intendimento di bene, e di male. Il fanciullo non fente più di bene, che faccia un arbore, o una beftia. E perchè non è il bene nella bestia, e nell' arbore? perocchè non è ragione in loro. E per questa cagione non è ancora il bene nel fanciullo, perchèla ragione fallifce ancora in lui. Egli perverrà al bene, quand' e' farà pervenuto alla ragione. Alcuno animale è non razionale, come sono le beftie, alcuno, che non è ancora razionale, ficcome è il fanciullo nato al presente, alcuno, ch'è razionale, ma non perfettamente , cioè il giovane d' otto anni . In neuno di coftoro è il bene, perocchè la ragione, la quale non è ancora con loro, il porta feco. Dunque la differenza, ch' è intra queste cole, si è questa. In colui, che non è razionale, non sarà giammai il bene; in colui, che non è ancora razionale, non può effere il bene ancora; in colui , ch' ancora non è compiuto, può già effere il bene, ma e' non v' è ancora perfetto. E però dico, she 'l bene non si truova in ciascun corpo, nè in ciascuna età. E tanto è dilungi dalla fanciullezza, quanto il fezzajo dal primo, e come la cofa compiuta dal cominciamento. Dunque non è egli nel corpo tenero, ch' ora comincia a crescere, più che nel seme. Se tu di', che nel seme, o nell' arbore è alcun bene, rispondoti, che non è nella prima foglia, che nasce. Alcun bene è nel grano, ma quello non è nell' erba, quand' ell' è verde infin a tanto, che 'l granello è compiuto, e maturo. Siccome ciascuna natura non mostra il fuo bene prima, ch' ella fia compiuta, così il bene dell' uomo, non è nell' uomo, se non quando la ragione è in lui perfetta, e compiuta. Il bene dell' nomo fi è animo franco, e diritto, che tutte le cose si sottomette, e a neuna è loggetto. Questo bene non riceve la fanciullezza, nè la giovanezza, Bene è avvenuto alla vecchiezza, s'ella è pervenuta a lui per follicita cura, e lungo fludio, e questo si èbene intellettivo. Dice l'altro: tu di', ch' egli è alcun bene nell' erba, e nell' arbore, dunque può esfere alcun bene nel fanciullo. Il vero bene non è negli arbori, ne nelle bestie. Il bene, ch' è in loro, si è bene per nome solamente. Dunque il bene, ch' è in loro, si è quel bene, il quale è di ciascuno, secondo natura. Il lor bene, che in neun modo può effere nella bestia, è bene di più beata, e di migliore natura. Il bene non può effere, se non là ove è ragione. Quattro nature sono, d' arbore, di bestia, d' uomo, e d' Iddio. Queste due ultime, che sono razionali, fono una medefima natura. Di tanto fono diverse,

che

che l' una è mortale, e l' altra nò. Dunque il bene dell' una fi compie per sua natura, cioè quello d' Iddio. Il bene dell' alera si compie per cura, e per istudio, cioè quello dell'uomo. Gli arbori sono perfetti, e compiuti in loro natura, ma non veramente perfetti , e compiuti , perocchè son fuori di ragione, conciossiacofachè quella cosa è veramente perfetta, la quale è perfetta fecondo tutta, e intera natura. Ma la natura tutta, e intera si è razionale. L'altre cose possono esfere perfette nella loro generazione. Ragione non può esfere in quella cota, nella quale non può ellere beata vita, la qua-le si compie per ragione. Ma la vita dell' uomo solamente si fa beata, e quella della bestia no, dunque in lei non è bene. La bestia comprende le cose presenti, e delle passare si ricorda, quando i fentimenti ne fono richiesti, e ammuniti per alcuna cofa, ficcome fono quelli, per li quali ella fi ricorda della via, quando ell' è addirizzata al fuo cominciamento. Nella stalla ella non ha alcuna via, con tutto, ch'ella si ricordi della via spesse volte da lei scalpitata. Il terzo tempo, cioè il futuro non appartiene alle bestie. Dunque come può la loro natura parere perfetta, che non hanno l'uso del tempo perfetto? Il tempo ha tre parti, presente, preterito, e futuro. Alle bestie è dato solamente il presente, il quale è brevissimo, e 'ncontenente passa oltre. Del preterito poco si ricordano. nè giammai se ne ricordano, se non per ammunimento delle cofe presenti. Dunque bene di perfetta natura, non può effere in natura non perfetta, o se ogni natura l' ha, e' l' hanno eziandio i femi. lo non contradico, che le bestie abbiano granforza alle cose, che pajono essere secondo natura, ma la forza loro è torbida, e difordinata. Dice l'altro: di' tu, che le bestie si muovono storditamente , e disordinatamente? Io direi, ch' elle si muovessero disordinaramente, se nella loro natura fosse ordine, ma elle si muovono secondo la loro natuza, concioffiacofache quella cofa fi turba, ch' alcuna volta può essere non turbata, e quella può essere spaventata, la qua-le alcuna volta può essere secura. Neuna cosa può essere viziofa, fe non quella, ch'alcuna volta può effere vertuofa. Le beftie hanno quello movimento per natura. Ma per non tenerti troppo, egli è alcup bene nella bestia, e alcuna vertù, e alcuna perfezione. Ma questo non è bene interamente, nè vertù, nè perfezione, perocchè queste cole sono solamente megli animali razionali, a' quali è dato a sapere, perchè, quanto, e in che modo. Dunque bene non è in alcuno, se non in colui. in cui è ragione. Se tu vuoi sapere a che questa disputazione appartiene, e che utile ella farà al tuo animo, io 'l dico. Bila l' elercita, e fortiglia, e tienlo per onesta occupazione. Quella cofa eziandio fa pro, che rattiene coloro, che corrono a mai fare. Ma io non ti posso fare maggior bene in neun modo, che mostrarti il tuo bene, e partoti dalle beftie, e mercoti con Domeneddio. Perchè nutrichi tu , ed eserciti le forze del corpo? la natura l' ha date maggiori alle bestie . Perchè ti pulifci , e aderni , e affetti ftudiofamente? quando tu avrai tutto fatto, alcune bestie t' avanzeranno di bellezza. Perchè pettini tu così curiofamente i tuoi capelli? quanto to gli avrai ben puliti, e sparti al modo de Turchi, o attrecciati, o avviluppati come gli Alemanni, e a ogni altra ufanza, sì avrà ciafcuno cavallo, e ciafcuno leone i crini più fpelli di te. Ouando tu ti farai molto sforzato d' effere ratto, e corrente, non correrai tu tanto, quant' una lievre. Se su vuogli sicornare al tuo bene, e lasciare le cose, nelle quali conviene, che tu fii paffato, mentre, che tu ti 'nframmetti dell' altrai mifliero, e' ti conviene avere l'animo netto, e puro, fimigliante a Dio, e innalzato fopra le cofe umane, che tutti i fuoi beni ha dierro a se medesimo. Questo è animale razionale. Quale è il tuo bene? la ragione perfetta. Quella ti sforza di crescere, e innalzare quanto puoi. Allora ti tieni beato, quando rutta la tua allegrezza nafcerà dentro a te medefimo, quando to non vedrai alcuna cofa, che to defideri infra tutte quelle, che gli uomini defiderano, rapiscono, e guardano. l' ti darò una piccola regola, per la quale tu ti regga , e governi, e conoica, fe tu fei perfetto. Allora avrai il tuo bene, quando ru intenderai, e conoscerai, che i bemi avventurati . fono in grandiffima miferia .

# Compiute sono le Pistole di Seneca.



# VOLGARIZZAMENTO DEL LIBRO DI SENECA

DELLA PROVVIDENZA DI DIO.





# VOLGARIZZAMENTO DE L LIBRO DI SENECA DELLA PROVVIDENZADI DIO

# Questo è un libretto il quale fu fatto da Seneca Filosofo, e chiamasi De Providentia Dei

Onmadali da me, Lucillo, percibè fe l'Mondo per Proy vedenza è retro, molti mil al bomi uomini incrvengeno. Quello più unite nel procefio della quildione fi renderebbe, se noi provassimo soprastare a ogni cofa Provvedenza, e estere et noi Iddioyere una contradizione, same tra noi vere una vere una contradizione, same tre intera;

farò cofa non malagevole; la caufa degl' Iddii difenderò. Di foperchio è al prefeitet en fotare, tanta opera non iflare fanza alcuna guardia, e quefeitet en corfo delle Stelle, e dificorfo, non effere dicafuale furore; e che cofe, da cafo moffe, fpeflo tur-Dd 3

barfi, e tofto bolcionare. Equefta velocità non impedita, generante tanto di cose in terra, e in mare, procedere da imperio d' eternale legge. Tanti chiariffimi lumi, secondo sua disposizione lucenti, non è ordine di materia errante. Nè cose, che per cato si congiungono, da sì alta arte son rette; che il gravissimo peso della terra segga sanza movimento, e ragguardi la fuga del cielo intorno a se corrente, e che il mare riempiendo valli, la terra immezzi, e nullo accrescimento de finmi fenta, e che di piccoli femi nafcano cofe grandi. Ne quelle cofe , che pajono più incerre , e confuse , sono fanza ragione. Piove, dico, e nuvoli, e gitti di folgore, e accendimenti, rotte le fommità de' monti sparti; e paure del suolo tremante, e altre cofe, che muovono romori intorno a terra, avvengache subitamente intervengano, hanno loro cagioni; e non meno hanno loro cagione, che cofe vedute per miracolo in altri luoghi, ficcome acque calde in mezzo di onde tempestose, e nel gran mare novi spazzi d' Isole rilevate. Già s' alcuno offervi, vedrà scoprire littora il pelago in se ritomando, e que medelimi coprire, e a certa vicenda oral'onde riftrignersi, e dentro a se ricogliersi, e ora avventarsi, e con gran corfo richiedere sua stanza. E in questo tempo a parte crescono, e a ora del di si rilevano maggiori, e minori, secondo che la stella lunare li trae, al cui arbitrio l'Oceano trabocca. Al fuo tempo quefte cole fi ferbino, per quefta cagione massimamente, che tu della Provvidenza non dubiti. ma addimandi. In grazia degl' Iddii ti rimenerò, verso gli ottimi; ottimi, perocche non patifce la natura delle cofe, che alcun tempo buone, a' buoni nocciano. Tra gl' Iddii, e' buoni uomini è amistà, congiunti per vertà l' dico amistà, anza firettezza, e fimiglianza, perocchè 'l buono per tempo folo da Dio ha differenza. Suo ditcepolo, e emulatore, e vera fua schiatra, perocchè quel padre magnifico, di vertunon è morbido efattore, ma come afpri padri più duramente nutrica. Onde quando vedi gli uomini buoni , e piacenti agl' Iddii affaticare, fudare, e per malegevoli cofe stendergli, e' rei lafeivure, o per diletti carnali cafcare, penta che noi a modeflia di figlinoli ci dilettiamo, coloro, a modo delli fanti, a più trifto reggimento fono governati. Per l'ardire di questi: quello medefimo d'Iddio ti fia chiaro, Buono uomo in dilicatezze non nutrica; pruovalo, in durarlo a fel'apparecchia. Perchè intervengono a' buoni uomini molte cofe avverse? Neuna cofa rea può a' buoni uomini avvenire. Non si mescolano le cose contradie, Siccome forza d' acqua di fopra mella folamente fiami.

mi, e fonti muta, e'l sapore del mare non menoma, così forza d'avverie cose non volge l'animo dell' uomo forte. Sta in istato, e ciò che interviene, in suo colore trae, perocch' è niù poderolo, che nulla cosa di fuori. Non dico, che non le fenta, ma viucele; e ancora più, cheto, e ripofato contra s fopraccorrentimali s'innalza. Ogni cosa avversa reputa esercizio. Qual uomo ora levato ritto a cose eneste, non è desideroso di fatica giusta, e pronto ancora, con suo pericolo, ad offici , concioffiacofache l' ozio è pena all' uomo induftrio. Campioni veggiamo, a cui di forza è cura, con ciascuno fortiffimo compattere. e richiedere da coloro, contra cui combattono, che tutta loro forza contra loro ufino; e batterfi, e tormentarfi foftengono ; e fe non truovano ciascuno pari , a Did infieme s' atteftano. Marcifce fanza avverfario vertà. Allora appare sua grandezza, e suo splendore, quando il suo podere pacienzia mostra. Sappi, avvengache 'l' sappi, che d' nomini buoni è da fare, che dure, e malagevoli cose non rigemano, nè del suo fato si rammarichino. Ciò che interviene, in bene lo configlino, e in bene lo rechino. Non che, ma come fostenghi, si conviene attendere. Non vedi tu quanto altrimenti i padri , quanto altrimenti le madri condescendono? Quelli comandano efercitare, e sostenere gli studi della nasura, e i di fetterecci ancora non fofferano, che ftieno oziofi, e'l fudore in loro richieggiono, e alcuna volta gli scuotono, Ma le madri gli vogliono covare, tenergli in braccio fote' ombra, non mai piaguere, non affiticare, non mai coneristargli. Animo di padre ha Iddio verso i buoni uomini, e fortemente gli ama, e d' opere aspre di dolori, di danni, gli dibatte, acciocchè vera fortezza colgano. Uomini graffi languiscono per pigrizia; non solo di fatica, ma del movimento, e del loro pelo medefimo vengono meno. Softiene nullo colno felicità non malmenata, ma dove continuamente con fue angoscie è combattura, callo per ingiurie ha fatto, e a nullo male piega, e se cade, di ginocchio combatte. Maraviglità ru . se Iddio . quello amantissimo de' buoni , il quale assegna fortuna, colla quale ellino prendano esercizio, a coloro, i quali ottimi, ed eccellentiffimi vole? ma io non me ne maraviglio s' alcuna volta furore di fortuna gli prende. Ragguardino gl' Iddii , grandi uomini combattenti con alcuna miferia. A noi alcuna volta è diletto , se garzone con animo costante, siera con furore vegnente allo spiedo riceve, se riscontro del leone sanza paura sostiene, E questo è spettacolo tanto, e più graziofo, quanto uomo più onesto l' ha farto. Dd 4

Non fono queste cose , che possano in se convertire il volto deal' Iddii: cofe fono fanciullefche, e dilettamenti alla levità umana. Ecco è spettacolo degno, a cui ragguardi Iddio intento alla sua opera. Fcco d'Iddio degno parto; uomo colla fua mala fortuna affembiato, e spezialmente, se l' ha adigzata. Io dico, ch' io non veggio, che Giuppiter abbia in terra più bello, se convertire l'animo suo voglia, che ragguardare Catone, stante le parti già non solamente una volta rotte, nondimeno nelle pubbliche ruine ritto; dice, che ogmi cofa, avvengache in fegnoria d' uno fieno venute, e le terre dalle legioni fieno guardate, e 'l mare dall'armata, e 'l combattitore Cefarieno le porte affedi, Carone ha dond'esca; con una mano, larga via farà alla libertà. Questo ferro ancora nella batraglia civile, puro, e fanza colpa, buone, e gentili opere farà. Libertà, la quale non potè dare alla parria; la darà a Catone. Affalifci opra lungo tempo penfara, liberati delle cofe umane. Già Petrejo, e Giuba fono morti, e giacciono morti l' uno della mano dell' altro , forte , e gentile congingnimento di morte. Ma non è decente alla nostra grandezza. Cotanto è ruftico a Catone, la morte ad alcuno addomandare, quanto la vita. Chiaro è a me, che gl' Iddii, con grande allegrezza ragguarderanno, quando quello nomo aspriffimo giudice a fe, all' altrui falute configlia, e ammaeftra la fuga de' diffidenti; quando lo fludio l' ultima notte tratta, quando il coltello nel fanto petto ficca, quando le budella sparge. E quella santissima anima, e indegna, che di ferro foffe maculata, colla mano la trae. Per quefto credo, che la fedita fu poco certa, e poco efficace. Non fu agl' Iddi immortali affai, di ragguardare Catone una volta: fu ritenuta . e rivocata la vereù, acciocchè inpiù malagevole parte fi moftraffe; perciocchè non a sì grande animo s' appoggia, come si truova. Perchè non volentieri ragguarderebbero il loro nudrito, scampante per uscita così chiara, e memorevole? La morre coloro fagra, la cui uscita, e chi la teme, loda. Oggimai la diceria procedente mostrerrà, che non sono mali le cole, che pajono ree, Ora quello dico. Queste cose, che tu chiami afpre, e che avverse, e abbominande, prima per foro sono, a cui addivengono, e appresso per tutti, di cui maggior cura è agl' Iddii, che di ciascuno per se. Dopo questo, a coloro, che 'l vogliono, avvenire, e degni effere del male, se non vogliono. A costoro aggiugnerò, che per fato questi mali così dirittamente, e per quella medefima legge a' buoni intervenire, per la quale tono buoni. Inducerotti apprello, che mai al buono nome

non abbia compassione, perocchè può esfere chiamato misero. ma e' non può effere. Più malagevole di tutte le cofe, ch' io ho proposte pare ; per loro esfere, a cui intervengono queste cole, le quali abbiamo in orrore, e tremianle. Per loro è a confini effere gittato, venire in bifogno, figliuoli, e moglie fotterrarere, di confusione essere vituperato, perder membri? Se ti maravigli, che queste cose per alcuno facciano, maraviglierati alcuni per fuoco, e per ferro esfere gueriti, e non meno per fame, e per fete. Ma fe tu penferai teco, che alcuni fi radono l'offa per cagione di remedio, e traggonfi le vene, e alcuni membri fi mozzano, i quali fanza pericoli del corpo accoltare non fi poteano, questo ancora fosterras, che ei fi pruovi, che alcuni mali fan per loro, a cui intervengono, tanto quanto contr' a loro, e per Ercule giuro alcune cofe , che fono lodate , e defiderate , le quali uccidono per diletto, cui hanno dilettato; finigliantiffime ad indigeftioni . e ad ebrezza, e a tutte altre confimili. Quefta boce è trall' altre magnifiche cose del nostro Demetrio, dalla quale io sono ricente, e ancora suona, e tentella ne miei orecchi. Nulla cofa mi pare più infelice, che colui, a cui mai non intervenne cosa avversa. Non gli su licito di spermentarsi , a cui avvenne ogni cofa a fuo volere, come innanzi volere. Male di lui giudicarono gl' Iddii. Indegno parve, da cui alcuna volea la fortuna folle vinta, la quale fugge ciascuno pigrissimo; perchè prenderò contro a me questo avversario? Incontanente lascierà l'arme. Non è bisogno contra lui tutto mio podeze: lieve minaccia il caccierà, non può foftenere il mio volto. Per altrui fi guardi, con cui possiamo venire alle mani. Vergogna è combattere con nomo apparecchiato a effere vinto. Vituperio si reputa combattitore, effere attestaro a più haffo, il qual fa, che fanza onore fi vince colui, che fanza pericolo è vinto Questo medesimo fa la fortuna. Fortissimi pari a fe addomanda; alcuni per fastidio pasta. Pertinacistimo. e dirittiffimo affalisce, contr' a cui sua forza inforzi. In Muzio pruova fuoco; povertà in Fabbrizio; confini in Rutilio : cormenti in Regolo; veleno in Socrate; morte in Catone. Grande efemplo non trnova, se non mala fortuna. Parti Muzio infelice, che la mano ritta prieme fuoco de' nemici, edegli da se richiede pene del suo errore, che 'l Re, il quale con mano armata cacciare non porè, coll' arroftita il caccia? che dunque? Sarebbe più felice Fabbrizio, fe la pecunia mandata vacaffe, che la battaglia; così con Pirro, come colle ricchezze fece, che al fuoco cena quelle medetime erbe, le quali Dd s far-

farchiando il campo vettoriofo vecchio divelfe. Che dunque? Sarebbe più felice, se nel suo ventre attuffasse pesci di longinco mare, e pellegrine uccellagioni, e se di calcinelli del mare di fopra, e di fotto, la pigrizia dello ftomaco schifante rilevasse, e se di grande moltitudine di pomi primaticci fosse attorniato, e fiere, prese con morte di cacciatori? L' infelice Rutilio ( che chi 'l condannarono , narreranno cagione 2 tutti i fecoli ) che a più ripofato animo fostenne d'esfere tratto della patria, che essendogli tolti i confini, che a Silla Dittatore egli folo alcuna cofa negò, e richiamato, non folo non ritorno, ma più da lunga si fuggì? Ragguardino questi, dice, cui la loro felicità in Roma gli trovo. Veggiamo il molto fangue, ove ragione si tenea, e sopra il lago Serviliano, il quale è luogo di ruberia delli sbanditi da Silla. E' capi de' Senatori, percuffori vaganti, e correnti per Roma, e molte migliaja di cittadini Romani, dopo la fede data, anzi per la fede, in un luogo tagliati. Veggiano queste cose, chi non può andare a' confini. Che dunque? è felice Silla, che gli è con spada fatto largo, quando scende al mercato; che sostiene. che capi de' consolari gli sieno mostrati, e prezzo propone d' uccisione per pubbliche tavole, e pe' questori? E tutte queste cole fa colui, che la legge Corneglia statuì. Vegniamo a Regolo, che gli seppe daere la fortuna, che ammaestramento di fede, ammaestramento fece di pacienzia? Chiovi ficcano la buccia, e dovunque l'affaricato corpo inchina, sta sopra fedite. A perperuità di vigilia gli occhi fono fospesi; quanto più v' è di tormento, tanto più farà di gloria. Vogli fapere. che non si pente d' avere stimato vertà a questo prezzo? rifallo, e mandalo al Senato, quella medefima fentenzia dirà. Reputera' tu più felice Mccenate, a cui anfio d'amore, e piagniente e' cotidiani rifiuti della moglie ; fonno fi va caendo per canto di melodie fonate da lungi, avvengachè per vino s' addormenti , e a fuoni d' acque il chiami , e per mille diletti la mente angofciosa inganni. Così ha vegghiato in piuma, come colui in tormento. Ma a colui è follazzo pes cola onesta, aspre sofferire, e la cagione per pacienza risguarda. Costui marcito de' diletti, e di troppa felicità affaticato. e più di queste cose, che patitec, lo dibatte la cagione di patire. Non iono ancora venuti i vizi nella possessione dell'umana generazione tanto oltre, che dubbio fia, che, conceduta elezione di fato, ora volessero nascere più Regoli, che Mecenati; o che alcun fia, ch' arditea a dire, innanzi volere effere nato Mecenate, che Regolo. Avvengachè questo medesimo

taccia, innanzi vorrebbe effere nato Tirefia. Giudichi tu, che Socrates foste maltrattato, che quello beveraggio pubblico mitchiato, non altrimenti, che medicamento d'immortalità addusse, e della immortalità disputò infino ad esso? Male gli fu fatto, che il sangue gli gelò, e appoco appoco il freddo indutto, il vigore delle vene riftette? Quanto maggiormente a colui è da avere invidia, che a coloro, a cui la gemma è mesciuta, della quale è infamato colui, che dotto di patire ogni cola, di virilirà esetta, o dubbia, la neve in oro sospesa tranghiotte? Costoro ciò che beono rigettare, gli tiene tristi, e rassaggianti loro bevuta: ma colui il veleno lieto, e volentieri berà. Quanto pertiene a Catone affai è detto; e il confentimento degli uomini confessa, che somma felicità gli avvenne : perocchè la natura delle cose lui elesse, con cui paurosa combatteste. Le nimistadi de' potenti gravi sono? Opponto infieme a Pompeo, Cefare, e Crasso. Grave è da nomini peggiori estere avanzato d' onore? dopo Vatinio è messo. Grave è essere presente a battaglie civili? Per tutto il mondo per cagione buona combatte cost infelicemente, come pertinacemente. Grave è a se medesimo mettere le mani? farallo. Confeguiterò cofe, per le quali io pruovi, che queste cose non fono ree, delle quali io ho reputato degno Catone. Vili ingegni divengono prosperi nel popolo; ma propio di grande nomo è le miserie, e le paure soggiogare. Sempre esser felice, e fanza morfo d' animo passare vita, e non fapere l'altra parte della natura delle cose. Grand' uomo se'; ma come lo To, se la fortuna non ti dà facultà di mostrare vertu? Discefo se' ad Olimpiaca battaglia : se nullo fuori di te ha corona, tu non has la vittoria. Rallegromi teco, ma non come con uomo forte, ma come con uomo, che Confolato hac acquiftato per prezzo d'onore. Questo medesimo al buon uomo posso dire; ma a colni caso malagevole non diè cagione neuna dimostrare una forza di suo animo. Misero ti giudico, che non fosti mai misero Passasti sanza avversario vita. Neuno saprà, che abbia potuto, nè tu medesimo. Bisogno è esperimento a conoscersi. Neuno appara ciò, che può, se non angosciando; siccome coloro, che a' mali cessanti, per loro volere s' offerirono, e chiefero cagione, per la quale d' ofcuro lucessero alla maravigliosa vertu. Rallegransi grandi uomini alcuna volta di cosa avversa, non altrimenti che forti cavalieri del trionfo della battaglia. Io udi' Mirmillone fotto Gajo Cesare rammaricare di radità di doni, però diffe, che le battaglie addomanda età. Difiderofa di pericolo la vertu.

e penfa dove vada, non che abbia a fostenere; avvegnachè anche quello, ch'hai patito, parte fia digloria. Uomini d'arme fi gloriano nelle fedite, lieti il fangue cadente. Quelli, che tornano interi nella schiera, avvegnachè quello medesimo abbiano fatro, più è ragguardato, chi fedito riede. Iddio, dico, coloro configlia, cui egli defidera d' effere molto vertuofi, quante volte dà loro matera di fare alcuna cola animofamente, e forremente, alla qual cofa è bifogno d'alcuna malagevolezza di cole. E'l governatore in tempefta, e'l combattitore nella schiera conosci. Onde posto sapere, quanto d'animo avverso la povertà ti fia, se di ricchezze caschi? Onde posso sapere quanto di costanzia abbi avverso vergogna, e infamia, e odio di popolo, se tra lufinghe invecchi non vinto? E'l degno con alcuna inchinazione pronto favore lo feguita. Onde fo, come con animo paciente porti la morte de figlipoli, se tu vedi , quantunque te ne sono nati? Udiiti, quando gli altri confolavi; allotta ragguardarei, fe tu te avevi confolato; fe tu t'avevi vietato il dolore. Pregovi, non ispaventate di queste cose, per le quali gl' Iddii immortali come pungiglione pungono gli animi. Miferia è tormentamento di vertà Coloro fono degnamente detti mileri, che di troppa felicità appigrifeono, e quelli la tranquillità, come nel mare lento, gli tiene fanza follecitudine. Ciò, che a loro interverrà, nuovo farà. Uomini inesperti più gli stringono le tempeste. Grave è portare in collo il giogo. A suspizione di fedita, nuovo cavaliere appallidisce. Vecchio foldato ardiramente aspetta suo sangue, il quale sa, che spesso ha viuto dopo sangue. E così Iddio, cui pruova, e ama, costoro indura, e riconosceli, ed esercitagli. Ma coloro, cui pare che morbidamente tratti, e perdoni, ferbagli a'mali venturi. Errate, fe giudicate, che alcuno fia escetto. Verrà a quello felice la fua parte. Qualunque pare lasciato, è indugiato. Perchè Iddio ciascuno ettimo, o d'infertà, o di pianto, o di danni gli affligge. Perchè nell' ofte il duca a' fortissimi cose pericolose comanda, e i più scelti manda, i quali in aguati di notte nemici affatifcano, o , gli espiino l'andata, o la fortezza, del luogo incalcino. Neuno di loro, ch' escono del campo, dicono: di me lo 'mperadore ha mal meritato; ma ha bene giudicato. Anche dicano, a chiunque è co. mandato di sostenere cose da piagnere a' pigri, e a' temorosi : degni pajano a Dio, in cui pruovi, quanto umana natura può softenere. Fuggite dilicatezze; fuggite felicità debile , della quale gli animi s' immezzano, e neuna altra cofa interviene. che la forte umana ammonifea, la quale è come addormenta-

ta di perperua ebrezza. Cui specchi annuvolati di fiato inganna, e cui piedi tono intiepiditi tra caldi mutati, la cui fanta caldo di forto, e di pareti tempera. Dopo questo, piccolo venterello non lo strigne tanza grande pericolo; perche ogni cofa, che modo escede nuoce. Felicità pericolosissima è la intemperanza. Muove il cervello, e la mente muta in vana immagine, e molto di nebbia tra'l vero getta. Iddio, acciocchè questa non sia migliore chiama la perpetua felicità, fostenere per vercò innanzi, che per infiniti, e non piccoli beni romperfi. Più lieve la morte, che 'l digiuno; per indigestione, per crudità, saltano addietro; e così questa ragione gl' Iddii seguitano ne buoni uomini, la quale i maestri ne' loro discepoli, che più fatica da coloro richieggiono, in cui è più certa speranza. Or credi tu, che alli Lacedemoni, e' loro figlinoli fieno odiofi, la cui vifta pruoveno pubblicamente per buffe date? Questi medesimi gli confortano, che' colpi de' flagelli fottemente fostengano, e lacerati, e mezzi morti vadano; perseverano di fedite dare a fedite. Che maraviglia, fe' gentili spiriti pruovano duramente? Or dee effere dilicato l' ammaestramento di vertù? Batteci la fortuna, e laceraci? fostegnamo. Non è crudekà, ma battaglia; alla quale più spesso andremo, più forti faremo. Più foda parte del corpo è quella , la quale più spesso uso ha dibattuto. Da dare siamo alla fortuna, acciocchè contra lei da lei durismo. Appoco appoco fa noi a fe pari. Continuità d'avere pericoli, darà foregiamento di loro. Così s' indurano i corpi a' marinari, offerendogli al mare, è le mani avezze, a' lavoratori, e brodoni da arme vagliono a fenorere dardi. Agevoli fono i membri a' corrieri. Quello è più fodo, il quale è efercirato; a contendere il podere de mali è giunto per pacienzia , la quale che possa fare in noi , faprai, le ragguarderai, quanto di fatica è il notare a' temoroli. E la poverrà a' più forti presta. Confidera totte le genti, nelle quali la romana pace finice. Tedeschi dico, e ciò che di vaghe genti corre intorno al Danubio. Perpetuo vento, e trifto cielo gli prieme. Maligno fuolo, e infruttuofo gli fo-Riene. La piova e con fronde, e con tettoccio difendono. Sopra indurato ghiaccio faltano. Per cibo pigliano fiere. Paionti mileri? Nulla cofa è mifera, la quale ulanza in natura mena. Appoco appoco si dilettano in quelle cose, che per necessità prendono. Nulle cole sono a soro, e nulle dimoranze, se non quelle, che di di in di lassezza pone. Vile cibo è questo, che con mano si conviene chiedere. Orribile asprezza di cielo. In questo mezzo compara: questo che ti pare mi-

feria di tanta gente è vita. Perchè ti maravigli, che' buoni uomini , acciocche si confermino , sieno iscossi? Non è l' albero fodo , nè force , se non quello , nel quale spesso vento percuote, perciocche quella angolcia strigne, e le radici più certe ficca; frali sono, che in valle dilettosa crebbono. Dunque pe' buoni uomini fa , che pollaño estere incerti tra cose paurole molto, effere tormentati, e fofferire con animo ripolato le cole , che non sono ree , se non a mal tofferitore. Aggiugnete ora, che ottima cosa per ciascuno è, ch' ognuno si dea a opera d' arme, e saccia prodezze. Proponimento d'Iddio è questo, di mostrare a uomo savio, che queste cose, che il popolo defidera, e delle quali ha paura, nè buone effere. ne ree, Ma parranno buone, le solo a buoni uomini le darà, e ree, le solamente a rei le darà. Abbominevole sarà la cecità, fe neuno perderà gli occhi, fe non colui, a cui fono da cavare ; e così non abbiano luce Apio , e Marcello . Non sono ricchezze bene. E così l'abbia Ellio ruffiano, acciocche gli nomini, quando la pecunia avranno confecrata ne' templi: veggianlanel bordello. Per nullo modo può Iddio levarci dinanzi cose desiderate, meglio, che darle agli uomini disonefti, e cacciarle dagli ottimi. Ma cola fozza è perdere membri uomo buono, o effere confitto, o effere legato; e' rei andare co' corpi interi, foluti, e dilicati. Che apprello? non è gran cofa, che gli uomini forti prendano arme, e nell'ofte la notte vegghiare , e legate le fedite fare per iftecearo , e in questo mezzo nella Città stare securi i professi in luffuria, e cadutivi ; che apprello ? non è cola fozza pobiliffime vergini la notte effere isvegliate a fare cose sante, e le mal menate ripolarfi in altiffimo fonno? La fatica gli ottimi cita: e'l Senato spesso tutto di stà in consiglio; conciossiacofach' a quel tempo ciascuno, o in piazza il suo ozio diletta, o in raverna stà nascoso, e'l tempo in alcuno cerchio erra. Questo medefimo fi fa in questo grande comune. Buoni uomini s'affazicano, e spendono, e sono spesi. E non voglienti dalla fortuna fono tratti; seguitano lo scaglione: se l'avessero saputo, sarebbero iti innanzi. Anche mi ricorda d' avere udito questa animosa boce del fortissimo Demetrio. Disse: di questa una cofa mi posto rammaricare di voi, Dei immortali, che non innanzi mi fignificafte vostra volontà . perocchè innanzi sarei venuto a queste cose, alle quali ora sono chiamato. Volete figliuoli prendere? a voi gli ho levati. Volete alcuna parte di corpo? prendetela: non prometto gran cofa; tosto abbandonero tutto. Volete lo spirito? perchè no? neuna mora faro,

per la quale men tosto riceviate quello, ch' avete dato, dal volente avrete ciò, che domanderere. Adunque che è? più volentieri avrei offerto, che lato, che bisogno fu di torre? prendere potefte. Ma ora acciocche non togliate (che nulla fi toglie, se non a chi ritiene) di nulla cosa sono ssorzato, e nul-la cosa patisco malvolentieri. Ne servo a Dio, ma consento. E per questo più, perch' io so, che ogni cola è certa, e da eterno per legge data corre; fati ci menano; e l' ora del nascimento dispuose, quanto di tempo a alcuno resti. Cagione fi deriva da cagione privata, e pubblica; lungo ordine di cose trae, però ogni cosa fortemente è da patire, però ogni cofa viene, e non fecondo che riputiamo interviene. D' innanzi è ordinato di che goda, e di che pianga; avvengachè gran cose pajano, secondo la varietà di ciascuno, la ragione diftingue, la fomma è venuta a uno. Noi perituri riceviamo cofe periture. Perchè dunque indegnamo? perchè ci rammarichia-mo? a questo siamo apparecchiati. Usi la natura, come vuole, l'suoi corpi. Noi a ogni cosa cheti, e forti, pensiamo nulla cofa perire di nostro. Che di bene ci è? dare fe al fato. Grande follazzo è coll'universo essere voltato. Qualunque cosa è, che così vivere ; così comanda di morire. Quella medefima nicissità strigne gl' Iddii. Sanza riparo le cose umane, e le divine il corfo porta parimente. Quello medefimo fattore, e rettore di tatti scriffe e' fati, e seguitagli. Sempre ubbidifce: una volta ha vivuro; ma perchè fu Iddio tanto reo in diftribuire lo tato, che a' buoni uomini fentenzinffe povertà, fedige, e acerbe morti? non può l' artefice mutare matera; queftà è da ciò. Alcune cofe da alcune altre non fi potfono partire; altrimenti le cofe diffinte s'avvilapperebbero; fono ingegni languldi , in fonno ituri , o in vigilia fimigliantissima al mo, da dire con cura; di più forte fato è nopo. Non gli farà viaggio piano. Conviene, che vada fufo, e di fotto; temneffs, o navilio governi in torbido. Contr' a fortuna gli conviene tenere corfo. Molte cole avverranno dure, easpre, ma le quali egli rammorbidifca, e rappiani. Il fuoco pruova l' oro, e la miferia gli uomini forti. Vedi com alto defta la verrà , fapendo che non per ficuri luoghi dee andare . La prima via e malagevole. E avvengaché innanzi freschi eavalli fiano mandati , la via di mezzo è nell' altifimo cielo, onde vedere lo mare, e la terra, a me medefimo è tentenza, e di paura spaventante triema il petto. L'ulmma via è alla china , e ha bilogno di certo temperamento. Allotta il

mare, il quale mi riceve nelle sottoposte onde, suole temere, ch'io non calchi nel precipizio. Queste cole, quando ebbe udito quello gentile garzone , difle: piacemi la via ; per questa andare a cadere, per tanti pericoli sono da esercitare. Non finisce di spaventare di paura l'agresto animo. Acciocchè la via diritta tenga, e per nullo errore ne fii tratto, palferai per le corna del toro avverso, e per gli archi Testaleschi, e per la bocca dello isforzatore leone. Dopo questo diste: giugni i carri donati. Quelle cose, che riputi, che mi spaventino, m' accendono. Piacemi qui flare, ove il fole medesimo teme . D' uomo umile, e pigro è di seguitare lo sicuro: per alto va la vertù. Perche patifce Iddio, che a così buoni lia fatto alcuna cosa di male? Ma egli nol patilce: ogni male rimuove da loro, gravissimi peccati, e vituperevoli lusturie, mali pensieri, e bramosi consigli, desiderio carnale cieco, e avarizia l' altrui agognante. A loro ragguarda, e appropiaglisi. O richiederà alcuno da Dio questo ancora, che le some de' buoni uomini serbi? Questa cura perdonano elli a Dio. Cose firaniere dispregiano. Democrito le ricchezze gittò, stimandole peso di buona mente. Dunque, perchè ti maravigli, se Dio lascia avvenire quello, che l' nomo buono alcuna volta vuole, ch' egliaddivenga? Figliuoli alcuna volta perdono i buoni uomini; perchè no? concioffiscofach' eglino alcuna volta muojano. Son mandati a confini. Perche no? concioffiacofach' eglino non dovendovi mai ritornare, abbandonano la patria. Sono morti; perchè no? conciofiacofachè alcuna volta colle loro mani s' uccidono; perchè alcune cole dure patiscono? acciocche glialtri ammaestrino di patire. Nati fon per esemplo. Puore dire Iddio, che avere, che di mevi possiate rammaricare? voi, a cui cose diritte sono piaciute? Agli altri, falsi beni d'intorno diedi, e gli animi vani di lungo, e fallace sonno beffai. D'oro, e d'argento, e d'avorio gli adornai: dentro nulla cosa ha di bene. Costoro, i quali vedete per molto felici principi corrono, ma non in quello, che iono nascosi, tono miseri; sucidi, sozzi, di fuori adornati, a fimiglianza di loro pareti. Non è questa soda, e vera felicità; crosta è sottile. Onde mentre, ch' egli è loro licito di stare fermo a loro arbitrio, chiariscono, e postonsi mostrare. Quando alcuna cofa interviene, che gli disturbi, e scuopra, allora apparisce, quanto l'altrui splendore abbia nascoso di profonda, e vera fozzura. A voi diedi beni certi, stabili; quanto altri più gli scoterà, e d'ogni parte gli ragguarderà, migliori, e maggiori troverà. Permilivi cole da spaventare di.

dispregiare, e le cupidigie avere in fastidio. Non risplendete di fuori, e' vostri beni dentro sono colcati; come il mondo le cose di fuori dispregiò, lieto del ragguardo di se : dentro puofi tutto il suo bene. La vostra felicità è non avere bisogno di felicità. Ma molte cose intervengono triste, orribili, dure a patire. Perch' io non vi potea trarre di queste cofe, e' voftri animi contr' a tutte queste armai. Sofferite fortemente; questo è ancora per cui Iddio avanzate. Quegli è fuori di pacienza di male; voi sopra pacienza. Dispregiate la povertà: niuno è sì povero, com' egli ci nacque. Dispre-giate il dolore: o egli finirà, o egli finirà, o egli sarà finito. Dispregiate la morte: o ella finirà, o ella vi traslaterà. Dispregiate la fortuna, nullo dardo le diedi, col quale l'animo ferisse. Innanzi ogni cosa guardai, che neuno vi potesse tenere non volenterofi. Manifesta è l'uscita. Se non volete combattere, licito è fuggire, e però di tutte le cofe, le quali io volli, che vi fossero necessarie, neuna cosa feci più felice, che la morte. In inchinevole luogo puofi l'anima; traffene. Ora attendete, e vedrete, come per brieve, ed espedita via meni alla libertà. Non puosi tanto lunga mora nell'uscita, quanto agl' intranti. Altrimenti grande reame terrebbe in voi la fortuna, se l' uomo così tardi morisse come nasce. Ogni tempo, e ogni luogo v' infegni, come agevole fia rinunziare alla natura, e gittarle il suo dono. Tra gli altari è solenne osser-vanza de' sacrificanti; quando la vita si desidera, apparate la mo te. Ottimi corpi di tori, per piccola fedita caggiono, e animal di gran forza , percosta di mano d' uomo abbatte. Con fottile ferro si taglia la commessura del capo, e quando quella congiuntura, che 'l capo al collo commette, è tagliata, tanta grandezza gli caica. Non sta nascoso in alto lo spirito, nè col ferro si conviene al tutto colla fedita cercare intorno al cuore. Molto presso è la morte. Non istimai certo luogo a queste percosse. Da ogni lato è passatojo. Questo, che si chiama morire, che l' anima fi parte dal corpo, più breve è, che sentire come tosto passa; o nodo le ganatcie strinse, o acqua lo spiramento chiuse, o la durezza del suolo di lotto, il capo caduto vi ruppe , o tratto di fuoco corso della anima ritornante tagliò. Ciò ch' enne, tosto viene. E perchè vi vergognate? Temete così lungo, cosa ch' è così tosto?

# IL FINE.



# APPROVAZIONI.

L. Signore Marco Antonio de' Mozzi Canonico Fiorentino, e Pubblico Lettore della Tofcana Favella nello Studio Fiorentino, fi compiaccia di leggere attentamente il preiente Volgarizzamento delle Piffole del Moraliffimo Seneca, e di riconofere, i e in effo vi fia cofa aleuna repugnante alla Santa Fede Cattolica, ed a' buoni coftumi; e referica.

Data li 10. Luglio 1716.

Orazio Mazzei Vicario Generale .

#### Adl 17. Luglio 1716.

Con mio fommo piacere ho efeguito fempre i riveriti comandamenti di V.S. Illustrifiima , e Reverendiffina, ma spezialmente in questa congiuntura , nella quale bo letto il prefente Volgarizzamento delle Prifole del Morsiliffino Seneca , sparte, e condite di sodi , e sobili infegnamenti , e le giudico degniffine della stampa.

Marco Antonio de' Mozzi Canonico Fiorentino , e Lettere nello Studio di Firenze.

Attesa la sopraddetta relazione si stampi.

Orazio Mazzei Vicario Generale .

#### Adi 16. Agosto 1716.

IL Molto Reverendo Padre Gaerano di S. Gio: Batifia delle Scuole Pie Lettore di Fiolofia, fi compiaccia di leggere, e vedere attentamente il prefente Libro initiolato: Volgarizamento delle Piplet di Senara Filoffo, per riconoferen, fe fieno fedelmente tradotte dalla Lingua Latina alla Volgare, crefernica. Dal S. Officio di Firenza il di, mefe, ed anno fudd.

Fra Giuseppe Maria Baldrati Min. Conv. Inquist. Gen. di Firenze - Add

#### Adl 18. Settembre 1716.

Coll'attenzione dovuta a' riveritifimi comandamenti di V. Reverendifima, ho letro il prefente Libro introltore Volgenzamento delle Piglate di Sence Pilopifo, ed ho riconolciuto effere flato fedele il Traduttore nel portarlo dalla Lingua Latina alla nofitra Tofcana, ed in fecti.

Dalla Madonna de' Ricci.

Io Gaetano di S.Gio: Batifia delle Scuole Pie Lettore di Filosofia in Firenze.

Attente pradica relatione, & protestatione. Imprimatur .

Fr. Joseph Maria Baldrati Min. Conv. Inquist. Gener. S. Offic. Floren.

Filippo Buonarroti Senat. Audit. di S. A. R.









